

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

#### Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

- + *Non fare un uso commerciale di questi file* Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.
- + *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.
- + *Conserva la filigrana* La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.
- + Fanne un uso legale Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

#### Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da http://books.google.com





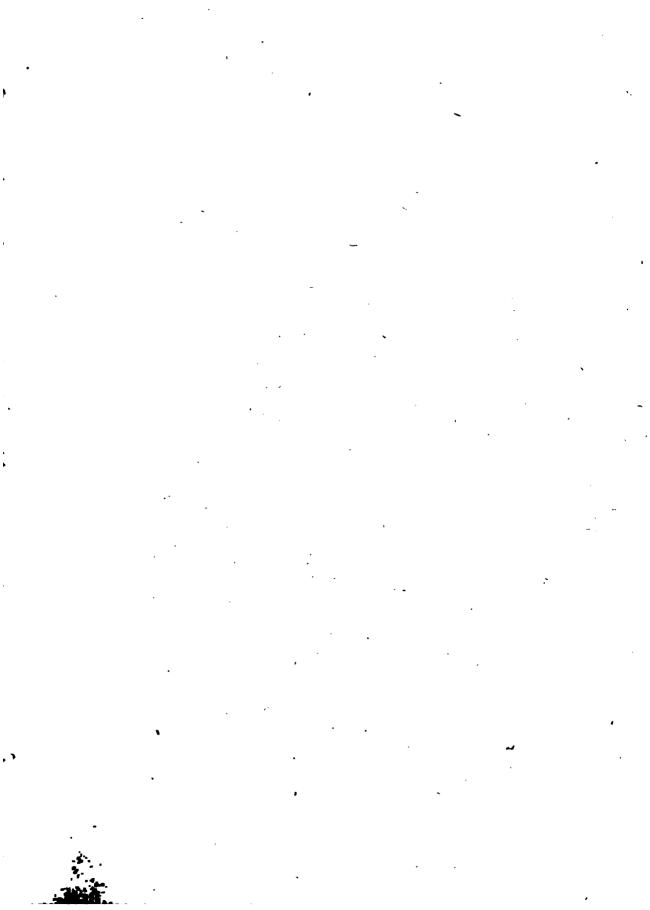



# ICONOLOGIA

DEL CAVALIERE

# CESARE RIPA

## PERUGINO

Notabilmente accresciuta d' Immagini , di Annetazieni , e di Fatti

#### DALL'ABATE CESARE ORLANDI

PATRIZIO DI CITTA' DELLA PIEVE ACCADEMICO AUGUSTO.

A SUA ECCELLENZA

## D. RAIMONDO DI SANGRO

Principe di Sansevero, e di Castelfranco, Duca di Torremaggiore, Marchese di Castelnuovo, Signore delle già antiche Città di Fiorentino, e Dragonara, Signore della Terra di Casalverchio, utile Padrone della Torre, e Porto di Fortore ec. ec. Grande di Spagna perpetuo di prima Classe, Gentiluomo di Camera con esercizio di S. M. Cattolica, e della Maestà di Ferdinando IV. Re delle due Sicilie, Cavaliere del Real Ordine di S. Gennaro, Colonnello del Reggimento Nazionale di Capitanata, e, per la Discendenza de' Conti de' Marsi, Capo, e Signore di tutta la Famiglia di Sangro.

TOMO QUINTO.



IN PERUGIA, MDCCLXVII.

NELLA STAMPERIA DI PIERGIOVANNI COSTANTINI.

CON LICENZA DE' SUPERIORI.

r ~ • . 

## APPROVAZIONI.

Inquistore di Perugia ho letto, e con accuratezza, è attenzione disaminato il quinto Tomo dell'Opera intitolata Iconologia del Cavaliere Cesare Ripa Perugino, notabilmente attresciuta d'Inmagini, di Annotazioni, e di Fatti dall' Abate Cesare Orlandi, et. nè avendoci ritrovato nulla, che sia alla Fede, a i buoni costumi, ed a i Principi contraria, il reputo degnissimo di vedere la pubblica luce, come questo, che non altrimenti che gli altri antecedenti Tomi, è per l'erudizione, che in se contiene, utilissimo alla Letteraria Repubblica.

In Perugia. Di Casa questo di 18. Marzo 1767.

VINCENZIO CAVAELUCCI
Destore di Filosofta, e Professore delle Matematiche in questa Università di Perugia.



Attencta supradicta Relatione Imprimatur.

## F. PETRUS PALMA.

Inquisitor Generalis S. Officis Perusia,

In ossequio dell' Auterevole Comandamento, di sui sono stato onorato dall'Illino, e Remo Monsignore Filippo Amadei Vescovo di Perugia, ho letto, e attentamente considerato il quinto Tomo dell' Opera intitolata: Sconologia del Cavaliere Cerfare Ripa Perugina notabilmente accresciusa a Immagini, a Annotazioni, e di Fatti dall' Abate Cesare Orlandi ec. e non avendoci trovata alcuna cosa, che sia contraria alla Fede, ai buoni cossitumi, ed ai Principi, la stimo per ciò ben degna della pubblica luce; e col secondo suo Autore mi rallegro, che per comune utilità l'abbia selicemente al bramato sine condotta.

Dal Convento di S. Francesco li 18. Marzo 1767.

#### F. Giuseppe Maria Modestini.

Es-Provinciale, ed Assistente Generale dell' Ordine de Minori Convent., e pubblico Prosessore di Sagra Teologia, nell' Università di Perugia.

## **的特种的特种特种的特种的特种的特种的特种**

Visa supradicta Relatione Imprimature

#### P. A. DATI.

Vicarius Generalis Perusia.

# ICONOLOGIA

## DEL CAVALIERE CESARE RIPA PERUGINO.

TOMO QUINTO.

\*\*\*\*\*\*\*\*

RAGIONE

Di Cesare Ripa,



NA Giovane armata, colla corona di oro in capo, e le braccia ignude. Nella destra mano tenga una spada, e colla sinistra un freno, col quale affrena un Leone. Sarà cinta di

una candida benda, dipinta tutta con note di Aritmetica.

Questa virtù è domandata da Teologi forza dell' anima, per effere la Regina, che dà le vere, e legittime leggi a tutto l'Uomo.

Si dipinge Giovane armata, perchè è disesa, e mantenuta dal vigore della sapienza, che si piglia molte volte presso gli Antichi, per l'armatura

esteriore, come nel significato di Pallade, ed in altri propositi.

La corona di oro, che tiene in testa, mostra, che la Ragione è solo bastante a far iscuoprire gli Uomini di valore, e dar loro splendore,
fama, prezzo, e chiarezza; nè è così singolare l'oro fra i metalli, ancorchè sia il più pregiato, che più singolare non sia fra le potenze dell'anima nostra, questa, che dimandiamo Ragione, la quale ha la sede sua,
nella più nobil parte del corpo, ed ove ha l'anima maggior vigore,
all'operare.

Per le braccia ignude s' intendono le opere, le quali quando hanno principio dalla vera Ragione, non hanno macchia, o sospetto alcuno, che le veli, o le adombri; talchè non si veda immediatamente vera, e per-

fetta virtù.

La spada, è rigore, che bisogna adoperare alla Ragione, per mantenere netto il campo delle virtù da' vizj predatori de' beni dell' anima; ed a questo proposito disse Cristo Signor Nostro: Non veni pacem mittere in terram, sed gladium; perchè tutta la sua dottrina non su ad altro diretta, che a fare la disunione de' vizj, già invecchiati nell' anima, dalla virtù, per mezzo della Ragione, illuminata dalla sua grazia.

Il freno in bocca del Leone, ci nota il fenso soggiogato, e sottomesso

ad essa, il quale per sestesso è serocissimo, e indomito.

Le note di Aritmetica sono poste, perchè con queste si fanno le ragioni in detta arté, che provano le cose reali, come colla Ragione, che sta nell'anima, si prova, e si conosce tutto quello, che appartiene al bene nostro.

#### Ragione.

Na Giovane vestita di color celeste, con clamidetta di oro. Nella destra mano tiene un' asta, abbracciando un alloro colla sinistra, dal quale penda uno Scudo, colla testa di Medusa dipinta nel mezzo di esso. Avrà l'elmo in capo con una siamma per cimiero.

Già si e detta la ragione del vestimento, e della clamide dell' oro nelle sigure di sopra: E perche l'asta significa l'imperio, ci dà ad intendere la Ragione esser la Regina, che comanda in tutto il regno della

compostura dell' Uomo.

L'albero dell'alloro, colla testa di Medusa pendente da esso, dimostra la vittoria, che ha la Ragione degl' inimici contrari alla virtu, la quale gli rende stupidi, come la testa di Medusa, che saceva rimanere medesimamente stupidi quelli, che la guardavano; e leggiamo che Domiziano Imperadore la portava sempre scolpita nell'armatura, e nel sigillo, assi, ne di mostrarsi virtuoso.

L' elmo nota la fortezza, e la sapienza della Ragione, essendo ellaquella prudenza nell'anima intellettuale, che discorre i fini delle cose, e

quelli che giudica buoni segue, e sugge i contrari,

L2

TOMO QUINTO.

La fiamma mostra che è proprietà della Ragione alzarsi verso il Cielo, e di farsi simile a Dio, dal quale deriva la nostra nobile.

#### Ragione.

Donna, Matrona di bellissimo aspetto, che colla destra mano tenga una sferza, e colla sinistra un freno; siccome il Cavallo si doma col freno, ed i Putti colla sferza: così la Ragione governa, e doma le cattive affezioni dell' Uomo.

#### Ragione.

Donna, vestita del color celeste. Starà co' piedi sopra alcuni Serpenti alati, e mostruosi, i quali terrà legati con un freno.

La Ragione è virtù dell'anima, colla quale si reggono, e governano le potenze di essa, le quali per cagione del peccato originale, e del suo fomite, sono in noi corrotte, e mal inclinate.

Dipingesi di color celeste il vestimento, perchè la Ragione deve con-

formarsi col Cielo, ed avere splendore, e chiarezza,

Il freno è indizio del discorso, e della Ragione, colla quale tutti gli appetiti inseriori, che si rappresentano sotto figura di Serpenti, perche mordono l'anima, incitandola al peccare, e tirando speranza della nostra rovina, dall' effetto della lor prima impresa fatta con Adamo, sono tenuti a freno, e domati.



### RAGIONE DI STATO

Di Cesare Ripa.



Carlo Marioni del. Ragione di Stato carlo Grandi insife

Onna armata di corazza, elmo, e scimitarra: Sotto l'armatura porterà una traversina di colore turchino riccamata tutta di occhi, e orecchia. Colla destra mano terrà una bacchetta, colla quale mostra di dare un roverscio dal lato destro, ove siano alcuni papaveri, i maggiori de' quali si mostrerà colle acto sopraddetto della bacchetta, che siano da essa rotti, e gettati i capi per terra, vedendosi rimasto sotto il gambo intiero, e alcuni altri piccioli papaveri.

Terrà la sinistra mano appoggiata sopra la testa di un Leone, e a pie-

di sia un libro posto dall' altra parte, coll'iscrizione : JVS.

Si dipinge armata, per dimostrare che l' Uomo, che si serve di tal Ragione, vuole, quando vi sossero le sorze, il tutto dominare, colle armi, o altro mezzo...

Si rappresenta colla veste di colore turchino contesta di occhi, e di orecchia, per significare la gelosia, che tiene del suo Dominio, che per tutto vuol aver occhi, e orecchia di spie, per poter meglio guidare i suoi disegni, e gli altrui troncare.

Se le

I papaveri gettati per terra, come dicemmo, fignificano, che chi si serve della Ragione di Stato, non lascia mai sorgere persone, che possano molettarlo: a somiglianza della tacita risposta data da Tarquinio al Messo del sino Figlinolo : Rex velut deliberabundus in hortum ædium transit : sequents numeio filii, ibi inambulans tacitus fumma papaverum capita dicitur baculo decufifse; parole di T. Livio nel primo lib. Decade prima. Ma cento anni avanti che Tarquinio regnasse. Frasibolo percotendo col battone le più eminenti spighe, diede per consiglio a Periandro Tiranno che levasse via i principali della Città. Il che vien effervato da molti per rigore di Ragion di Stato, e per mostrarsi severi ma pieno di equità il Prencipe deve piùtosto farsi amare, che temere; e ciò per util suo, perchè il timore genera l' odio, e l' odio le ribellioni, e però, deve piuttosto conforme all equità amare, e avrà pracere che i Vassalli abbiano polo di ricchezze; nel modo ch' è avvertito Vespassano Imper. da Apollonio in Filostrato lib. 5. cap. 1.2. Divitibusque autem permittes, ut facultatibus tuto frui possint : eminentiores (picas, qua supra cateras se attollunt non amputato; injusta enim est in boc Ari-Rotells ratio, cioè : permetterai che i-ricchi possano godere le ricchezze loro; non tagliare le spighe più alte, cioè quelli che sono in grandezza sopra degli altri. Consiglia bensì poi, che si spiantino quelli, che sono sediziosi, e che vanno macchinando delle navità, in questo modo: Difficiles homines, molestosque prius tanquam spinas è segetibus auser, & res novas molientibus terribilem te ostende, minitando tamen magis, quam puniendo.

Le si mette accanto il Leone, per essere di natura simile a quelli, che per Ragion di Stato cercano di essere di continuo superiori a tutti gli altri acome ancora per dinotare la vigilante custodia, che si deve avere con for-

tezza , per conservazione del ssio Stato.

Il libro proposto col motto JVS, dimostra, che talvolta si pospone la ragione civile, tanto per causa di regnare, quanto per la pubblica utilità; come, per esempio, può condonare talvolta il Principe a molti la vita, che per i loro missatti per legge Civile avevano perduta, per servirsi di essi in guerra giusta, essendosche risulta molto aver Uomini di virtà, e di valore. Ma più di ogni altra cosa detto libro col motto JVS, inferisce quel detto, che aver soleva in bocca Cesare Dittatore, di Euripide Tragico nelle Fenisse citato da Cic, nel 3, degli Offizi, e riportato da Svetonio in Cesare al cap, 301

Nam si violandum est FUS :- regnundi gratia: Violandum est : aliis rebus pictatem colas... I quali versi così abbiamo tradotti malconditi, ma in modo che intendere si possamo, seguitando piucchè si può l'ordine del testo latino:

Se la ragione violar si deve, Solo si deve per ragion di stato: Nell'altre cose la Pietade onora,

Il qual detto quanto sia empio, ogni persona pia giudicar lo può, attesocchè ogni Principe, massimamente Cristiano, deve anteporre all'interesse
proprio, e a simile detestabile Ragion di Stato la giusta ragione giuridica, la quale chi calpesta, vien poi al sine punito dalla giustizia di Dio.

#### RAMMARICO.

Vedi Affanno.

#### RAMMARICO DEL BENE ALTRUI.

#### Di Cesare Ripa.

D Onna macilente, vestita di nero, e scapigliata. Con la destra si strappa i capelli. Abbia alla sinistra mammella attaccata una Serpe, e

alli piedi un Nibbio magro.

È' vestita di nero, perchè i pensieri, che piegano a danno del profsimo, sono tutti luttuosi, e mortali, che sanno stare continuamente in dolore, e in tenebre, che offuscano l'anima, e travagliano il corpo; e però si strappa i capelli dalla testa, essendo i suoi pensieri tronchi, e volti sinistramente, con suo dolore, e fastidio.

Il che con più chiarezza dimostra il Serpe attaccato alla mammella, il quale come manda freddissimo veleno al cuore, ed estingue il calore, che manteneva l' Uomo vivo; così questa tristizia affligge l' anima, e l' uccide, introducendo il veleno per i sensi, che in qualche modo sentono l'altroi selicità; e però ancora si dipinge macilente.

Il Nibbio ha tanto dolore del bene altrui, che si stende sino all'odio de' propri sigli, come si è detto in altro luogo; e però si adopra in...

8 8 2

quello propolito.

De' Fatti , vedi Inpidia . .

#### RAPINA.

#### Di Cesare Ripa.

Onna armata, con un Nibbio per cimiero, e colla spada ignuda nella mano dritta. Nella sinistra avrà uno Scudo, in mezzo del quale sia dipinto Plutone, che rapisca Proserpina, e accanto da una partevi sia un Lupo.

Non è altro la Rapina, secondo S. Tommaso 2. 2. quest. 66. artic. 8. che un torre a sorza la roba altrui, e però si dipinge armata, colla spada ignuda in mano, come ancor la dimostrò Virgilio, quando disse:

#### Raptas sine more Sabinas.

Il Nibbio è rapacissimo uccello, come è noto a ciascuno; e perchè sempre vive con l'altrui, rappresenta la Rapina.

Proserpina in mezzo allo Scudo in braccio a Plutone, significa questo medessmo, come ancora il Lupo, come dimostra Tibullo Eleg. prima:

At vos, exiguo pecori, furesque, Lupique,
Parcite, de magno est preda petenda grege.

#### FATTO STORICO SAGRO.

R Egnando in Israelle gli empi Coniugi Acabbo, e Jezabele, un cer-to Nabot possedeva una Vigna, che era la sua delizia, e di propria mano la coltivava. Desiderò di averla Acabbo, e ne sece richiesta a Nabot, il quale si scusò col dire, che doveva esso sempremmai custodirla. come retaggio de' suoi Antenati. Il Re benche sommamente iniquo si folle, non ardi contuttociò di ulargli violenza; ma non potendo vincere la fermezza di Nabot, in modo se ne accorò, che si ridusse a non poter prender cibo. Saputane Jezabelle dalla bocca di lui la cagione, si fe besse della sua semplicità, e ben tosto pensò di rapire ciocche il giusto le negava di ottenere. Rivoltatali pertanto al marito, gli dille = sta pur di buon animo, e attendi a mangiare, perchè io darò in tuo potere la vigna di Nabot = In fatti, scrisse subitamente ai Primati della Città, in cui era Nabot, che trovati due falsi testimoni, facessero loro deporre, she Nabot aveva mal parlato del Re, e che poi immediatamente lo condannassero a morte, e lo lapidassero. Il tutto su senza dimora eseguito. L'empia trionfante Jezabele ne die subito avviso ad Acabbo, il quale andò ben tosto a prender possesso della tanto scelleratamente rapita vigna. z. de Re cap, 22.

#### FATTÓ STORICO PROFANO.

Dionide, chiamato da' Latini l' Archipirata, perchè nell'arte del corseggiare, o piuttolto nelle rapine non ebbe pari, cadde finalmente nelle forze di Alessandro Magno, che 'l fece con il più de' suoi seguaci prigione, el fattolo avanti a se condurre, lo interrogo perche si era posto ad infestare con tanti latrocinj il mare. Egli niente atterrito, in cotal guist rispose = Dimandi a me, o Alessandro, perche abbia con questi legnetti corfeggiato l' Oceano, ne ti avvedi, che con tanti legni tuoi, molto de' miei maggiori, rechi travagli a tutto il Mondo, depredi a rapisci, e nessuno ti ostà, e nessuno ti domanda perchè lo fai. lo corseggio con poche barchette, ed emmi di ladrone dato il nome, e tu con armata. grande ti vai quello d'altrui usurpando, e nome ti danno di gran Re. Capitano, ed Imperadore di Eferciti. Or se io per si lieve apparecchio sono Archiparata chiamato, qual nome a te darassi, che di tanti grossi Vascelli sei Conduttore? = Piacque tanto ad Alessandro una simil libertà di dire, che toltolo da quell' infame rapace mestiere, gli die modo di vivever lodevolmente in appresso. 2. Curzio.

#### FATTO FAVOLOSO.

Buteo, figliuolo di Borea, essendo senza Donne, rapi Isimedia, Pancrate, e Coronide sulle coste della Tessaglia, mentre si celebravano a Baccanali. Buteo tenne per se Coronide; ma Bacco, di cui era stata ella Nutrice, sece divenir si surioso Buteo, che si gettò in un pozzo. Ovvidio. Natal Canti. Igino, ed altri.

#### RAZIOCINAZIONE, O DISCORSO

#### Di Cesare Ripa.

Onna di età virile, vessita di colore pavonazzo. Starà a sedere, e tutta pensosa. Terrà sopra le ginocchia un libro, nel quale tenendoci il dito indice della destra mano, mostra di essere alquanto aperto, e coll'altra mano una cartella, dentro alla quale sia un mosto, che dica IN PERFECTO QUIESCIT.

La Ragione, che noi chiamiamo discorso, dal Filosofo, tertio de anima, è chiamata intelletto, e la distingue in due specie: una che si dice possibile, e l'altra agente: l'intelletto dunque possibile è quello, che riceve le specie, e le fantasme delle cose dalla immaginazione; l'agente è quello, che sa le cose, che sono potentia intelligibili actualitor intelletta. Di più l'intelletto possibile ha tre stati: il primo è, quando è solamente in potentia; cioè quando ancora non ha miente delle cose intelligibili; ma

Colamente ha la sua natura, ed essenza; il secondo è quando già ha in un certo modo le cose intelligibili, ancorche non operi, e si chiama intelletto in habita; il terzo è, quando opra, intende, e discorre, e sichiama in assa. Dal che vediamo chiaro, che cosa sia ragione, ovvero raziocinazione, la quale dipende dall' Immaginazione, e come dice Aristotele nel luogo citato, occorre tra l'immaginazione, e la raziocinazione, come occorre tra li sensibili, e il senso, eccetto che le fantasme che porta la virtù immaginatrice alla raziocinazione, non hanno materia, cioè non sono cose materiali.

Sicche la raziocinazione non è altro, che un giudizio, e un discorso, che si sa sopra le santasme, e specie apportate dalla immaginazione,
la quale immaginazione, come abbiamo detto alla sua figura, si sa nel primo ventricolo del cervello, e la raziocinazione nel secondo, cioè in quello di mezzo, siccome ancora la memoria nel terzo, che è nella parte posteriore, ovvero occipite, come dice Galeno lib. 8. de usu partium, e lib.
9. de anatomica administratione, e Andrea Vassallo de bumani corporis fabrica lib. 7. cap. 12. Si rappresenta di età virile, e si veste di colore pavonazzo per dimostrare la gravità di costumi.

Il motto IN PERFECTO QUIESCIT, ci dimostra non solo persezione della raziocinazione, ma ancora che non risiede sennon nelli animali più persetti, a disserenza della immaginazione, che come abbiamo detto, si trova ancora nelli animali impersetti; essendo la raziocinazione potenza dell' anima intellettuale, che discorre i fini delle cose, affine di suggire i cattivi, e seguir i buoni. Si dipinge che sita a sedere, e tutta pensosa, e col libro socchiuso, per essere la raziocinazione quella parte dell' intelletto veloce, che adagio discorre, e considera le cose.

#### REALTA'.

#### Di Cesare Ripa.

Donna, che aprendosi il petto mostra il cuore; perchè allora si dice un Uomo reale, quando ha quelle medessime cose nelle opere, e nella lingua, le quali porta nel cuore, e nell'intenzione.

De' Fatti , vedi Sincerità .

"



#### REGALIT.A.

#### Dello Steffo .

Donna giovane, allegra, la quale stia in atto grazioso di porgere colla destra mano una coppa di oro, ed accanto vi sia un' Aquila. Si dipinge giovane, e che porga la coppa di oro nella guisa, che diciamo, perciocche è proprio dei giovani di donare, e regalare altrui, per aver essi l'animo grande e generoso, come ancora dimostra questo istesso l'Aquila, per esser fra gli uccelli magnanima, e liberale.

De Fatti , vedi Generosta , Magnanimità &c.



#### RELIGIONE.

Dello Steffe,



Donna, alla quale un sottil velo cuopra il viso. Tenga nella destra mano un libro, e una Croce. Colla sinistra una siamma di suoco; e

appresso detta figura sia un Elefante.

Secondo la definizione di S. Tommaso nella 2. della 2. parte, allaquest. 72. ed art. 7. ed alla quest. 84. art. 2. e degli altri Scolastici, è virtù morale, per la quale l' Uomo porta onore, e riverenza interiormente nell'animo, ed esteriormente col corpo al vero Dio. E'ancora negli Uomini talmente inserta da natura la Religione, che come dice Aristotele, per quella più, che per esser ragionevole, sono disserenti da brutti animali, vedendosi ciò chiaramente da questo, che ne' pericoli improvvisi, senz' altra deliberazione ci volgiamo a chiamare il divino ajuto.

Se le fa velato il viso, perche la Religione negli Uomini riguarda. Iddio, rome dice S. Paolo, per speculum in anigmate, essendo eglino legati a questi sensi corporei; e perche la Religione è sata sempre segreta, conservandosi in misteri, che sono sigure, riti, e cerimonie; come sot-

to certi velami ascosa.

La Croce, o ne significhi Cristo Nostro Signore Crocissso, o cosa di esso Cristo, è gloriosa insegna della Religione Cristiana, alla quale i Cristiani portano somma venerazione, riconoscendo per quella il singolar benefizio della redenzione loro.

Il libro ne da ad intendere le Divine Scritture, rivelazioni, e tradi-

zioni, delle quali viene formata negli animi la Religione.

Il fuoco significa la divozione della pura, e sincera nostra mente, ten-

dente verso Dio, il che è proprio della Religione.

Le si dipinge accanto l' Elefante, per essere più di ogni altro animale religioso, come si dirà: narra Plinio nel lib. 8. al cap. 1. che questo animale è raro in bontà, prudente, amatore dell'equità, ed umano, perciocchè incontrando l' Uomo a caso ne' deserti, che abbia smarrito il cammino, tutto amorevole, e mansueto gli mostra la via; è discreto, perche come dice l'istesso Plinio, occorrendogli di passare fra Armenti, si scansa tanto destramente, per non far lor male, che eglino medesimi non se avvedono.

Ma quel che sa più a nostro proposito, è, che questo raro animale è Geroglissico della Religione; raccontando pur esso Plinio al luogo citato, che
egli ha in venerazione il Sole, e le Stelle, ed apparendo la nuova Luna,
spontaneamente va a lavarsi in acqua di vivo Fiume, e ammalandosi, chiama ajuto dal Cielo, buttando verso il Cielo dell'erbe, come mezzane,
per intercedere grazia di sanità.

Il che tutto vien confermato da Pierio Valeriano, ed altri Autoria, e il.

Sannazaro nella sua Arcadia, così dice:

Dimmi qual fera è sì di mente umana.

Che s' inginocchia al raggio della Luna.

E per purgarsi scende alla sontana?

Onde vedendo tante rare qualità in questo nobilissimo animale, non poco piacere, e soddisfazione hos preso, considerando, che tal sigura è propria insegna dell' Eminentissimo Cardinale Montelparo, mio Signore, per vedere, che singolarmente convengono nell' Eminenza Sua le suddette qualità di Religione, Prudenza, Giustizia, e Mansuetudine, che con rarissimo esempio risplendono nella persona di esso Signor Cardinale, in modo, che non pure l'hanno reso degno del grado del Cardinalato, ma lo fanno ancora degnissimo di maggior onore, ed esaltazione, come viene peri suoi gran meriti da tutto il Mondo desiderato.

#### Religione

Donna vestita di un Camiscio, Stola, e Piviale, e stara sopra una pietra quadrata, come abbiamo detto in altre sigure della Religione... Terrà colla sinistra, mano con bella grazia un bellissimo Tempio; e per terra vi sarà una Cicogna, con una Serpe nel becco...

Reli-

#### Religione.

Onna di maestà, e di gravità, vestita con manto ricco satto a usso risplenda colla luce de suoi raggi, in sorma di Colomba. Starà detta sigura sopra una pietra riquadrata, che dinota Cristo Signor Nostro, il
quale è la vera pietra angolare, che disse il Proseta riprovata dagli Edisicatori della vecchia Legge, ed è per esser posta poi nel principal cantone della sua Santa Chiesa non è alcuno, che posta porvi altro sondamento, come disse San Paolo.

Ha questa figura da una banda un Fanciullo, colle tavole di Mosè, con alcune rose, ed alcuni rami secchi, per mostrare le passate cerimonie de Sagrifici antichi; e dall'altra banda sarà un altro Fanciullo, che sostiene il libro de Vangeli, perchè in Cristo terminarono tutte le prosezie, e le

cerimonie della vecchia legge.

Tiene ella nella sinistra mano la verga del Sacerdote Aaron, e nella destra le chiavi della Podestà Ecclesiastica, per aprire, e serrare il Cielo agli Uomini, conforme a' loro meriti. Danque da questo vero e vivo ritratto è nata la nostra. Santa, e vera Religione, modello di Salute, sabbricato da' Santi Dottori sopra le pietre, riguardate da quattro Evangelisti, Scrittori della Legge, piena di Spirito Santo, di Religione, di suoco, di amore, e Carità...

#### Religione:

Atrona di aspetto venerabile, vestita di panno lino bianco. Ferrala destra mano aperta, e la sinistra sopra un altare, nel quale arderà una siamma di suoco.

Il fuoco sopra l'altare è stato in uso di sagrifizio presso a molte, e antichissime Nazioni, sino alla venuta di Cristo, il quale placò l'ira di Dio, non col sangue de' Tori, degli Agnelli, ma con se stesso, e collamina propria Carne, e col proprio Sangue, il quale miracolosamente si cella per salute nostra sotto specie di Pane, e di Vino nel Santissimo Sagramento dell' Eucaristia. E si vede questa sigura colla mano aperta, e:

coll' altra tiene una Medaglia antica di Elio Antonino.

Vestesi di panno di lino bianco, per mostrare la candidezza, che si riccerca in materia di Religione, e però gli Egizi non volevano, che ne' loro Tempi si portassero panni di lana, anzi ancora i morti si sepellivano con panni di lino, mostrando così la Religione, e purità di essi. E Plutarco nel lib. d' Issde, e Osiride, dice, che a Dio non conviene cosa alcuna, che non sia pura candida; e perchè il panno lino bianco si purga, e netta più degli altri, giudicarono gli Egizi, che sosse più convenevole a' Sacerdoti, e alle cose di Religione, che ciascun' altra sorte di panno, o di drappo.

BELI.

#### RELIGIONE VERA CRISTIANA.

Donna di bello aspetto, circondata intorno di risplendenti raggi. Avrà il petto bianco, e scoperto, e alle spalle le ali. Sarà vettita con una veste stracciata, e vile. Le starà una croce accanto. Terrà nella mano dritta alzata verso il Cielo un libro aperto, in modo, che paja vi si specchi, nel quale sia scritto: Diliges Dominum Deum tunm ex toto corde tuo, e ex tota anima tua, e ex omnibus viribus tuis. Hoc est primum. E maximum mandatum; secundum autem simile huis: Diliges proximum sicut te ipsum. In his duobus mandatis tota Lex pendet, e Propheta.

Starà appoggiata colla mano sinistra in modo, che paja si riposi sopra la banda dritta del tronco traverso della Croce, e dalla banda sinistra del detto tronco penderà un freno, e calcarà colli piedi una morte in terra, quivi prostrata, in modo, che sia la Calvaria di essa al piede della Croce. Alla significazione della detta sigura, perche tanto bene, e così felicemente è stata stesa, e dichiarata da un bell' ingegno nell' epigramma se-

guente, non occorre che vi aggiunga altra esposizione.

Quanam tam lacero vestita incedis amiche? Religio summi vera Patris soboles.

Cur vestes viles? pompas contemno caducas.

Suis liber hic? Patris Lex veneranda mei.

Cur nudum pectus? decet hoc candoris amicum.
Cur innixa Cruci? Crux mihi grata quies.

Cur alasa? bomines doceo super astra volare.

Cur radians? mentis discutio tenebras.

Quid docet boc frenum? mentis cohibere furores.

Cur tibi mors præmitur? mors quia mortis ego.





#### RELIGIONE FINTA.

Dello Steffo.

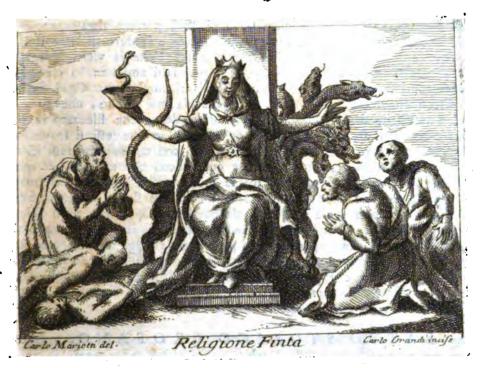

Onna con abito grave, e lungo, a sedere in una sedia di oro sopra un' Idra di sette capi; avendo detta Donna una corona in testa piena di gioie risplendenti, con molti ornamenti di veli, e di oro. Nella destra mano ha una tazza di oro con un Serpe dentro. Innanzi a lei sono molti inginocchiati in atto di adorarla, e alcuni ne sono morti per terra; perchè i salsi ammaestramenti degli esempi allettano con qualche apparenza di piacere, o di sinta comodità terrena; ma alsine preparano l'Inserno nell' altra vita, e le calamità nella presente, che i segreti giudizi di Dio vengono in tempo non aspettato.

#### FATTO STORICO SAGRO.

Divenuto Antioco Epifane padrone di Gerusalemme, ed usatevi somme crudeltà, non si contentò che le sue violenze si fermassero sopra i beni, e sopra i corpi de' Cittadini, ma volle innoltre sarle stendere sopra le coscienze, sorzando tutti a rinunziare alla legge di Dio, e violar le

sue sagre ceremonie, e ad abbracciare il culto de sals Dei. Tra molti. Eleazaro, un de' primarj di Gerusalemme, e vecchio assai venerabile, su istigato a mangiare, contro al divieto di sua Religione, carne di animale immondo. Ma egli preferendo una morte gloriosa ad un'azione cotanto infame, andò da se medesimo al supplizio preparatogli. Quei, che lo accompagnavano, mosti da una fallace compassione, per liberarlo da quel pericolo. L'esortavano a contentarsi almeno di farsi portare attra carne, di cui gli fosse lecito il cibarsi, e mangiandola, dare a credere di aver soddisfatto agli ordini del Re, salvandosi con questa finzione la vita. Il coraggioso religiosissimo Eleazaro così rispose a quei falsi amici = Io mi contento piuttosto morire, che far ciò, che voi mi consigliate. Ogni sinzione è disconvenevole alla mia età. Non piaccia mai a Dio, che io con una tal simulazione dia ai giovani motivo di credete, che Eleazaro in età di quasi cento anni sia passato ai riti de" Gentili e che essi si trovassero così indebitamente ingannati da questo artifizio, con cui io procurasi di ricoprirmi. Non ho io già tanto amore a quel poco, che mi resta di questa misera vita, che voglia disonorare la mia vecchiezza con una macchia si vergognosa. Quando io mi liberassi con arte simile dalle mani degli Uomini, non potrei già fottrarmi da quelle di Dio; che però simo meglio coraggiosamente morire; lasciando cost ai giovani un esempio di costanza, da cui possano apprendere a preferire la legge di Dio alla propria vita = Una risposta si generosa, e si santa, mosse a sdegno la falsa. compassione di quei, che gli avevano suggerito il perverso consiglio; ed attribuendo la sincerità, e costanza di lui ad un' ostinata superbia, a colpi di baltone l'uccifero. Secondo de Maccabei cap. 6.

#### FATTO STORICO PROFANO.

TEl Regno di Mogor, circa Panno 1610, il Re Echebar Signore di queì paesi, su Principe di grande intendimento, ma insieme assai vizioso, e superbo; onde gli cadde in pensiero di fare una nuova legge, e sondare nuova siti, e nuova Religione. Foce pertanto prendere trenta bambini, avanti che sapessero formare parola alcuna, e li fece chiudere in una casa, custoditi con buone guardie, acciocche non adiffero da veruna parte voce alcuna arricolata. per fapere in che lingua parlamebbono, allorchè cresciuti fossero in età, e quindi scerre quella Religione, e rito, che sosse di quella nazione, che quella lingua parlasse. Riusci vana però questa prova, perchè non pronunciarono mai parole diffinte, e chiare di alcuna lingua. Or non avendo per questo mezzo potuto ottenere l'intento, tentò un'altra via stravagante, co fu, che in varie cartucce scrisse tutte quelle Religioni, e leggi delle quali aveva notizia, cioè di Moisè degli Ebrei, di Maometto de Turchi, de Cami del Giappone, e di Cristo de' Cristiani; e postele tutte in un vaso. le fece ad una ad una cavar fuori da una Scimmia, che aveva molto docile, e che in tutte le cose operava di maniera, che pareva quasi, che avesse uso di ragione. Stavano presenti a questo fatto i Signro i più principali TOMO DUINTO.

cipali del Regno, e li figli loro. La prima cedola, che usci suori, su quella di Maometto: La Scimmia se l'accostò al naso, e l'odorò, e poicome se puzzo sentito avesse, che le recasse noja, la stracció, la gettò via, la calpestò co'piedi. La seconda poliza su quella di Cami, colla quale fece il medefimo, che con quella di Maometto. Le venne di poi alle branche la carta di Mosè, la quale lasciò semplicemente cadere in terrasenza far atto alcuno, o segno di disprezzo. Finalmente usci la carta, dove era notata la legge di Cristo, la quale si accostò alla bocca, come per baciarla, e venerarla, e tenendola in mano, cominciò a dar fegni di allegrezza, e la porse al Re, come se dicesse = Questa, Signore, è la vera Religione, che avete da seguire = Volle il Re, che la seconda volta si tacesse la prova, e si scrissero altre polize simili alle prime. Uno di quei Nobili, che erano presenti, senzacchè la Scimmia se ne accorgesse, prese, e nascose quella, che conteneva la legge di Cristo. La Scimmia colli medesimi gesti, ed atti di prima cavo le polize, e quando non ritrovò quella contenente la legge Cristiana, restò come sospesa, e come pensando cosa dovesse fare, rodendosi le ugna. La minacciavano li circostanti, perchè non finiva di dar le cedole. Essa intanto si grattava il cano, e colli piedi percuoteva la terra, mostrando disgusto, perchè le mancava una poliza. Si nettò il naso, e poi andò fiutando d'uno in uno tutti quelli, che ivi erano; ed arrivando a colui, che la teneva nascosta, pigliò colla dritta branca il suo governatore, e lo tirò dove era quell' altro, che teneva la cedola naicosta, a cui mostrava co' gesti di far somma istanza, che le desse la cartuccia; la quale ricevuta, sece la medesima festa di prima. Tutto questo non bastò per fare, che il Re divenisse Cristiano: bastò bensì, che per l'avvenire egli favorisse la nostra fanta unica vera Religione. P. Pimenta nella relazione delle cose accadute nel Regno di Mogor. Rapportato dal P. Gio: Stefano Menochio nelle sue Stuore Centuria 6. cap. 55.

#### FATTO FAVOLOSO.

Volendo istituire Bacco una nuova Religione, e nuovo culto in suo onore, era seguito da quasicchè tutta la Grecia. Penteo Re di unaparte di questa, non solo a lui si oppose, ma passando egli per i suoi
stati comandò che gli sosse condotto dinanzi legato. Bacco vesti le sembianze di Acete, uno de' suoi Piloti, e quando su in carcere, ne usch
senza esser veduto, ed ispirò un tal surore alla propria Madre di Penteo,
e a tutta la famiglia reale, che scagliatasi contra del misero Re, lo secero in pezzi. Ovvid. Metam. Natal Conti, ed altri.

#### RELIGIONE DE'SS. MAURIZIO, E LAZARO.

Dello Steffo.



Onna vecchia, di ardito e coraggiolo aspetto. Sarà armata di corsaletto all'antica, con ornamenti nobili. Avrà lo stocco allato, e in... capo un elmo cinto di una corona di oro; e per cimiero una fiamma di fuoco. Le chiome saranno stese giù per gli omeri, facendo mostra leggiadra e bella. In mezzo al petto avrà la Gran Croce de' Santi Maurizio, e Lazzano. Sotto all' armatura porti una veste di drappo rosso, e sopra abbia una manto di oro, col quale colla mano finistra mostri di coprire, e di sovvenire un povero leproso, che le giace appresso, tenendo ancora nella detta mano un libro. Ne' piedi aurà i coturni di oro, ornati di varie gioje; e fotto il piede sinistro terrà un turbante. scimitarre, archi-faretre, ed altre armi alla turchesca, in atto di conculcarli con dispregio; e col piè destro parimente conculça l'Eresia, per la quale si rappresenta una Donna di spaventevole aspetto, bruttissima, e disforme, che serita dall'asta, che detta Religione tiene nella man destra, sia caduta in terra, gittando per bocca siamma assumicata. Avrà i capelli irsuti, e disordinatamente sparse; il petIl petro, e parte del corpo, e le mammelle asciutte, e assai pendenti, posando la mano destra sopra un libro socchiuso, dal quale siano usciti, ed es-

cano varj e spaventevoli Serpenti per terra.

Si rappresenta che sia vecchia, per essere questa Religione più antica di tutte le altre; essendocche questa Milizia de' Cavalieri di S. Lazaro ( secondo che testifica Francesco Sansovino nel suo Trattato dell' origine de Cavalieri al lib. 2. come ancora si legge chiaramente in una Bolla di Pio V. I ha avuto principio fino al tempo di S. Basilio Magno, aumentataed illustrata dal Sommo Pontesice Damaso I., al tempo di Giuliano Apostata, e Valentiniano Imperadori, ne' tempi de' quali detta Religione talmente riluceva, che per tutto il Mondo si era diffusamente sparsa, e dilatata, e ciò su negli anni del Signore 360. Fu poi accresciuta di molti-privilegi, grazie, e prerogative da diversi Sommi Pontesici, come si leggo nella detta Bolla, ed in particolare. Alessandro IV. le diede in perpetuo non folo la regola di S. Agostino, e suoi privilegi; ma ancora le confermò tutti i beni, possessioni, ed altri luoghi, che Federigo I. Imperadore nominato Barbarossa, le avea donato in Sicilia, in Calabria, in Puglia, ed in Terra di Lavoro; come scrive il suddetto Sansovino; e perche per l'ingiuria de' tempi detta Religione di S. Lazaro era talmente mancata, che si potea dire quasi estinta, piacque al Sommo Pontesice Pio IV, di suscitare questa antica Milizia, e per sua amplissima Bolla. nell'anno 1565, creò nuovo Gran Maestro di quella l'Illustrissimo Signor Giannotto Cattiglione Milanese, della cui Casa su Papa Celestino IV.; concedendo a detta Religione muove grazie, immunità, e privilegi, i quali furono poi moderati, e dichiarati per una Bolla di Pio V., e dopo la morte di detto Cassielione, nel tempo di Gregorio XIII, il Serenissimo Emanuele Filiberto Duca di Savoja, zelantissimo della Fede Cattolica, avendo pensiero, d'istituirne una religiosa Milizia, sotto l'invocazione del gloriofo Santo Maurizio Martire, e Regola Cisterciense, in disesa della Santa Fede in tutti i suoi Stati della Savoja, e del Piemonte, il suddetro Pontefice essendo informatissimo della bontà, e valore di questo invittissimo Sire, prontamente gradì il suo pio pensiero, e lo creò Gran Maestro di quella, e dopo la persona sua, tutti i suoi Successori nel Ducato. come si vede nella Bolla di esso Gregorio, l'Anno 1572, primo del suo Pontificato, e vedendosi i gran progressi, che sotto si gran Duce, per il suo singolarissimo valore, in onore di Dio, ed esaltazione della Fede Cattolica, si potevano sperare non solo in quelle parti, ma in tutta la Crisignità, il medesimo Sommo Pontesice Gregorio nel detto anno 1572. unì la Milizia di S. Lazaro a quella di S. Maurizio, creando Gran Maestro dell'una, e l'altra l'istesso Serenissimo Emanuele Filiberto Duca di Savoja, e suoi Discendenti, con concedergli tutti i Priorati, Precessorie, Benefizi, Spedali, Castelli, Ville, Case, Possessioni, Ragioni, e Beni di qualsivoglia sorte di detta Religione, e Milizia di S. Lazaro, come più ampiamente appare in detta Bolla:

Dat. Roma apud Sanctum Petrum. Anno 1572, Idibus Novemb, Anno I.

Ed ultimamente Clemente VIII. di felice memoria, l'Anno 1603, per i gran meriti del Serenissimo Gran Carlo Emanuele Duca di Savoja, cagionati in particolare dall' ardentissimo zelo di Sua Altezza Serenissima, verso la Fede Catrolica, e Religione Cristiana, non solo confermò l'unione delle Milizie de' Santi Maurizio, e Lazaro, ma ancora le concesse nuove, e diverse grazie, e dichiarò alcuni indulti, e privilegi a savore de' Cavalieri; usando, poco dopo il principio della sua Bolla, le infrascritte singolarissime parole, in onore, ed encomio dello stesso Serenissimo Carlo Emanuele, ed i suoi generosi Cavalieri.

Nos depramissis omnibus, & singulis plenissime informati, tam Carolum. Emanuclem Ducem, & magnum Magistrum, qui prater sui generis ex Clarissimis Imperatoribus deducti splendorem, & eximia erga Ecclesiam, & sedem Apostolicam pradictam devotionis, & sidei servorem, non sine summa animi pietate, & fortitudine, ac slagranti, in tuenda, & propaganda Religione Catholica zelo gerere comprobatur, suorum que progenitorum exemplo antiquam illorum astimationem, ac perpetuam virtutis, & gloria hareditatem, quasi per manus traditam, feliciter conservare conteudit, quam Milites pradictos singulari nostra beni gnitatis, & muniscentia savore prosequi, ac alias pradicta militia SS. Mauritii, & Lazari idemnitati, decori, & ornamento, consulere, dispendiisque occurrere volentes, e quel che segue.

Si rappresenta detta Religione che sia armata, per proprio instituto de Cavalieri, come per l'abito acquistato da questa invitta Milizia, che come degna Guerriera di Cristo ha sempre combattuto, e continuamente, combatte per la Santissima Fede contra ogni ribello di Santa Chiesa.

Porta in mezzo al petto la gran Croce de' SS. Maurizio, e Lazzaro, non solo come propria impresa, ma ancora per l'onore, e riverenza che se li deve, e per significare la memoria della passione del Nostro Redentore, il quale per mezzo della Santissima Croce ci ha voluto redimere

col suo preziosissimo Sangue.

La Corona, che le cinge l'elmo, denota non solo la sublime grandezza di questa Religione, ma ancora la Nobiltà eccelsa della Stirpe de Duchi di Savoja, gran Maestri, e capi di tanta Milizia, e per essere che nei Gloriosi SS. Maurizio, e Lazzaro, come ancora nel risplendentissimo Gran Maestro della loro Religione, si sono veduti sempre evidentissimi segni di amore, e di carità, quale è un affetto puro, e ardente nell'animo verso Dio, e verso le creature; perciò si dimostra, che portà in cima dell'elmo la siamma del suoco; onde il Patriarca Giustiniano nel lib, de ligno vita, cap. 2. assomigliò la carità al suoco, dicendo: Merità igni comparatur charitas, quia sicut ignis imperiosè serrum quasi ignem essert, ita charitas ignitam reddit animam, quam possidet.

Le belle, e vaghissime chiome sparse giù per gli omeri, altro non significano, che i nobilissimi pensieri, che si raggirano nella candidissima mente di questa Religione, sempre intenti, e disposti all' eroiche.

imprese, senza discostarsi punto dal centro della vera virtù.

La veste di drappo rosso è per significare non solo la veste rossa dell'abito proprio, che hanno tutti i Cavalieri di quest' Ordine, ma ancora il desiderio ardente, e la prontezza dei medesimi di spargere il proprio sangue per la Santissima Fede, ad imitazione del Glorioso S. Maurizio Martire, e sua Legione di Soldati Tebei, che nell' 301. alli 22. di Settembre voltero piuttosto morire per la Fede di Cristo, che obbedire all' em-

pio Imperadore Massimiano, in sagrificare a' falsi Dei.

Il Manto di oro denota la perfezione di questa Milizia, la quale, com pietà, e carità, è continuamente prontissima in sovvenire, e ajutare i Poveri; che perciò si rappresenta che con esso mante cuopra il leproso, secondo il proprio issituto della Milizia di S. Lazzaro, come si è detto; il che è opera degnissima, e piissima, e di tanto maggior merito, quanto tal male della Lepra era, ed è in maggior abominazione appresso a tutti, talchè l'antica Legge comandava, che i leprosi sossero sacciati suori, e non abitassero cogli altri, come si legge nel libro de' Numeri al cap. 5. Onde per questo estremo bisogno il Gran Maestro di questa pia Religione prosessa anch' egli di sovvenire, non solamente (come abbiamo detto) i Leprosi, ma ancora a quanti Infermi, e bisognosi di continuo ajuto; e con sar ciò mostra la strada alli suoi generosi Cavalieri, e altri quanto sar debbono ancor loro; che perciò piaccia al Grande, e Onnipotente Dio di conservare con ogni selicità maggiore Sua Altezza Serenissima, colla sua sublime, e risplendente Prole.

Il libro, che tiene colla siniltra mano, dimostra il Salterio abbreviato, che recitar sogliono tutti i Cavalieri di quella Religione, le Regole, co Ordini della medesima, per istruire, ed ammaestrare i suoi Sudditi, ed altri, secondo gli obblighi di quella, onde ancora si manifestano le operco

spirituali, e corporali di detta Religione, e suoi Cavalieri.

Le si danno li coturni nella guisa che abbiamo detto, come calciamenti soliti portarsi da Eroi, Principi, ed altri personaggi di grande affare; e però nella Cantica al settimo, fra le lodi, dice:

Quane pulchri sunt gressus tui in calceamentis, filia principis!

Tiene sotto il piè siniliro un turbante, con altre armi turchesche, per significare che questa invitta, ed insuperabile Milizia ha più volte con o-gni ardire combattuto, e vinto li scellerati Maomettani, ed altri nimici di Dio, i quali per esterminare la Religione Cristiana hanno satto provegrandissime; onde per il benesizio grande che n'è risultato al Cristianesimo, ha questa Religione meritato di ricevere molti segnalati savori, e privilegi da diversi Sommi Pontesici, Imperadori, Regi, ed altri Principi, siccome si è accennato.

Le si da l'asta, per segno di un sommo onore, la quale si soleva dare non solo a quelli, che s'erano portati bene in guerra, ma ancora, come narra Pserio Valeriano lib. 42. dei suoi Geroglissi, appresso gli Antichi è stata in tanta venerazione, che era tenuta in luogo di diade-

ma, per inlegna Reale.

Lo stare con dimostrazione, e con prontezza di combattere, e con maefrevole sierezza, mostra di aver serita, e atterrata l' Eresia, la qualesi sa di spaventevole aspetto, per dinotare l' ultimo grado di perversità inveterata dell' Eretico; onde Agostino, de desimitione dice: Hareticus est, qui conceptam novi erroris persidiam pertinaciter desendir.

Si rappresenta bruttissima, e desorme, per esser l' Eressa priva della bellezza, e della perfezione della unità Cristiana, per il cui mancamento l' Uomo è più brutto dell' istesso Demonio, e perciò Cipriano de Lass.

dice :

#### Deformis quisque sine Dei decore.

Spira per bocca fiamma affumicata, per fignificare l'empie perfuationi, e affetto pravo di confumare ogni cofa a lei contraria.

Ha i crini sparsi, ed irsuti, per dimostrare i rei pensieri, quali sono

sempre pronti in sua difesa.

Il corpo quasi nudo significa esser nuda, e priva di ogni virtà, e

vigore.

Le mammelle asciutte, e assai pendenti, dinotano l'aridità del suo vigore interno, con il quale è impossibile di poter dar nutrimento, e far

opere degne, e meritorie di vita eterna.

Tiene il libro socchiuso, sopra il quale si appoggia, onde n'escono vari serpenti, per dimostrare la salsa dottrina, e sue nocive sentenze, che come vari, e velenosi serpenti sparsi per terra, mostrano l'essetto pessimo che ne segue con seminare varie, e salse opinioni contrarie, e discordanti dalla Santa, e vera Dottrina Cattolica, e Cristiana; onde San Gio. Grisostomo nell'Omelia 46. in S. Matt. dice: Sient serpentes varii sunt in corpore, sie haretici varii in erroribus.

Molto si potrebbe dire per essagerare la grandezza di detta Religione de' SS. Maurizio, e Lazzaro, per accennare parte degli encomi dovuti al Serenissimo Duca di Savoja, Gran Maestro di essa Religione, ed alla sua ri-

splendente, e Serenissima Casa, di cui si può meritamente dire:

#### Semper bonos, nomenque zuum, laudesque manebunt;

Ma perchè la bassezza del mio debole ingegno subblimarsi non può a tanta altezza, sotto silenzio racchiuderò gran cose, assicurato da quel detto di Terenzio:

Tacens satis landat. E di Properzio Quod si desiciant vires, audacia certe Laus erit in magnis, & voluisse sat est.

In Iode della Religione delli SS. Maurizio, e Lazaro.

A N A G R A M M A P U R O. Del Sig. Giulio Rospigliosi da Pistoja.

Religione delli Santi Maurizia, e Lazaro.
. In te gloria, in te il valor si arma di zelo.

Pio non men, che forte
Pregio d' Italia, onor di Marte, e stima.
Chiaro stuolo di Eroi.
Ben' a ragion tu puoi
Doppia vita sperar, dopo la prima;
Che se la gloria, e'l zelo,
Il nome in terra ponno, e l' alma in Cielo
Immortali serbar dopo la morte,
E' in te gloria, ed in te con santo ardere
Di zel si arma il valore.

De Ordine Militari Sanctorum Mauritii, & Lazari.

A N A G R A M M A P U R U M.

Ejustem Auctoris.

Religio Sanctorum Mauritii, & Lazari.
Gaza victoriarum est illi mira nitore.

Mec miror; ipfa dum ferit certamina, Si illi est nicore mira, si palmis nicens, Vistorianum gaza; Nam pugnat Deo.

De codem ordine militari.

AD CAROLUM EMANUELEM SABAUDIÆ DUCEM.

#### EPIGRAMMA.

PEgmata magnanimos Regum reddentia cultus,
Quaque facros referent cum pietate Patres,
Te genus invictum bello, millique secundum,
Carola, proclamant, Religione Ducem;
Es pius, ut fortis: docet hos Mauritius ordo,
Illud, Grinvicta parta trophaa manu;
Tortia namque agere indefessa laudis amore,
Et pia; soluis Emmanuelis enis.

#### REPULSA DE' PENSIERI CATTIVI.

Dello Stesso.



N Uomo, che tenga per i piedi un picciolo fanciullino, e che con disposta attitudine lo sbatta in una pietra quadra, e per terra ve ne

sieno morti di quelli, che già sieno stati percossi in detta pietra.

Perchè tutti i Teologi consentono, che Cristo è pietra, si deve attentamente avvertire nel Salmo 36. Super slumina Babilonis, l'ultimo terzetto, ove si parla de' piccoli fanciulli sbattuti sopra la pietra: Beatus qui tenebit, & allidet parvulos tuos ad petram. Così dalle Parafrasi esposto. Beato è chi si terrà, ovvero contrerà dalli vizi, e romperà i pericoli suoi, cioè i primi moti, alla pietra di Cristo, che è stabile sostentamento, e base dell' anima nostra. Però noi tutti dobbiamo rompere li nostri pensieri di cattivi affetti, mentre sono piccioli, avanti che crescano, e si attacchino alla deliberazione, sbattendoli, come abbiamo detto, nella pietra di Cristo, cioè volgendo la mente nostra, e i cor nostro verso Cristo, collocando in lui ogni nostro pensiero; e questo è parere di Eutimio, cosa che prima di lui detta l' aveva Adamanzio; Ovvidio anch' egli, ancorche l'oeta gentile, ci dà consiglio da Cristiano, quando nel primo libro de' rimedi ci avvertisce, che facciamo resistenza alli primi moti in tal maniera:

Dum

Dum licet, & modici taugunt pracordia motus, Si piget in primo limine sife pedem.

Opprime dum nova sunt subiti mala semina morbi, Et thus incipiens ire resistat equus.

Nam mora dat vires, teneras mora percoquit uvas, Et validas segetes, qua suit berba, facit.

Qua prabet latas arbos spaciemibus umbras. Quo posita est primum tempore, virga suit.

Tunc poterat manibus summa tellure revelli. Nunc stat in immensum viribus aucta suis.

Quale sit id quod amas celeri circunspice mente. Et tun lasuro subtrahe colla juno.

Principiis obsta, sero medicina paratur, Cum mala per longas convaluere moras.

#### RESTITUZIONE.

#### Di Cefare Ripa:

Onna, la quale conta danari colla man destra sopra la sinistra sua, e accanto vi sarà una cassa, e un sacchetto di danari.

Il contare i danari da una mano nell' altra, ci dimostra, che uno che sa restituzione della roba non sua, non si priva di cosa alcuna, anzi-moltiplica in sessesso de sacoltà, disponendo così il Creditore ad esser liberale verso di se; ovvero mostra che la restituzione deve esser libera, e la deve sare ciascuno da sessesso, senz' altra mezzanità.

La cassa, e il sacchetto, ci danno segno, che tanto il poco, quanto: l'assai si deve restituire ai propri Padroni.

#### FATTO STORICO SAGRO.

UN Efraimita di nome Mica, che abitava nel Monte, aveva preso di nascosto alla Madre mille, e cento argenti; ma udendo poi la stessa per il timore di non più ritrovarli, prorompere in ispaventose maledizioni contra del colpevole, s'intimorì a segno, che si risolse a manifestarle l'eccesso da lui segretamente commesso. Quanto pensò, tanto esegui. Restitui Mica l'argento; e l'allegra Donna, ma nel suo pensare troppo empia, ricevuto

vuto il denaro, ne consegnò di questo dugento Sicli ad un Argentiere, acciocchè squagliandolo ne formasse un laimagine, e gli altri novecento poi ritornò allo stesso Mica, perchè con quelli sacesse costruire una Capelletta, e tessere un ricco Esod, cioè una veste Sacerdotale preziosa con varie immagini d'Idoli a ricamo, ed altri d'intaglio. Il che tutto si posse in essetto senza orrore.

Giudici cap. 17.

#### FATTO STORICO PROFANO.

Amerlano famoso Imperadore de'Sciti, e Signore di quasi tutto l'Oriente, viaggiando per la Soria, s'imbattè in un Contadino, che arando il terreno aveva scoperto un vaso grande pieno di monete di oro. Quelli che accompagnavano Tamerlano dissero subito, che quella ricchezza era di ragione del Principe, giacchè simili tesori, allorchè scoperti sono, si devono immediatamente al Fisco. Agl'impulsi di costoro, l'Imperadore comandò che gli sossero recate alcune di quelle monete scoperte dal Contadino, il quale già disperava di poter godere di sua buona sortuna. Le prese Tamerlano, e mostrandole a'suoi Consiglieri, disse loro pare a voi che queste monete siano improntate coll'immagine di mio Padre? Risposero essi, che no, ma che quelle essigi erano degl'Imperadori Romani. Se adunque, replicò egli, questo danaro non è stato de' miei Maggiori, si restituisca al Contadino, a cui la favorevole sorte l'ha dato.

Fulgosio lib. 4. cap. 3.

#### FATTO FAVOLOSO.

Priseide, detta con altro nome Ippodamia, figliuola di Brise Sacerdote di Giove, su sposata da Achille, allorche egli assedio Lirnessa, dopo di averle ucciso il Marito Minete. S' invaghì di lei Agamennone, e la tosse ad Achille, il quale tanto sdegno prese di ciò, che ritiratosi nel suo Padiglione, si risosse di viversene ozioso, nè più denudare il brando contra de' Trojani. Dessitè appena Achille dall'uscire in campo contra di questi, che gli assari de' Greci presero pessima piega. In Achille consisteva la dissatta di Troja; onde ciò chiaramente conoscendo i Greci, es non meno lo stesso Agamennone, su questi obbligato di restituire allo sdegnato Figlio di Tetì l'adorata sua Briseide. Omero.



#### RESURREZIONE.

# Dello Steffo.

Onna ignuda, attraverso abbia un velo, e colla sinist ra tenga una. Fenice, la quale per opinione di alcuni Scrittori, è uccello, che si trova nell' Arabia, ove se ne sta senza compagnia della sua spezie, quando è vecchio, per lunga età, accende il suoco colle ali al calor del Sole, e si abbrucia; poi dalle sue ceneri ne nasce un ovo, e da questo ella risorge giovane a vivere un' altra volta, per sar l'istesso alla vecchia-ja; ed è molto bene questa azione celebrata da Lattanzio Firmiano.

#### Refurrezione.

Onna iguada, che esca suora di una sepoltura.

#### RETTORICA.

# Dello Steffo .

Onna bella, vestita riccamente, con nobile acconciatura di testa, mostrandosi allegra, e piacevole. Terrà la destra mano alta, e aperta, e nella sinistra uno scettro, e un libro, portando nel sembo della veste scritte queste parole: Ornatus, persuasso. Il color del viso sarà rubicondo, e alli piedi vi sarà una Chimera, siccome si vede dipinta al suo luogo.

Non è Uomo si rustico, e si selvaggio, che non senta la dolcezza di un artificioso ragionamento in bocca di persona saconda, che si ssorza persuadere qualche cosa: però si dipinge bella, nobile, e piacevole. Tiene la destra mano alta, e aperta, perciocchè la Rettorica discorre per le
vie larghe, e dimostrazioni aperte, onde Zenone per le dita quà, e la
sparse, e per le mani allargate per tal gesto la Rettorica interpretava.
E Quintiliano riprende quelli, che orando in qualche causa, tengono le
mani sotto il mantello, come che s'eglino trattassero le cose pigramente.

Lo scettro è segno, che la Rettorica è dominatrice degli animi, e gli

sprona, raffrena, e piega in quel modo, che più gli piace.

Il libro dimottra, che quest' arte s' impara collo studio, per non aversi da alcuno in perfezione, per dono di natura.

Le parole Ornatus, & Persuasio, insegnano l'offizio della Rettorica, che

è istruire altrui a parlare convenientemente, per persuadere.

La Chimera, come è dipinta al suo luogo, Nazianzeno, e lo Espositore di Esiodo intendono per questo mostro le tre parti della Rettorica, D 2 cioè la giudiciale per lo Leone, per cagione del terrore, che dà ai rei; la dimostrativa per la Capra, perciocchè in quel genere la favella suole andare molto lascivamente vagando; e ultimamente la Deliberativa per lo Dragone, per cagione della varietà degli argomenti, e per gli assai lunghi giri, e avvolgimenti, de quali sa di messiere per il persuadere.

#### RIBELLIONE

# Dello Steffo.

Omo giovine, armato, e sopra il cimiero porteri un Gatto, e sotto all' armatura avrà una faldiglietta sino al ginocchio, del colore della rugine, e a lato la spada. Mostrerà in prospettiva la schiena, e colla testa starà in atto di rimirare in dietso, con guardatura superba, e minaccevole. Terrà con ambe le mani, con siera attitudine, un' arme di asta, in cui da ambe le cime vi sia il serro, e per terra come per disoregio vi

sia una corona, e sotto alli piedi terrà un giogo.

Diverse sono le cause da cui ne succede la Ribellione, tra le quali vi è quella che nasce per causa del tiranno, che dal modo di governare è iniquo, acerbo,
e dispietato, per gl' insopportabili aggravi, e altre azioni di pessima iniquità,
come quella di Caligola, Vitellio, Domiziano, ed altri senza nominarli,
che non potendosi sopportare, e resistere per la loro tirannica natura, che
meraviglia non è, che il suddito si ribelli. Suole ancora molte volte avvenire dalla causa del detto Suddito, perciocchè come superbo, e altiero,
per non stare sotto all'ubbidienza del suo Principe, lo sprezza, e da esso si
ribella; di questo intendo io di parlare, e non di altri: però lo dipingogiovine, perciocchè questa età non consente di essere sottoposta per il vigore, e sorza che sente di avere per il calore del sangue, che si sa sorte,
e ardito, e non teme qualsivoglia incontro; e perciò Arist, nel z. della Rettorica dice, che il giovine è amatore della vittoria, e dell'eccellenza.

Si rappresenta, che sia armato, per dimostrare di stare pronto coll'arame, per il continuo sospetto, che ha di essere osseso, come ancora per

offender - potendo.

Porta sopra il cimiero il Gatto, perciocche questo animale è Geroglissico, di chi desidera di non stare soggetto, ed esser libero; e perciò gli
antichi Alani, i Burgundi, ed i Svevi (come testifica Merodio) solevano usare nelle loro bandiere questo animale, quasicche impazientissimi, a
guisa di Gatti non volevano sopportare di essere sottopossi. La saldiglietta sotto ali consistetto del colore della sugine ne dimostra, che siccome la rugine vuole essere superiore, ove ella si posa, così il ribello
cerca di soprastare, e non essere soggetto. Lo stare in prospettiva con la
schiena, nella guisa che abbiamo detto, significa il disprezzo, che sa il ribello al suo Superiore, con intenzione di essergii continuamente contratio; che perciò dimostriamo, che volti il viso indietro, con guardatura
sipper-

superba, e minaccevole. La spada, e l'arme di asta, con il ferso in. ambe le cime, ne denota, che chi casca nell' errore grandissimo della. ribellione gli conviene di stare provvisto di arme, per non essere sicuro in qualsivoglia parte. Del significato della corona Pierio Valeriano nel liba 41. fa menzione che ella sia indizio della Legge; perocchè è con certi legami accinta, coi quali la vita nostra è come legata, e ritenuta, e pero Hyer. lib. 2. contra Ruffinum, dice: Coronam minime carpendam, idest Leges Urbium conservandas. Narra ancora il detto Pierio nel lib. 48. che il giogo altresì s' intenda per le Leggi, perchè il nome del giogo per il peso delle Leggi fu ancora inteso da David, e certamente che per le Leggi l'imperio, e il soggiacere intese Virgilio quando dice : Legesque juris , & mania ponet, cioè porrà le Leggi agli. Uomini, e alle mura; imperciocche quelli che ubbidiscono alle Leggi, pare per una certa similitudine, che mettano il collo sotto il giogo; e quelli che si sottomettono all'arbitrio de' Signori Potenti, medesimamente pare che entrino sotto il giogo; onde essendo il ribello di natura altiera, e superba, si dimostra contrario, e sprezzatore delle Leggi, e non curandoli del vivere quieto, e politico, ricuà di ubbidire al legitimo Padrone, al quale è per debito, e per legge obbligato; che perciò volendo noi dimostrare la mala natura del ribello è rappresentiamo; che quella figura tenga con dispregio la corona per ter-12, e sotto alli piedi il giogo.

## FATTO STORICO SAGRO.

Na serie di ribellioni si legge nel terzo de Re. Morto Salomone, e posto in sua vece sul Trono Roboamo suo siglio, gli si ribellò contro Geroboamo suo suddito, e lo debello. Geroboamo dopo aver commesse molte empietà, e dopo aver regnato ventidue auni, ma con fommo travaglio, giacche non sessò mai di aver guerra con Roboamo, lasciò il Regno a Nadab siio figlio, che regnò foli due anni, avendogli Bassa benpresto rapito il dominio. Poco visse Bassa, e gli successe il figlio Ela, il quale non regnò che due anni, perchè Zambri, che comandava una parte delle sue armi, ribellatosi contra di lui, l'uccise mentre stava a tavola , e se fe fece proclamar Re. Nè anche quelli godè lungo tempo di un Regno conquitato con tanta perfidia, poiche Amri, che comandava l'altra parte delle armi di Ela, fu anche egli eletto Re da tutti i suoi Soldati; ed attaccò Zambri nella Citta di Tersa, dave si era fortificato. Questo usurpatore vedendosi si fortemente stretto, non su meno crudele contradi se medesimo, di quello obe era stato contra di Ela suo Signore, giacchè facendo attaccare il fuoco al suo Palazzo, vi si lasciò brucciare com tutta la sua famiglia. Terzo de' Re cap- 16.

#### PATTO STORICO PROFANO.

Empio procedere, e inarrivabile crudeltà di Nerone lo riduffe a tale, che ribellatofegli il popolo tutto, ed il Senato Romano, su costretto non solo a suggire, ma disperando anzi in qualunque modo di suo scampo, gli convenne chiedere in grazia ad un suo servo che l'uccidesse. Vite degl' Imperadori Romani.

#### FATTO FAVOLOSO.

A Veva Giove sbalzato dal supremo Trono del Cielo Titano suo Zio, ed egli su quello sedeva tranquillamente Signore. I Giganti sigliuoli del detto Titano gli si ribellarono contro, ed ebbero l'ardire di dare assalto al Cielo, per rimettere il padre loro nel trono. Ma Giove sulminolli tutti, e tutti li sece perire sotto i monti, che da loro erano stati ammucchiati l'uno sopra dell'altro. Ovvidio Metamors.

#### RICCHEZZA.

# Dello Steffo.

Onna vecchia, cieca, e vestita di panno di oro. Cieca dipinge Aristofane la Ricchezza nella Commedia intitolata Pluto, perchè perloppiù se ne va in casa di Uomini poco meritevoli, a' quali se avesse occhi, che le servissero, non si avvicinerebbe giammai; ovvero perchè sa gli Uomini ciechi alla cognizione del bene, con un finto raggio, che apprefenta loro de' comodi, e de' piaceri mondani, senza lasciare loro vedere la vera luce della virtà, se per particolar grazia non è superata la sua inclinazione.

Si dipinge vecchia, perchè invecchia alcuni col pensiero di acquistarla; altri col timore di non perderla, avendone il possesso.

Il vestimento dell' oro, mottra, che le Ricchezze sono beni esteriori, e che non fanno all' interna quiete, e al riposo dell' Uomo.

# Ricchezza.

Onna in abito reale ricamato, con diverse gioje di gran stima. Che nella mano destra tenga una corona Imperiale, e nella sinistra uno Scettro, e un vaso di oro a piedi. (a)

**FATTO** 

<sup>(</sup>a) Figura il Padre Ricci la Ricchezza: Donna di bell'aspetto, con riccbissimo vesiimento, sul quale vi è una cartella; in cui è scritto. DIVUS. Cen una mano sa segno

#### FATTO STORICO SAGRO.

Uanto sia in se grande la follia degli Uomini, che tutto lo studio loro, e l'intero affetto pongono nelle terrene ricchezze, bene ce lo dimostrò Cresto nella seguente Parabola. Un Uomo assai ricco, disse egli. avendo ricavato da' suoi terreni una copiosa raccolta, si trovava pensoso, e diceva tra se = Che sarò io, mancandomi i granari, nè sapendo dove riporre tutti i miei frutti? Mi converra distrugger gli antichi. e fabbricame degli altri più grandi, ed in essi poi riporro quello, che ho raccolto, e dirò all'Anima mia: Tu hai molti beni per parecchi anni: Stattene in riposo, mangia, bevi, e scorri il tempo con allegria = Ma mentre così lusingavasi, udi dirsi da Dio = Stolto, questa notte appunto ti sarà tolta la vita; ed i beni accumulati di chi saranno? = Luca cap. 12.

#### FATTO STORICO PROFANO.

Rate Tebano navigando il mare, ed avendo seco una gran quantità di oro, fece nascer mille pensieri pel capo a quei della ciurma, ed ai nocchieri, di gettar lui nel mare, ed impadronirsi del numeroso denaro. Crate, che a mille segni di ciò si avvide, pensò bene di torsi da sì grave pericolo; e tolti quei sacchetti, così come erano li gettò nelle onde, e disse = Gitene pure in perdizione, ricchezze mie pessime compagne, giacche voglio io prima sommerger voi, che io sia per voi annegato, e morto. S. Girolamo.

#### FATTO FAVOLOSO.

A Rione famoso suonator di liuto, essendo sopra un vascello, i Marinari pansarono di assassinario, sull'oggetto di rapirgli le molte ricchezze, che seco portava; ne ebbero difficoltà di dargliene tanti manifesti segni, che Arione vedendost in punto di dovere miseramente terminare la vita, pregò gl'ingordi Marinari, e da esse per grazia ottenne di poter prima di morire, suonare il liuto. Al suono del quale i Delsini si adunarono attorno al Vascello, ed egli gittatosi in Mare, su da uno dei Delsini portato sulla spiaggia. Giunse a casa di Periandro, il quale benignamente lo accolse, e fatti perseguitare quei Pirati, furono la maggior parte severamente puniti. Erodoto, Fedro, Plinio. &c.

RICON-

vola. Appresso si veae una colonna.

Di bell'aspetto, e con ricchissimo vestimento, perche bellissime sono le ric-

chezze per chi fa serviriene.

Rena di porgere altrui una piccola moneta, e coll'altra di ricevere una bossa piena di Oro. Ha un cornucopia pieno di Argento, e di Oro, sopra il quale vi è una Not-

. 53

#### RICONCILIAZIONE DI AMORE.

Di Gio. Zaratino Castellini.

Donna giovane, e allegra, coronata di una ghirlanda di erba, chiamata. Anacampserote. Porti al collo un bel Zassiro. Nella mano dritta abbia

una coppa. Colla finistra tenga per mano due pargoletti Amori.

La Riconciliazione è una rinnovazione di amore, che si fa col ritornare in grazia della cosa amata; imperciocche dall' amore tra gli amanti naficono continuamente sospetti, ed ingiurie, a' quali succedono lo sidegno, l' ira, e la guerra, come vagamente esprime Terrenzio: In amore hac pumia insunt vitia: injuria, suspiciones, inimicitia, inducia, bellum, pax russum,

Il medesimo dice Orazio nella Satira 3. lib: 2.

In amore hac sint mala, bellum, Tax rursum.

Le quali differenze occorrono tanto più spesso, quanto più si ama; e quanto più uno ama, tantoppiù ogni minima cosa l'offende, riputandosi di non essere stimato dalla cosa amata, conforme allo smisurato amor suo, e che si faccia torto a' meriti suoi, onde facilmente concepisce l'amante dentro di se sdegno, ed ira, in tal snodo, che non pensa di portare più amore, anzi s'incrudelisce nell'odio; ma ssogata l'ira, con sare dispetti alla cosa amata, si pente dell'odio, che le ha portato, non può più stare in ira, ed in guerra, ma brama, e cerca la pace, la quale ottenuta, gode nella Riconciliazione di Amore, dalla quale è rinnovato. Noto è quello di Terenzio: Amantimi ira amoris reintegratio est.

L'erba anacampserote sarà sigura della Riconciliazione, poiche gli Antichi tennero, che al tatto di essa ritornassero gli amori, ancorche conadio sossero deposti, siccome riferisce Plinio, lib. 24. cap. 17. nel sine.

Il zassiro di colore azzurro, simile al Cielo sereno, servirà pet simbolo della Riconciliazione, che arreca all'animo sereno stato di tranquil-

La cartella, in cui vi è scritto: DIVUS significa, che vuol dire Dives qua- si DIVUS, partecipando molto il ricco delle Divine grandezze.

Il cornucopia pieno di argento, e di oro indica le ricchezze, e l'abbondanza dei beni.

Il donare la piccola moneta, ed il ricevere la borsa di gran valore fignifica, che chi dona delle ricchezze per amor di Dio, ne riceve da questo in Cielo una copiosa retribuzione.

La colonna accenna la sublimità della gleria, a cui può giungere il ricco. La Nottola, o sia Pipistrello, secondo Plutarco nella vita di Lisandro, à simbolo della pecunia, e delle ricchezze.

lità, perchè ha virtù riconciliativa, e molto vale a riformare la pace, per quanto attesta Bartolomeo Anglico, lib. 16. cap. 83. per autorità di Diofeoride: Saphirus itaque secundum Dioseoridem habet virtutem discordiarum reconciliativam, multum etiam valet, ut dicieur, ad pacem resormandam; ma ciò sia posto per curiosità de' Scrittori, non per esseccia, che abbia l'erba anacampserote, e la pietra del zassiro; sebbene può essere che il zassiro abbia riconciliativa, donandosi un bel zassiro all'irata Dama, la quale per rispetto del dono, sacismente si può disporre a restituire l'Amante nella prissina grazia, perchè i doni, e presenti hanno gran forza; siccome chiaramente esprime quel proverbio: Victoriam, & honorem acquiret, qui dat munera, animam autem aufert accipientium.

La coppa l'abbiamo posta per sigura del presente, poiche in essa si pongono i donativi, che si mandano a presentare. I presenti vagliono molto nel conciliare, e riconciliare l'amore, e mitigare gli animi sdegnati, e placare l'ira delle Persone, come dice Ovvidio nel 2. dell'arte amatoria:

# Munera, crede mibi, placant hominesque, Deosque, " Placatur donis Jupiter ipse datis".

Detto preso dal terzo della Repubblica di Platone citato da Suida, e derivato da un verso di Esiodo, secondo l'opinione di molti, ma appresso i Greci era voce corrente Euripide nella Medea:

# Persuadere munera esiam Deos dicterium est. Aurum vero potius est mille dictis hominibus.

Onde Seneca per motto di un Filosofo dice, che non ci è la più dolce cosa, che il ricevere i Omnium esse duleissimum accipere.

E' tanto dolce, che nella nona lliade Nestore sommo consigliero, persuade Agamennone Imperadore, a provar di placare Achille con doni, e
con buone parole: Videamus ut ipsim platantes slectamus donisque placidis,
verbisque blandis, disse Nestore. Rispose Agamentone, che volontieri gli
voleva dare infiniti doni, e li specifica: Inclua donz ominabo septem tripodas, decenque anri talenta, lebetes urginti, equos duodecim, item septem mudieres pulcherrimas; inter quas sitiam Brisei:

I presenti dunque hanno gran sorza d' indurre la cosa amata alla Riconcilizzione, tanto se è Dama interessata quanto nobile, e liberale di animo, perchè s'è interessata, si moverà alla Riconciliazione per l'interesse
se di quel presente, se è mobile, e liberale di animo si moverà dalla
gentil cortessa del Donatore, essendo quel dono, come indizio, e tributo
dell'amor suo.

I due pargoletti Amori fignificano, il doppio amore i che dopo l'ira fi genera, e si raddoppia nella Riconoiliazione con maggior godimento;

# 34 I CONOLOGIA e gusto degli amanti. Il tutto vien descritto da Planto stell' Ansitrione.

Nam in hominum state multa evenium bujusmedi. Capiunt voluptates. mox rursum miserias. Ira intervenium, redeunt rursum in gratiam. Verum ira (si qua force evenium hujusmedi luter eos) rursum si reventum in gratiam est Bis canto amici sunt inter so, quam prius.

Risorzandos l'amore nella Riconciliazione, e erescendo due volte più di prima, non mancano amanti, ed amici, che a bella posta cercano occasioni di sdegni, e risse, per duplicare più volte la benevolenza, e l'amore, e provar spesso i soavi frutti della Riconciliazione: Discordia sit carior concordia, disse quel Mimo Pubblio; e però Agatone Poeta era uno di quelli, che dava occasione a Pausania, suo cordialissimo amico di adirarsi, acciocche provasse doppio contento nella Riconciliazione; di che ne sa menzione Eliano, lib. 2. cap. 21. Jucundissimum amantibus esse reperio, si ex contentione, & litibus cum amassis in gratiam redeast. Et sane mibi videtur nibil illis delettabilius accidere pesse. Hujus ergo voluptatis persape eum participem facio, frequenter cum eo contendens. Gaudium enim capit, si contentionem cum eo subinde dissolvam, & reconciliem.

#### RIFORMA.

# Di Cefare Ripa.

Onna vecchia vestita di abito semplice, corto, e senza ornamento alcuno. Colla destra mano terrà un roncietto, ovvero un par di sorbici, e colla sinistra un libro aperto, nel quale vi siano scritte le seguenti parole:

> Percunt discrimine mullo Amissa Leges.

Vecchia fi dipinge, perciocche a quest'età più conviene, ed è più atta a riformare, e reggere altrui, secondo Platone nel 5. della Repubblica; onde per la riforma intendiamo i buoni usi conformi alle Leggi, i quali siano tralasciari per licenzioso abuso degli Uomini, che poi si riducono alla lor sorma, e consiste principalmente la Risorma esteriore, ed interiore.

Si veste di abito semplice, e corto, perche gli abiti riccamente guarniti, non solo sono nota di superfluità, ma ancora alle volte di licenziosi costumi, e ciò causano la morbidezza, e gli agi di sali abiti nelle persone, che quelli usano soprabbondanti.

Il Rogcetto ancora è chiata fignificatione di Riforma, penciocchè, siccome gli alberi, i rami del quali supenfluamente cresciuti sono, con esso si riforsi risormano, tagliando via quello, che soprabbonda, e che toglie all'albero il vigore i così la Risorma leva via gli abusi di quegli Uomini in quelle cose, nelle quali licenziosamente si sono lasciati trascorrere più oftre di quello, che comportano le leggi. Il simile ancora si può dire delle sopiei, che tagliano le supersiuità, come è manifesto a tutti.

Il libro dinota le Leggi, e Costituzioni, secondo le quali si deve vivere, e riformare i Trasgressori, che subbene quanto ad esti le Leggi sono perdute, che non si osservano, anzi sapno il contrario, non però quelle periscono per caso alcuno, come bene dimostrano quelle parole di Lucano nel libro 2, De bello Civili, che dicono:

## Péreuns diferimine nulle Ammissa Leges.

B così per esso libro si riducono all'uso antico le Leggi tralasciate, tanto ne' costumi, come negli abiti, e di nuovo si riforma negli Uomini la virtù dell'osservanza, e lo stato di buon reggimento.

# EPIGRAM MA.

Que vario mores docet. & lex. pravus abafus.

Deformat, longa diminaisque die.

Hinc velut arboribus late ramalia crescunt,
Nec matura suo tempore poma ferum,

· Sic vana exurgent vitiorum germina, & alta Virtus humano in pectore pressa jacet.

Noxia rerum igitur fortis censura recidat, Ut vita redeat splendida forma nova.

# Riforma.

Acrona verchia, vostita di abito grave, ma semplice, fenz' alcun ornamento. Colla destra mano terrà una aferza, e colla finistra un libro aperto col motto: Argue, in una succiata, se Obscera, nest'altra.

Per la riforma intendiamo quelle ordinazioni de' Superiori, colle quali a' buoni costumi tralasciati per licenzioso abuso degli Uomini, si dà nuova, e miglior forza, conforme alle leggi, e si tornano di nuovo ad introdurre tra i medesimi, e questo con quei due principali, e convenienti mezzi: cioè coll' esortare, dimostrato per il libro aperto; e col ripren-E 2 dere, e castigare, dimostrato per la sferza, ambedue meglio significate colle due parole del motto, cavate da S. Paolo nel cap. 4: della 2. a Timoteo e del Sagro Concilio di Trento alla sess, 12, nel c. 1, della Riforma, ricordato a detti Superiori, acciocche se ne servano in questa materia, cioè che debbano esser Pastori, e non Percussori, che debbano ricercare di ritirare i Sudditi dagli abusi, più coll'esortazioni, che col castigo: operando più inverso quelli l'amorevolezza, che l'austerità; più l'efortazioni, che le minacge, e più la carità, che l'imperio. Ma non bafrando poi l'esortazione, si potra venire alla sferza, sempre però mitigando il rigore colla mansuetudine, il giudizio colla misericordiane e la severità colla piacevolezza, che così s'introdurrà facilmente ogni riforma ne' Popoli soggetti, e tantoppiù quanto il tutto si fa con maturo consiglio; che però si dipinge in età di Matrona.

# RIFUGIO.

TN Uomo avanti un Altare, che stia inginocchione, colle braccia. aperte.

E' cosa chiarissima, che, gli altari appresso gli antichi, come anche oggidì sono per santo, ed inviolabile asilo, e risugio teguti; e quindi è che appresso Virgilio Priamo, di ogni altra speranza di salute privo, sene fuggi all' Altare. THE RESERVE TO STATE OF THE STA

Ed Ovvidio nel lib. de Trift. dice;

Cioè.

Unica fortunis ara reperta meio.

Un sol risugio a le disgrazie mie.

# FATTO STORICO SAGRO.

A veva ordinato Iddio a Môse di stabilire sei Città, dove potessero sicuramente sitirarfi coloro, che per accidente, e fenza volerlo, aveffero uccifo un Uomo, acciocchè essi avessero il tempo di giustificarsi, e difendersi avanti a i Giudici. senza di avere nulla a temere da' parenti del morto. Ve ne erano tre nella terra di Canaan di quà dal Giordano, cioè Hebron di Giuda, Cades di Nestali, e Sichem di Estraimo; e tre al di là dal fiume, cioè, Bozor della Tribù di Ruben, Ramoth di Gad, e Golam di Manasse. Oltre queste sei Città era ancor luogo di franchigia il tabernacolo, e gli altari degl' Olocausti per quelli, che avessero commesso omicidio involontario, ma non già per chi, avelle ucciso alcuno fuori di rissa. e appoilatamente. Conforme a quelta legge comandò Salomone, che Joab fosse usciso, contuttosche si fosse ricoverato nel tempio, e tenesse. colle

colle mani il corno dell' altare degli Olocausti, perchè era reo di du. Omicidi commessi a bella postà, cioè di Abner e di Amasa. Intersice eum, disse Salomone a Banaja, che doveva esserne l'esecutore, & sepeli, & amovebis sanguinem innocentem, qui essusse est a Joah, a me, & a Domo Patris mei, quia intersecit dues viros justos, melioresque se, & occidit eas gladios patre meo David ignorante. Numeri. cap. 35. Giosuè, cap. 29. Terzo de' Re cap. 2.

#### BATTO STORICO PROFANO.

Inna sedizioso Cittadino Romano sece da' banditori pubblicare, che gli schiavi, che a lui si sossero, come a sagro aslo, risugiati, gli avrebbe dichiarati franchi, e restituiti alla libertà. Con tale vituperevole industria trasse a se una gran moltitudine di Uomini di malassare. Appiano Alessandrino nel lib. 1. de bello civili.

#### FATTO FAVOLOSO.

Entre incendiate dai Greci rovinavan le mura di Troja, si resugiò Cassandra sigliuola di Priamo nel Tempio di Minerva. Ivi la sorprese il Greco Principe Ajace siglio di Oileo, e nessun rispetto avendo per la Dea, nè pietà per l'inselice Donna, nello stesso luogo la violò. Sclegnata per tanta ingiuria Minerva, risolvette di punirlo, e pregò Nettuno, che facesse insorgere una suriosa burrasca, allorchè egli sosse uscito dal porto, per la quale ne rimanesse estinto. Così in essetti segui. Omero. Quividio, ed altri.

# RIGORE:

# Dello Stesso .

U Omo rigido, e spaventevole, che nella destra tiene una bacchetta di ferro, e accanto uno Struzzo.

Si deve dipingere quest' Uomo rigido, e spaventevole, essendo il rigore sempre dispiacevole, e risoluto ad indur timore negli animi de' Sudditi,

Onde la verga di ferro si pone per l'asprezza del castigo, o di fatti, o di parole. Perciò S. Paolo minacciando a' Colonness, dimandò, se volevano, che egli andasse a loro colla piacevolezza, oppure colla verga.

Dipingesi appresso lo Struzzo, per dimostrare, che il Rigore è ministro della Giustizia punitiva, e che supera per sestesso qualsivoglia contratto.



## FATTO STORICO SAGRO.

Opo avere Iddio dato un esempio di somma severità contra de' trascurati Sagri Ministri, castigando con morte improvvisa Nadab, ed Abiu, ne diede un altro di sua rigorosa giustizia nel comune del popolo.
Contendendo tra loro due Giudei, uno di essi dalla collera trasportato bestemmiò il Santo Nome di Dio. Del che osses le orecchia de' circostanti,
fu il bestemmiatore condotto a Mosè, il quale consultando Dio, questi gli
comandò, che sacesse ad'un tratto condurre il reo suori del campo, eche ivi tutti quei, che avevano udite le sue bestemmie, gli mettessero
sopra il capo le mani, e poi il popolo lo lapidasse. Il quale ordine su nel
tempo stesso eseguito con tutto il rigore. Dopo fatto simile su da Dio stabilito per legge, che i bestemmiatori sossero in avvenire dal popolo lapidati.

Numeri cap. 25. Levitic.

#### FATTO STORICO PROFANO.

R Acoce Mardo ebbe sette figliuoli, de' quali il più giovane, nomina-to Cattomo, era sciagurato, ed insolente in modo, che ingiuriava di continuo gli altri; per il che fu del Padre più volte riprefo; minacciato, e pregato. Ma niente giovando, onde indurlo ad emmendara, lo condusse il Padre colle proprie mani avanti i Giudici, acciocche per gl' infiniti misfatti da lui commessi sosse castigato. I Giudici sommamente commossi, non vollero ciò eseguire; bensì mandarono tutti e due al giudizio di Artaserse Re di Persia. Egli avendo inteso dal Padre il tutto, gli disse = Potrai tu, o Racoce; vedere avanti gli occhi tuoi uccidere il proprio figliuolo? = Si rispose Racoce, perciocche siccome la lattuca non si attrista, nè si duole, che le siano levate dattorno l'erbe cattive, che la soffocano, anzi più cresce, e diviene più bella, così gli altri miei figliuoli, e parenti diventaranno migliori, levando loso dagli occhi un così malgerme: ed io men viverò più libero, e quieto = Udendo il Re tali parole, ammirò l'animo del rigoroso padre, ed al sommo lodandolo, lo sece col·locare tra gli altri suoi Giudici, dicendo, che colui, che si è mostrato cotanto severo contra del proprio figliuolo, sarà parimente Giudice degli altri integro ed incorrotto. Liberò quindi il reo figliuolo dalla morte, minacciandolo di gravissimo castigo, se a' suoi costumi non dava emmenda. Eliano. rapport. dall' Astolf. Off. Storica, lib. 2, cap. 20.

### FATTTO FAVOLOSO.

Anace, figliuola di Eolo, avendo segretamente sposato Macareo suo fratello, partori un figliuolo, il quale esposto dalla Nutrice in certo sito, acciocche perisse, scopit col gridare la sua nascita all' Avo. Sdegnato Eolo di tale insesto, lo sece mangiare a' cani, e mandò un pugnale alla figliuo-

h, acciocche si ammazzasse da se stessa. Avrebbe ancora esercitato il suo rigore contra di Macareo; ma questi si ricoverò in Delso, e secesi Sacerdote di Apollo. Ovvidio Epistole.

#### RIMUNERAZIONE.

# Dello Stesso.

Donna di età virile, coronata di corona di oro. Sia vestita di abito nobile, ricco, e sontuoso. Che sedendo tenga in grembo un braccio da milurare, e che moltri con grandissima prontezza di porgere altrui colla destra mano una ghirlanda di lauro, ed una collana di oro; e colla sinistra un mazzo di spighe di grano, ed una borsa piena di danari.

Siccome sono diverse le fatiche, e le servitù, che fanno gli Uomini: così volendoli moltrare in pittura la Rimunerazione di esse, necessariamente converrebbe, che diversamente fossero rappresentate; ma perchè volendo noi dipingere quella delle fatiche, e della fervità virtuofa, per essere più propria, e convenevole; dell'una, e dell'altra intendiamo di parlare, e lasciare in disparte quella, che si fa a gente, a cui si fa notte avanti sera.

Diremo dunque, che la Rimunerazione è un atto, ed un azione di liberalità, con termine, e misura, e si estende in due capi principali: l' uno è l'utile, l'altro è l'onore.

Si rappresenta di età virile, perciocchè essendo in detta età più sorte il discorso, ed il giudizio, più si conosce il giusto, ed il convenevole. Tiene in capo la corona di oro, perchè è cola da Principe il rimunerare altrui; beniche oggidi pochissimo si metta in opera: e ciò sia detto senza pregiudizo di chi esercita si nobile azione.

Il vestimento nobile, ricco, e sontuoso, non solo ne denota la grandezza, e nobiltà dell' animo di chi ha per oggetto di benificare altrui; ma ancora ne dimostra, che chi rimunera, conviene che abbia da poter rimunerare.

Si dipinge che sieda, e che tenga in grembo il braccio da misurare, per dinotare, che la rimunerazione è parte della giustizia, essendocchè chi giudica, e misura le qualità delle persone, secondo i meriti loro, e non da all'ignorante, quello che si conviene per giustizia al virtuoso. Il porgere altrui colla destra mano con prontezza la ghirlanda di lauro, e la collana di oro, e colla sinistra le spighe di grano, e la borsa piena di danari, ne significa, che siccome sono disferenti gli stati, e le condizioni delle persone, così ella riconosce i meritevoli, chi con l'utile, e chi coll'onore. Quella dell'onore si dimostra colla ghirlanda di lauro, e colla collana di oro, ambedui premi che si danno a persone di condizione, e degni di gradi, e dignità; e sopra di ciò dice Cic. 2. off. Melius apud bonos, quam apud formatos beneficium collocari puto; e per la considerazione dell' utile le spighe di grano, e la borsa piena di danari, che ciò si da a quelli quelli, i quali sono degni, ma di più basso stato, e qualità di quelli che abbiamo detto di sopra,

#### FATTO STORICO SAGRO.

Endeva dalla Croce l'amorofissimo nostro Redentore in mezzo a due Ladri condannati allo stesso supplizio. Uno di questi cominciò a bestemmiare contra di Cristo, così = Se tu sei Cristo, salva te stesso, e noi = Udendo ciò l'altro, prese a sgridarlo, e così gli replicò = Noi siamo stati giustamente condannati, e riceviamo condegna pena ai falli nostri. Questi però non sece cosa di male = E rivolto a Grsu' = Signore, gli disse, ricordati di me, allorchè perverrai al tuo Regno = Piacque tanto al Divin Salvatore la sincerità, l'umiliazione, la generosa dissesa del buon Ladro, che in ricompensa, a lui rivoltosi, soggiunse = Oggi tu sarai meco in Paradiso = Che ricca, che bella, che invidiabile rimunerazione! Luca cap. 22.

#### FATTO STORICO PROFANO.

Esondo stato per ordine di Cajo Calligola Imperadore posto in carcere Erode Agrippa in stagione molto calda, penava sommamente per la seto. In questo stato, vide che uno de' Schiavi di Calligola, per nome Taumasto, portava un vaso di acqua, e chiamatolo a se, lo pregò, che gli desse a bere di quell' acqua. Lo servi prontamente Taumasto, al quale, dopo di aver bevuto, disse Agrippa = Spero, che sarà stata tua buona ventura, che tu mi abbia ristorato con questa bevanda, perche se a Dio piacera, che io esca di questa prigione, io ti prometto di proccurarti la libertà da Cajo = Non sece punto meno di quello, che promesso aveva; anzi molto di più; giacchè tolto dalla carcere, e restituito al Principato, ottenne da Cajo la libertà per Taumasto, e lo sece suo Maggiorduomo; nel quale ossicio continuò poi anche nella Corte di Agrippa il siglio, per raccomandazione del Padre, e su tanto al detto siglio, quanto alla sorella Berenice molto caro, in casa de' quali invecchiò, sempre ben veduto, e-accarezzato. Giosesso stato al se cap. 8.

# FATTO FAVOLOSO.

A Barite Scita, per aver cantato il viaggio di Apollo agl' Iperborei, su da questo Dio largamente rimunerato, col sarlo non solo suo primo Sacerdote, ma di più, oltre lo spirito profetico, di cui lo dotò, gli donò peranche una sreccia, sopra la quale egli andava per aria. Igino.

# RIPARO DAI TRADIMENTI.

# Dello Steffo .

U Omo che tenga in braccio una Cicogna, la quale abbia in bocca un ramoscello di platano.

La Cicogna ha naturale inimicizia colla Civetta, e le ordifce spesso insidie, e tradimenti: cerca di trovare li suoi nidi per corromperle l' ovaoovandole essa medesima, cosa molta nociva al parto della Cicogna, per l'edio intestino che le porta. Antivedendo la Cicogna quello, che intervenir le potrebbe, si provvede di un ramo di platano, e lo mette nel nido, perchè sa benissimo, che la Civetta abborisce tal pianta, e che non si accosta dove sente l'odore del platano. In tal riparo resta sicura dalle insidie, e tradimenti della Civetta.

# FATTO STORICO SAGRO,

I N varie guise si riparò David dallo sdegno di Saul, che vilmente deturpando la dignità regia, non si arrossò di scendere anche a' più vergognosi tradimenti, per satollarsi del sangue di lui. Uno di questi su il seguente. Fece Saul di notte tempo investir dagli Arcieri la casa di David, acciocche fattofi giorno lo trucidaffero. Se ne accorfe Michol Moglie dell' innocente perseguitato, che l'amava altrettanto, quanto Saul, di cui era ella figlia, l'odiava, e così deluse lo scellerato ordine: Calò David nella stessa notte dalla fenestra, perchè si ponesse in falvo; ed intanto nel letto di lui pose un fantoccio ricoperto di panni, che rappresentava. David dormiente. Alla ricerca, che nello stabilito tempo i spediti Uomini ne fecero, disse Michol, che era David oppresso da infermità, dando a lui coll' intertenere costoro, maggiore spazio alla suga. Riusci la cosa, come ella se la era pensata. Conobbe Saul l'ingegnoso artifizio della sua figlia, e sempre più siero contra del genero, ordinò che a posta corrente fosse inseguito. David intanto si era refugiato appresso di Samuele. dove giunti quelli, che erano tiati contra di lui spediti, surono tutti del divino spirito ripieni, ed impediti dall' esecuzione dell' ordine di Saul; e volendovi egli venire in persona, anche ad esso accadde lo stesso, e su costretto a desister dall'impresa. 1. de' Re cap. 19.

#### FATTO STORICO PROFANO.

Coortosi Bruto, allorchè fu bandito da Roma, che il proprio figliuo-🚹 lo macchinava di ucciderlo, e consegnarlo a' suoi nemici, gli diè una pugnalata nel petto, e così uccidendolo, riparò al tradimento, chetanto empiamente da lui gli si preparava. Plutarco rapport. dall' Affolf. Off. Stor. lib. 2. cap. 20.

#### FATTO FAVOLOSO.

Emisso Moglie di Atamante, si adirò talmente, veggendosi ripudiata dal Marito per Ino da lui sposata, che risolvette di vendicarsene con ammazzare Learco, e Melicerta figliuoli d'Ino. Avrebbe avuta esecuzione il tradimento; ma l'accorta Nutrice degl'innocenti, penetrato l'enipio disegno, li vesti cogli abiti soliti a portarsi da' figliuoli della stessa furibonda Temisto, la quale ciò non supponendo, in vece de' figliuoli d'Ino, uccise i suoi propri. Conosciuto che ebbe l'errore, disperata si uccife. Natal Conti.

# RIPRENSIONE.

# Dello Steffo .

Onna orrida, e armata con corazza, elmo, e spada accanto. Nella mano destra tiene un vaso di suoco, e nella sinistra un corno in attodi suonarlo.

La Riprensione è un rimproverare altrui i disetti, assine che se ne astenga, e però si dipinge orrida, e armata, per generarsi dalla Riprensione il timore; e siccome l' Uomo si arma di spada, e altri arnesi, per serire il corpo; così la Riprensione di parole serisce l' animo.

Tiene il succo in mano, per accender nell' Uomo, colpevole il rossore, della vergozza.

Il corno è per segno del dispiacevol siiono , generato dalle voci di

Riprensione .

# RIPRENSIONE GIOVEVOLE,

# Dello, Stesso ..

Onna di età matura, vessita di abito grave, e colore rosso. Terrà colla destra mano una lingua, in cima della quale vi sia un occhio. Porterà in capo una ghirlanda di assenzio, e della medessma erba ne terrà colla sinistra mano.

Si rappresenta di età matura, perciocche il vero fondamento di riprendere, e avvertire altrui, conviene a persone di molta esperienza, e peresser la età senile attissima, e di molta venerazione appresso ognuno, nella correzione, e nella Riprensione è di maggior autorità, e sa maggior essetto: Unendum est in objurgationibus, & vocis contantione majore, & verbo-

rum:

rum gravitate acriore, dice Cicer. lib. primo, de offic. e questo dice il Sannazaro nell' Arcadia x1. prosa. I Privilegi della vecchiezza, sigliol mio, sono si grandi, che vogliamo, o nò, siamo costretti di ubbidirli, essendoche, per mezzo dell' esperienza sono atti a far frutto nelle riprensioni, perchè come dice Cicerone nella 5. epistola del primo lib. delle sue famigliari: L' esperienza più insegna, che lo studio delle lettere.

L'abito grave, e di color rosso dimostra, che la Riprensione conviene di farla con gravità, e non suor de' termini, acciocchè sia prosittevole, e giovevole, essendocche tale operazione si può dire, che sia segno di vero amore, e atto di carità: Numquam alieni peccati objurgandi suscipiendum est negotium, nisi internis cogitationibus examinantes conscientiam liquida mobis coram Deo responderimus dilectione: S. Agostino supra epist. ad Galat. essendocche quando si corregge, e riprende con animo appassionato, e con impeto, e surore, non è dilezione, e amore; quindi soggiunge l'issesso Agostino nel medesimo luogo citato: Dilige, & dic quid voles; e sa approposito quello, che dice Grisostomo in S. Matteo al cap. 18. Intorno alla tua vita, sarai austero, intorno a quella degli altri benigno.

La lingua coll'occhio sopra significa una persetta regola di parlare; perciocchè come dice Chilone Filosofo, e lo riferisce Laerzio, lib. prime cap. 4. conviene all' Uomo di pensare molto ben prima, che parlì, quello, che ha da esprimere colla lingua: Cogitandum prius quid loquaris quans lingua prorumpat in verba, e Aulo Gellio lib. 8. Noct. Attic. Sapiens sermones suos pracogitat, & examinat prius in pessore, quam proserat in ore, e per ragione possiamo ancora dire, che la lingua per non esserci ella stata concessa, acciocchè l'usiamo in ruina, danno, o detrimento altruì, essere accorti, e avveduti in adoperarla con ognì assetto giovevole in ajuto di

quelli, i quali hanno necessità, non che bisogno di esser ripresi.

La ghirlanda di assenzio, che tiene in capo, come ancora colla sinistra mano, si pone perchè gli Egizi per questa erba (come narra Pierio Valeriano nel lib, cinquantottesimo) significavano con essa una riprensione giovevole, e che avesse fatto utile a uno, che sosse fuori della buona strada, e trascorso nei vizi, e che poi avvertito, e ripreso si ravvedesse, vivendo per l'avvenire costumatissimamente, perciocchè l'assenzio è amarissimo al gusto, siccome ancora le riprensioni pajono a ciascuno malagevoli, ma se mandato giù si ritiene, purga tutte le collere dello stomaco, e per il contrario il mele l'accresce, il quale significa le dolci, e grate adulazioni, perciocchè dicesi negli Aforismi de' Medici, che le cose dolci si convertono in collere, onde sanno cadere l'Uomo in qualche mala disposizione.

# FATTO STORICO SAGRO.

A Vendo David commessi i due gravi missatti di adulterio, e di omicidio, se vedere per la poca cura, ch' ebbe di rialzarsi, le prosonde tenebre, che reca il peccato nell' anima. Dimorò egli in pace
per lo spazio di un anno, se pur pace può darsi in un cuore, che ha
F 2 ossesso

offeso il suo Creatore. Ebbe Iddio pietà di lui, e mandogli Natan Proseta per aprirgli gli occhi dell'intelletto, e fargli sentir la piaga, da lui peranche non conosciuta. Quello Santo Proseta, ricevuto un tal comando da Dio, fe conoscere colla maniera accorta, con cui parlò al Re dapprincipio, con quanta prudenza debba trattarsi co' Personaggi pari a David, non pungendoli con parole troppo aspre, e severe. Servissi Natan della parabola di uno, che avendo molte pecore, tolfe ad un povero quella fola. ch' egli possedeva, ed amava teneramente. David, che non era cieso in ciò che a lui non apparteneva, diede la fentenza contra di quell' Vomo, e senza accorgersene la pronunció contra di se stesso. Natan allora, tralasciate le parabole, con gravità degna di un Ministro di Dio, A prese a riprenderlo acremente de suoi errori, egli palesò che quell' Uomo era egli stesso: gli rammentò i benesizi da Dio ricevuti, ed i pericoli, da quali egli lo aveva liberato; gli pose avanti gli occhi l'oltraggio, che a Dio aveva fatto, riconoscendolo per tante grazie con ingratitudine cotanto enorme. A rimproveri si giusti, e si penetranti, rientro David in se medesimo, confesso il suo peccato, e con umil sommissione abbracciò tutti quei castighì, che per parte di Dio da Natan gli vennero minacciati. Secondo de' Re cap. 12.

#### FATTO STORICO PROFANO.

Antonio Triumviro entrato nel palagio di Valerio Omullo, persona di mediocre avere, mosso da curiosità, gli domandò che prezzo sborsato avesse per certe colonne di porsido di esquista bellezza, e donde l'avesse avute. A tale interrogazione l'indocile Valerio Omullo così si sece a riprenderlo = Tu dovresti essere, Antonio, allorchè ti trovi nelle case altrui, e muto, e fordo = accennando che non dovesse, nè sollecitamente udire, nè prosontuosamente dimandare de' fatti altrui. Poteva Antonio punire l'audace infolenza di Omullo nell' intempestiva riprensione, ma riguardandola come un precetto da seguirsi, senza punto sdegnarsi, se ne partì. Asolsi Oss. Stor. lib. 1. cap. 27.

# FATTO FAVOLOSO.

Ino, figliuolo di Apollo, e di Tersicore, e fratello, secondo alcuni, da Orfeo, insegnò la Musica ad Ercole, il quale perchè da lui un giorno su troppo acremente ripreso, gli schiacciò il capo colla stessa sua lira. Boccac. lib. 5. Geneal.



#### RISO

## Dello Steffe.

C Iovane vago, vestito di vari colori, in mezzo di un verde, e siorito prato. In capo avrà una ghirlanda di rose, le quali cominciano ad apriesi.

Il Riso è figliuolo dell'allegrezza, ed è uno spargimento di spiriti sottili, mossi nel diastramma, per cagione della meraviglia, che prendono i

sensi mezzani.

Si dipinge il Riso giovane, perchè all' età giovanile, e più tenera, più facilmente si comporta il riso, il quale nasce in gran parte dall' allegrezza, però si dipinge giovane, e bello.

I prati, si suol dire, che ridono quando verdeggiano, ed i siori quan-

do si aprono; però ambedue convengono a quelta figura,

#### Rifo.

Iovanetto vestito di abito verde, dipinto di siori, con un capelletto in testa pieno di varie penne, le quali significano leggierezza, ed instabilità, onde suol nascere l'immoderato riso, secondo il detto del Savio: Resus abundat in ore stuttorum.

# Rifo.

UN Giovine allegro, e bello. Terrà in una mano una mafchera collafaccia distorta, e brutta, perchè il brutto, e l'indecente, è senza decoro, come disse Aristotele nella Poetica, dà materia di riso, e vi sarà un motto: AMARA RISU TEMPERA.

# RIVALITA.

# Delle Steffe .

UN2 Giovanetta coronata di rose, pomposamente vestita. Che colladestra mano porga in atto liberalissimo una collana di oro; e avanti di essa vi sseno due Montoni, che stiano in atto di urtarsi colla testa.

Giovane, e coronata di rose si dipinge, perchè il Rivale pone tiudio in comparire con grazia, e di dare buon odore di se, siccome graziosa, e odorifera è la rosa, la quale non è senza spine, volendo significare, che i dilettevoli pensieri amorosi, che ha in testa un Rivale, non sono senza spine di gelosia.

Vestefi

ICONOLOGIA

46

Vestess pomposamente, e mostra di porgere la collana di oro, nella guisa che si è detto, perciocchè l' Uomo, che ama, ed ha altri concorrenti, vuole mostrare di non essere inferiore del suo Rivale, ma coll'apparenza, e colle opere cerca di essere superiore, e sa a gara di sporgere liberalmente più preziosi doni alla cosa amata.

I due Montoni, che colle corna si ssidano a combattere insieme, significano (come narra Pierio Valeriano nel lib. 10.) la Rivalità, poichè a simili combattimenti mostra, che cozzino per causa di amore, come quelli, che vengono a conoscere di essere ossesi, altorchè le Pecorelle da loro amate vedono essere da altri montate; onde il Bembo nelle sue stanze disse:

Pasce la Pecorella i verdi campi, E sente il suo Monton cozzar vicino.

Ma di queste simili contese di Rivalità ne sono piene quasi tutte l' E-gloghe Pattorali.

De' Fatti, vedi Gelofia -

#### RUMORE.

Dello Steffo.

Omo armato, che mandi saette. Così lo dipingevano gli Egizj. Vedi Oro Apolline.

De' Fatti, vedi Furore.



# SAGRIFIZIO.

# Del P. Fra Vincenzio Ricci M. O.





Omo , il quale in una mano tiene un mazzo di fiori , e collo altra si tocca il cuore , che mostra . Tiene avanti un Altare , sul quale vi tlà una vittima , che si brucia .

Il Sagrifizio propriamente è una cosa debitamente fatta ad onore solo di Dio, per placarlo, dice San Tommaso. Non è altro il Sagrifizio, che una offerta, che si sa al Signore, e

E fa per impetrare la sua Santa grazia, e gloria. E così non solo consofferire a Dio i Vitelli, ed altri animali se gli sa offerta, come anticamente nel tempo della Legge di Natura, quando ebbe origine questo modo di sagrificare; ma più vero Sagrifizio è offerire a Dio i propri, cuori, e le opere virtuose. Ed il proprio Sagrifizio del Cristiano è quello, quando osserva la Divina Legge, e studia, al più che puole, di non offendere Sua Divina Maestà, e ubbidirla in quanto si degna comandare, e così s' intende quel detto: Melior est obedientia, quam vistima. 221. Reg. 21. 22.

Il Signore più si sente soddisfatto, quando i Cristiani osservano la sua: Legge, che loro comanda con tanto amore, che se gli osserissero qualun-

que:

que Sagrifizio. Altrest è Sagrificio quello, quando il Cristiano ha contrizione vera de' suoi peccati, e tale è, quando con vere lagrime li confessa al suo Padre Spirituale : e se nelle parti Indiane ritrovansi nesario Genti, che sestessi agl' Idoli sagrificano, con uccidersi alla loro presenza, come negli antichi tempi solevano altri sagrificare i propri figli, e figlico a' Demoni, quanto più noi Cristiani dobbiamo sagrificare al vero Signore, con uccidere non noi, ma i nostri vizi, gettando amare lagrime, sagrificando il nostro cuore, dandogli morte, con togliere da quello tutte le passioni, e tutti i cattivi pensieri, sagrificare figli, e figlie, con educarli bene, ed insegnar loro opere virtuose, che tali sono i veri Sagrifizi, che gli aggradano cotanto, come si dice in Malachia: Et placebit Domino Sacriscium Iuda, & Ierusalem sicut dies saculi, & sicut anni ambigui. Malach. 3. v. 1. Stimano Sagrifizio, che abbia ad essere molto grato al Signore di alcuni, che hanno vissuto malamente, per avere tolte le altrui sossanze, e poscia vogliono esimersi da ciò, con fare alcune offerte, o doni alle Chiese, sotto pretesto dover loro valere per restituzione. Miseri, e forsennati, che sono questi tali, che non tanto danneggiano altrui nella roba, ma forse nell'onore, e fama, e poscia persuadendos, che sa limosina fatta alla. Chiesa sia bastante alla restituzione, potendola fare alle proprie persone danneggiate! Sappiano questi sciocchi, ed ottenebrati da Satanasso, che nè Dio. nè la Chiesa tengono mestieri del loro avere male acquistato, ma sono obbligati, sotto pena di eterna dannazione, restituire al proprio padrone la fama, roba, o che si sia; ne sdegnino di grazia di ponderare una sentenza del Savio, da stupire a tale proposito: Qui offert Sacrificium ex substantia. pauperum, quasi qui victimat filium in conspectu Patris sui. Ecclesiast. 24. v. 24: Chi offerisce a Dio la sostanza de' poveri, cioè di quello che ha rubato, e tolto, sotto pretesto di restituzione, per togliersi via i scrupoli: Quasi qui victimat filium in conspectu Patris sui. Se talora un Uomo scellerato uccidesse il figlio in presenza del proprio Padre, che cosa di gusto, o di contento gli addurrebbe? Forse l'inciterebbe a bene, o lo provocherebbe ad amore? No certo; ma a odio, e sdegno, e a dare di piglio alla soada, per vendicare la morte dell'uccifo figlio. Così accade, e non altrimenti nel fatto di colui [ vuole dire il Savio ] che toglie la roba, o fama altrui, senza fargli la intera restituzione, e ne sa elemosina a qualche Chiesa, o ad altro, che tiene bisogno, sotto pretesto di restituire il male tolto. Egli diviene odiofo a Dio, piuttotto provocandolo a ira, e sdegno. per il danno recato al proffimo fuo. Sicchè il vero Sagrifizio farebbe relituire a' Padroni, per fare cosa conforme alle Leggi, e grata al giustifsimo Iddio, che ardentemente brama, che a ciascheduno si dia il suo. E per fine del nottro discorso, concludiamo compiacersi più il Signore delle opere buone, delle virtù, ed osservanze de' mortali, che di qualunque Sagrificio, che mai gli facessero con loro pietosi affetti, come un Poeta ne' suoi carmi sentenziosi lo disse:

Non Bove mactato cælestia Numina gaudent, Sed quæ prestanda est, & sine teste sides. Ovvid. Epist. 19. Ed attri.

Atque

Atque hoc scelesti illi in animum inducunt suum fovem se placare donis hostiis,
Et operam, & sumptum perdunt:
Ideo sit, quia
Nihil ei acceptum est a periuris suppliciis:

Plutar, Rod, Prol.

Si dipinge dunque il Sagrificio da Uomo con un mazzo di fiori in una mano, dinotanti le opere virtuose, che anticamente vi è pur stato costume di sagrificare l'erbe, ed i fiori, e non animali, come dice Pierie lib. 27. Così devono i veri Cristiani le opere e gli assetti osserili a. Dio, in segno di sargli cosa grata in maniera grande, e sargli vero, ed accetto Sagrificio. Si tocca coll'altra mano il cuore, qual mostra, perchè le osserte, che si sanno a Dio, debbono essere fatte con vero cuore, ed animo sincero di piacere solamente a lui Signore di tutte le creature, da cui hanno auto l'essere, e ricevono la conservazione. L'altare, coll'animale, che si brugia, è ritratto d'antichi Sagrifici, a sembianza de' quali, dobbiamo osserirgli quelli di più valore, come sono i già detti.

Alla Scrittura Sagra. Si dipinge il Sagrificio da Uomo con un mazzo di fiori, che sembrano le opere buone, e virtuose, da offerissi al Signore, per fargli onorevole Sagrificio. Sagrificium santtificationis offeres Domino: Eccles. 7. 35. ed altroye: Fili, si habes, benefac tecum, & Deo dignas oblationes offer: Idem 148. Si tocca il cuore, che di cuore vuol essere l'offerta, che gli si sa. Cor contritum, & bumiliatum Deus non despicies. Psal, 50.

Vuole il cuore dell' Uomo, quale più di qualunque cosa egli desla, chiedendolo colmo di brame. Prebe Fili mi, cor tuum mihi. Pro. 23. E per fine vi è il Sagrificio sul'altare. Afferte mane victimas vestras, tribus diebus decimas vestras. Amos. 4. e David: Tunc acceptabis Sacrificium Justitia, oblationes, & holocausta, tunc impones super Altare tuum vitules. Ps. 50.

## FATTO STORICO SAGRO.

On occasione della guerra, che per il suo popolo intrapresa aveva Jefte contra degli Ammoniti, sece egli a Dio voto, che se conceduta
gli avesse vittoria, gli avrebbe sagrificato ciocchè nel ritorno, primagli sosse venuto avanti della sua casa. Riuscì dalla battaglia vittorioso,
ed a casa trionsante tornandosene, la prima che gli si presentò, su la
propria sigliuola, la quale esso, siccome promesso aveva a Dio, a lui offerì in olocausto. Giudici cap, 11.

#### FATTO FAVOLOSO.

Alliroe, giovinetta di Calidone, su da Coreso gran Sacerdote di Bacco, suisceratamente amata. Vedendo questi che ella a niun patto lo volea sposare, si rivolse a pregar Bacco, che lo vendicasse di tanta infensibilità. Udi le sue preghiere Bacco, e se diventare in tal modo ubbriachi i Calidonesi, che ne divenivano suriosi; onde andarono a consultare l'Oraçolo, il quale rispose, che non sarebbe cessato quel male, se non si sagrificava Calliroe, o alcun' altra, che per lei si offerisse. Persona non si trovò, che se stessa esponesse per Calliroe, e perciò questa su condotta all' altare. Coreso, gran Sagrificatore, in vederla tutta adorna di siori, e seguita da tutto l'apparecchio del Sagrifizio, in vece di rivolgere il coltello contra di lei, se lo spinse nel petto, e si uccise. Impietostassen, ma troppo tardi, Calliroe, immolossi per placar l'ombra di Coreso. Tucidi de lib. 2. Pausania. Igino, ed altri.



## SAGRILEGIO.

Di Cefare Ripa . .



Dalla parte destra di detta figura vi sarà un altare, e sopra di esso diversi stromenti Sacerdotali, secondo l'uso Cattolico, e Cristiano. Che colla destra mano tenga un calice di oro, e sotto il braccio sinistro una pianeta, e sola, in atto di tenere celato quanto abbia tolto dall' Altare, e che si veda che gli sia cascata in terra una mitra, tenendo il viso rivolto dalla parte opposta del surto, dubbioso di non essere scoperto; ed appiè di detto altare vi sarà un Porco, che calpesti delle rose, con diversi bellissimi siori.

Giovane si dipinge, per essere questa età disposta più delle altre a sar quello, che gli propone il senso, il quale come nemico del bene operare, sa che il Giovane come inesperto, ed imprudente, commetta molti errori: Juventus pro se ipsa ad ruinam proclivis,

Dice Crif. hom.

Sì rappresenta di brutto aspetto; perciocche il Sagrilegio è di sua natura bruttissimo, e però in qualsivoglia modo contaminandosi da esso il luogo sagro, è di bisogno riconciliare la Chiesa; onde questo vizio di tanta mala, e prava natura, lo vestiamo del colore del verderame, comequesto che significa molti umori, e complessioni maligne, da quali poi ne seguono i cattivi costumi.

# Natura prava bonos mores non nutri, dice Æsop.

Il tenere colla destra mano il Calice, e sotto il braccio sinistro la pianeta, stola, e per terra la mitra, in atto di surto, e dispregio, sopra di ciò non mi estenderò con s', di molte parole, per esser questa dimostrazione assai chiara per se setta: solo dico, che se condo San Tom. 1. 2. quest. 99. Sacrilegium est sacra rei violatio, seu usurpatio, e questa violazione significa qualsivoglia irriverenza, e poco rispetto portato alle cose sagre.

Si dipinge, che tenga il viso rivolto dalla parte opposta del furto, per significare il timore di chi ha commesso qualche male, di essere scoperto, essendo il timore un affetto, che perturba l'animo, per dubbio di qual-

che castigo.

Vi si dipinge l'Altare, colle sopranominate cose sagre, appiè di cui sia il Porco, che calpesti le rose, ed altri siori; perciocche narra Pierio Valeriano lib. 9. dei suoi Geroglissici, che nella sagra, e Divina Scrittura le rose, ed i siori signissicano la sincerità di vita, e i buoni costumi; onde colla dimostrazione, che questo animale sprezza, e calpesta le rose, i siori, appiè dell'Altare, s' intende di quelli che hanno in dispregio la virtù, e che sono immersi ne' vizi, e particolarmente nel vizio della lussuria, del che n'è simbolo il Porco, la quale commettendosi da qualunque persona in qualsivoglia modo in luogo sagro, s' intende Sagrilegio.

# FATTO STORICO SAGRO.

Aldassarre Re di Babilonia, e Nipote di Nabucdonosor, avendo imbandito un sontuoso banchetto a tutti i Grandi del Regno, volle al lusso accoppiare l'empietà, comandando, che si ponessero in tavola i vasi sagri, trasportati già da Gerusalemme in tempo di Nabucdonosor, e non contento di bevervi egli solo, volle che vi bevessero i suoi Offiziali, e tutte le sue Donne. Sdegnato Iddio di un tanto orribil disprezzo del suo culto, gli sece all'improvviso nel mezzo di quel Convito sagrilego comparire, una mano, che scriveva tre parole sul muro dirimpetto a Baldassarre, che erano, senza ch' ei lo sapesse, la sentenza di sua condanna. Turbato al sommo il Re, radunò i Savi del suo Regno, acciocche a lui spiegassero le dette tre parole; ma non avendo potuto alcuno neppur leggere la scrittura, la Regina rammentatassi di ciò, che in simili congiunture altre volte valuto era Daniele, lo suggerì al Re, il quale a se lo sece venire.

Daniele interpetrò il terribile scritto, e signissicò al Re, che contenevasi in quello il fatal decreto di sua perdizione, e del Regno. Così in fatti seguì, essendo stato appunto ucciso Baldassarre da' seguaci di Ciro nella. Resa notte dal Proseta predetta; e Ciro s' impadronì del Regno.

Daniel. cap. 5.

## FATTO FAVOLOSO.

V Edendo Nettuno entrata nel Tempio di Minerva Medusa, una delles tre Gorgoni, di cui erasi fortemente invaghito, senza aver punto di rispetto al sagro luogo, l'assalì, la soppresse. Non sece resistenza Medusa, ed abbandonatasi alle braccia dell'insuocato Amante, si lasciò empiamente violare. Irritò tanto la Dea un tal sagrilegio, che cangiò a Medusa i capelli in Serpenti, e diede loro la forza di trassormare in sassi tutti quei, che la guardassero.

Natal Conti . Mitolog. libro 7. cap. 11. Ovvidio, ed altri.

#### SALUBRITA', O PURITA' DELL' ARIA.

# Dello Stesso.

Donna di aspetto sereno, e bello, vestita di oro. Che con una mano tenga una Colomba, e coll'altra sollevata in alto il vento Zetfiro, altrimenti detto Favonio, tra le nubi con questo motto: SPIRAT LEVIS AURA FAVONII; ed accanto vi assista un' Aquila.

· Si fa di aspetto sereno, e bello, come principal segno di Salubrità:

Il vestimento di oro, perchè l' oro è detto dall'ora, ovvero aura, Aurum enim ab aura est dittum, secondo lsidoro lib. 16. perchè tanto più risplende, quanto che è più percosso dall'aria, la quale quanto è più pura, tanto più è dilettevole, e salubre, di che n'è simbolo in questa nostra sigura l'oro, metallo più di ogni altro puro, dilettevole, salubre, e consortativo, come dice Bartolomeo Anglico lib. 16. c. 4. Nibil inter metalla, quoad virustem invenitur essicacius: aurum enim temperantius est omni metallo, & purius, & ideo virtutem habet consortativam: così l'aria temperata, e pura, e consortativa vale tant'oro.

Tiene con una mano la Colomba, perciocché (come narra Pierio Valeriano lib. 22.) è geroglifico dell'aria, e nel tempo petilente, e contagioso quelli che altra carne non mangiano, che di Colombe, non sono mai da contagione alcuna offesi; ed era in uso, che se la peste cominciava a offendere gli Uomini, non si preparava altro cibo a' Re, che la carne delle Colombe, quantunque Diodoro afferni, che il Vitello, e l' Oca

solamente fossero li nutrimenti di quei Re.

Il vento Zesiro, che tiene in alto, le si di, perchè secondo alcuni Autori, i venti nascono dall'aria, come attesta Isidoro de natura rerum,

cap. 36. e l'aria viene purgata da' venti benigni, e temperati, siccome da' venti maligni, ed intemperati viene corrotta, come dall' Austro vento detto, ab hauriendo, da traere l'acqua, che sa, l'aria grossa nutrisce, e congrega le nubi, e chiamasi Noto in Greco, perchè corrompe l'aria; la peste, che nasce dalla corruzione dell'aria, per la distemperanza delle pioggie, e della siccità sossiando l'Austro viene trasportata in vari paesi; ma sossiando Zessiro, che signisica portatore di vita, discaccia la peste, rende pura l'aria, e dissipa le nubi; la medessma virtà ha il vento Borea, altrimenti detto Aquilone, ma noi abbiamo eletto Zessiro, come vento più di ogni altro benigno, e grato a' Poeti. Omero padre di tutti gli altri, volendo nella quarta Odissea descrivere l'aria salubre, pura, e temperata del campo Elisso, così disse:

Sed te ad Elisum campum in fines terra Immortales mittent, ubi flavus Radamanthus est. Dbi utique facillima vivendi ratio est hominibus. Non nix, neque hyems longa, neque unquam imber, Sed semper Zephyros suaviter spirantes omnes, Oceaus emittit, ad resrigerandum homines.

Cioè:

Ma te ne li confini de la Terra Al campo Elisso di celesti numi Ti manderanno, dove è Radamanto, Ove è tranquilla vita a li mortali, Ove neve non è, nè lungo Verno, Nè pioggia mai; ma sol Zestro spira Aura soave, che da l'Oceano Mandata sora resrigerio apporta.

Ne' quali versi avvertisce Plutarco sopra Omero, che egli conobbe la temperanza dell' aria essere salubre, e confarsi alla sanità de' corpi, e che il principio de' venti deriva dall' umore, e che l' innato colore degli animali ha di bisogno di resrigerio di aura soave; onde per significare questa salubrità, e temperanza di aria, abbiamo posto quel motto: SPIRAT LEVIS AURA FAVONI, cioè che dove è salubrità di aria, spira la soave, e delicata aura di Favonio, che è l' istesso, che Zessiro. Abbiamo sigurato detto vento sollevato in alto dall'aria, per dinotare, che l'aria quanto più è lontana dalla terra, tanto più è pura, e simile alla purità celesse, e per conseguenza più salubre: quanto poi è più vicina alla terra, tanto più è aria fredda, e grossa, simile alla qualità di essa, e per conseguenza meno salubre.

L'Aquila, che vi assiste, significa la salubrità dell'aria, perchè essa conosce quando in un paese vi è l'aria insetta; onde ne sugge, e va a

far

far stanza, dove è 'l' aria salubre, e ciò naturalmente sanno tutti gli uccelli; ma basti a dimostrar ciò con l' Aquila, come Regina di tutti gli altri uccelli.

#### SALUTĖ.

# Dello Steffo.

Donna a federe sopra un alto seggio, con una tazza in mano, ed accanto vi sarà un Altare, sopra al quale sia una Serpe raccolta, colla testa alta.

Questa figura è formata secondo la più antica intelligenza, dalla quale s' impara facilmente, che sia Salute, e in che consista. La descrive Lilio Giraldi nel primo sintagma, ed è presa in parte da una Medaglia di Nerone, e di Marco Cassio Lazieno, e totalmente da una di Probo Imperadore descritta da Adolfo Occone: Salus sella insidens, cui sinistra inniti-

tur, dextra pateram serpenti ex ara prosilienti porrigit.

Primieramente l'Altare presso gli antichi, era ultimo rifugio di quelli, che non avevano altro modo per scampar dall' ira dell' inimico; e se ad esso alcuno si avvicinava, non si trovava Uomo tanto prosontuoso, o di si poca religione, che l'ossendesse; e però Virgilio, introducendo Priamo nell'ultima necessità, senza alcuna speranza umana, sinse che da Creusa sosse esortato a star vicino all'Altare, con ferma credenza di conservare la vita, per mezzo della religione.

Adunque esser salvo, come di qui si raccoglie, non è altro che essere libero da grave pericolo soprastante, per opera o di se, o di altri.

Il seggio, ed il sedere, dimostra, che la salute partorisce riposo, il quale è fine di essa, ovvero di quello, che la riceve. Però Numa Pompilio primo introduttore delle cerimonie sagre in Roma volle che dappoiche il sagrificio sosse compito, il Sacerdote sedesse, dando indizio della serma sede del popolo per ottenimento delle grazie dimandate nel sagrificare.

La tazza dimostra, che per mezzo del bevere si riceve la salute mol-

te volte, colle medicine, e con medicamenti pigliati per bocca.

Il Serpe ancora è segno di salute, perchè ogni anno si rinnova, con singiovinisce, ed è tenacissimo della vita, sorte, e sano, e buono per moltissime medicine. Si scrive, che per sestesso trova un' erba da consolidar la vista, ed un altra, che è molto più, da suscitar sestesso ancora morto. E nelle sagre lettere misteriosamente dal Signor Iddio su ordinato da Mosè, che sabbricasse un Serpente di bronzo sul legno, nel quale guardando ognuno che si trova serito, riceveva solo con lo sguardo la sanità.

Si notano adunque in quelta figura quattro cagioni, onde nasce la salute, quali sono prima Iddio, dal quale dipende principalmente ogni bene, e il dimoltra coll'altare; poi le medicine, e le cose necessarie alla vita per nutri mento, e si significano colla tazza; l'altra l'evacuazione degli umori soverchi, mostrati nel Serpente, il qual si spoglia della propria pelle per ringiovenire; il quarto è il caso accidentale nato senza opera, o pensamento alcuno, il che si mostra nel seder ozioso, come avvenne a quello, che si risanò perla pugnalata dell'inimico, che gli franse la cruda postema.

E perchè si distingue la salute da' Sagri Teologi in salute d'anima, e di corpo, diremo quella dell'anima possedersi, quando si spoglia l'Uomo delle proprie passioni, e cerca in tutte le cose conformarsi colla volontà di Dio; e quella del corpo quando si ha comodità da nodrirsi in quiete,

e senza fastidio. Il che si mostra nella tazza, e nella seggia.

#### Salute.

IN un' altra medaglia del medesimo Probo si vede una Donna, la quale colla sinistra mano tiene un'asta, e colla destra una tazza dando da be-

re a una Serpe involta ad un piedestallo.

L'asta, e il piedestallo, mostrano la fermezza, e stabilità in luogo della seggia, detta di sopra, perchè non si può dimandare salute, quando non sia sicura, e stabile, o che abbia pericolo di sinistro accidente, o pur di cadere; dal che l'assicura l'asta, sopra alla quale sostenga questa figura.

## SALUTE.

# Nella Medaglia di Antonino Pio sta scolpita.

Anciulla, che nella destra mano tiene una tazza, colla quale porgea a bevere ad una Serpe, e nella sinistra una verga col titolo: SALVS PVBLICA AVG.

#### SALUTE.

Del Genere umano, come dipinta nella Librerla Vaticana.

I Na Donna in piedi, con una gran Croce, ed appresso detta figurasi vede un fanciullo, che regge sulle spalle l' Arca di Noè.



## SALVEZZA.

# Dello Steffe.

SI dipinge, come narra Pierio Valeriano, lib. 27. per la Salvezza il Delfino, col freno, il quale ci dà indizio, e fegni di salvezza, il che senza dubbio pensiamo che sia stato satto, per essere stati molti dalle acque, coll'ajuto di quello salvati; poiche nel tempio di Nettuno, che era in Ismo, spesso si andava a vedere sopra il Delfino Palemone, fanciullo di oro, e di avorio satto, il quale aveva consacrato Ercole Ateniese; perciocche i Nocchieri, per avere sicura navigazione sanno riverenza a Palemone, Dunque per la Salvezza si potrà dipingere Palemone sopranil Delsino.



# SANITA'.

Dello Steffo.



Onna di aspetto robusto, e di età matura. Che colla destra mano

J tenga una Gallina, e colla sinistra un Serpe.

Le si da la Gallina, perchè appresso gli Antichi si soleva sagrificare ad Esculapio, ed era segno di Sanità; imperciocchè quella sorte di sagrificio, dicono, che su ordinato, perchè la carne delle Galline è di facilifsima digestione, e per questo agl' Insermi è cosa giovevole; di questa cosa si ha un chiarissimo testimonio appresso M. Angiolo Colozio, e questo su una gran copia di piedi di Galline, la quale su cavata di sotto terra appresso a quel Monte, nel quale in Roma era stata posta la Statua di Esculapio, in quel luogo, che oggi è detto il Vivajo; perciocchè chi mai tanto numero di piedi in quel luogo avrebbe radunato, se quivi non sosse statua da serie se reliquie de' sagrifizi è

Il Serpe anch' egli è segno di salute, e di sanità, perchè ogni anno si rinova, ringiovenisce, ed è tenacissimo della vita, sorte, e sano, e come

abbiamo detto in altro luogo, è buono per molte medicine.

#### Sanizà.

Donna di età matura. Nella mano destra avrà un Gallo, e nella simistra un bastone nodoso, al quale sarà avvitichiata intorno una

Serve.

Il Gallo è consagrato ad Esculapio, inventore della Medicina, per la vigilanza, che deve avere il buon Medico. Questo animale dagli Antichi era tenuto in tanta venerazione, che gli sacevano sagrifizio, come a Dio. Socrate, come si legge presso a Platone, quando si trovava vicino allamorte, lasciò per testamento un Gallo ad Esculapio, volendo significare, che come saggio Filosofo rendeva grazie alla Divina bontà, la quale medica sacilmente tutte le nostre molestie, e però è intesa per Esculapio la partecipazione della vita presente.

Il Serpe nel modo detto, è segno di Sanità, per esser sanissimo, es molto più degli altri animali, che vanno per terra; e possi insieme il bassone, e la Serpe, che lo circonda, significano la sanità del corpo, man-

senuta per vigore dell'animo, e degli spiriti.

E così si dichiara ancora da alcuni il Serpente di Mosè, posto medesimamente sopra il legno.

Sanità.

Vedi Gagliardezza.

#### SANTITA'.

# Dello Steffo.

UNa Doma di suprema bellezza, con i capelli biondi, come oro, semplicemente stesi giù per gli omeri. Avrà un manto di tela di argento, il viso rivolto al Cielo, e che mostra di andare in estasi. Starà colle
mani giunte, e sollevate in aria, e lontana della terra; e sopra il capo
vi sia una Colomba, cui dalla bocca esca un raggio, il quale circondi,
e saccia chiaro, e risplendente tutto il corpo di detta sigura.

La suprema bellezza, che dimottra questa immagine, ne dinota, che quanto la Creatura è più presso a Dio, più partecipa del suo bello; e però un' Anima beata, e santa risplendendo colla beltà sua avanti dell' Altissimo Iddio, passa i termini di ogni bellezza; e però il Dante nel 13.

del Paradiso, dice:

Ciò che non more, e viò che può morire,. Non è se non splendor di quella idea, Che partorisce amando il nostro Sire.

I capelli

I capelli, nella guisa che abbiamo detto, ne dimostrano che non devesi volgere i pensieri nelle vanità, e adornamenti del corpo, come quelli che impediscono la beatitudine, ma solo attendere alla semplicità, e purità dell'anima.

Le si dà il manto di tela di argento, per significare che conviene alla Santità essere pura, e netta da ogni macchia, che possa in qualsivoglia parte oscurare, e sar brutta la qualità sua; onde S. Tommaso 1. Sententiarum, distin. 10. q. 1. artic. 4. Santitas est ab omni immunditia libera. E persetta, e omnino immaculata munditia.

Tiene il viso rivolto al Cielo, e le mani giunte, mostrando di andare in estasi, per dinotare, che la Santità è tutta intenta, rivolta, ed unita con Dio; ed è sollevata in aria, per dimostrare di essere lontana dalle cose.

terrene, e mondane.

La Colomba sopra il capo col risplendente raggio, che ricuopre detta figura, ne dimostra, che il Signor Iddio non solo ricuopre, e riceve a se, e sa degna della sua santissima grazia un'anima beata, e santa; ma ancora quelli che camminano nelle opere pie, e sante nella via della salute, onde S. Giovanni al primo: Gratia, & veritas per sesure Christiana satta est, e nel Salmo 84. Gratiam, & gloriame dabit Da minus.



## SAPIENZA.

Dello Steffo .



C Iovane in una notte oscura, vestita di color turchino. Nella destramano tiene una lampana piena di olio accesa, e nella sinistra unlibro.

Si dipinge giovane, perchè ha dominio sopra le stelle, che non l'invecchiano, nè le tolgano l'intelligenza de segreti di Dio, i quali sono vivi, e veri eternamente.

La lampana accesa è il lume dell'intelletto, il quale per particolare dono di Dio arde nell'anima nostra, senza mai consumarsi, o sminuirsi; solo avviene per nostro particolare mancannento, che venga spesso in gran parte ossuscato, e ricoperto da' vizi, che sono le tenebre, le quali so-vrabbondano nell'anima, ed occupando la vista del lume, sanno estinguere la sapienza, ed introducono in suo luogo l'ignoranza, ed i cattivi pensieri. Quindi è, che essendo pratichi poi per le vie del Cielo, le quali sono aspre, e difficili, insieme colle cinque Vergini incaute, ed imprudenti, restiamo serrati suora della casa nuzziale.

Il libro si pone per la Bibia, che vuol dire libro de' libri, perchè in

esto s' impara tutta la Sapienza, che è necessaria per farci salvi.

Sapienza

# Sapienza.

Onna ignuda, e bella, solo con un velo ricuopra le parti vergognose. Starà in piedi sopra uno scettro, mirando un raggio, che dal Cielo

le risplenda nel viso, colle mani libere da ogni impaccio.

Qui si dipinge la Sapienza, che risponde alla Fede, e consiste nella contemplazione di Dio, e nel disprezzo delle cose terrene, dalla qualisi dice: Qui invenerit me, inveniet vitam, & hauriet salutem a Domino; e però si dipinge ignuda, come quella, che per sestessa non ha bisogno di molto ornamento, nè di ricchezze, potendo dire con ragione chi la possiede, di aver seco ogni bene, non coll'arroganza di Filosofo, come Biante, ma coll'umiltà Cristiana, come gli Appostoli di Cristo, perchè chi possiede Iddio per intelligenza, e per amore, possiede il principio, nel quale ogni cosa creata più persettamente, che in sestessa si trova.

Calca questa sigura lo scettro, per segno di disprezzo degli onori del Mondo, i quali tenuti in credito di ambizione, sanno che l' Uomo non può avvicinarsi alla Sapienza, essendo proprio di questa illuminare, e di

quella rendere la mente tenebrosa.



SAPIENZA

Bella, per esser bellissima Virtu ira tutte.

Ha le ali agli omeri, perchè separa le anime dalle mondane cose, conducendo-

le nel Cielo, per la cognizione, ed acquisto di lei.

La nuvola, che ha avanti gli occhi, è in fegno, che non vede, nè va speculando le cose terrene, ma quelle che sono dalle nuvole in su, quali sono le celessi, ed eterne, ove consiste la vera Sapienza.

La gioja nel petto ombreggia esser la Sapienza la maggior ricchezza dell' Uomo. La palla di oro significa, che siccome l' oro è metallo risplendentissimo, così

è la Sapienza tralle Virtù.

La race accesa, è per lo splendore, che rende all'anima.

La Lepre, ed il Cervo, per essere animali timidi, dimostrano, che il principio

della Sapienza è il timore di Dio.

La limpidezza del ruscello significa la limpidezza, che si ricerca nella vera. Sapienza.

<sup>[</sup>a] E' rappresentata dal P. Ricci la Sapienza: Donna di bell' aspetto, e di volto venerando, e maturo, cioè di volto, che ha più del senile, che del giovanile. Ha le ali agli omeri. Le sta avanti la faccia una nuvola. Ha nel petto una ricca gioja, in mane una palla di oro, ed in un' altra una face accesa. Appiedi le sta una Lepre, ed un Cervo, che stanno co' piedi dentro un ruscello di acqua thisrissima.

# S A PIENZA UMANA.

Della Steffo .



UN Giovine ignudo con quattro mani, e quattro orecchie. Colla man destra distesa colla Tibia, stromento musicale consagrato ad Apollo, colla faretra al fianco.

Questa su invenzione de' Lacedemonj, i quali vollero dimostrare, che non bastava per esser sapiente la contemplazione, ma vi era necessario il molto uso, e la prattica de' negozi, significata per le mami, e l'ascoltare i consigli altrui, il che si accenna per le orecchia; così sortificandosi, ed allettato dal suono delle proprie lodi, come dimostra lo stromento musicale, colla faretra appresso, si accquista, e ritiene il nome di Sapiente. (a) SAPIEN-

<sup>(</sup>a) La Sapienza Mondana è figurata d'al P. Ricci Donna cieta vestita di color cangiante. Appiedi per serra ba un vestimento, ed un libro. Appresso a lei si vede da un lato un sonte senza acque, e sopra il sonte si mirano alcune soglie secche. Dall'altre lato si osserva una casa smantellata.

E' cieca,

## SAPIENZA VERA.

# Dello Steffo.

Onna quasi ignuda; la quale stende le mani, ed il viso alto, mirando una luce, che gli soprastà. Avrà i piedi elevati da terra, mo-

strando essere assorta in Dio, e spogliata delle cose terrene.

Non è la Sapienza numerata fra gli abiti virtuosi acquistati con uso, ed esperienza; ma è particolar dono dello Spirito Santo, il quale spira. dove gli piace, senza accettazione di persona. E gli Antichi che parlavano, e discorrevano, non avendo lume di cognizione di Cristo Signor nostro, vera Sapienza del Padre Eterno, contuttociò ne ragionavano con gran religione, molto cautamente, e volevano, che il nome di Sapiente non si potesse dare ad alcun Uomo mortale, se non fosse compito, ed irreprensibile. Quindi è, che in tutta la Grecia, madre delle scienze, e delle virtù, sette Uomini solo seppero scegliere, per dar loro questo nome, riputando, che fosse la Sapienza cosa maggiore di virtù, o almeno virtù, dalla quale le altre virtù derivassero, essendo ella ab atemo generata, come dice Salomone, innanzi alla terra, ed innanzi al Cielo, godendo nel seno dell' Eterno Dio, e quindi secondo i giusti giudizi di lui, comunicandosi particolarmente nel petto di pochi mortali. Però si dipinge elevata da. terra, colla luce, che le scende nel viso, dimostrando che sia il Sapiente distaccato col cuore dagli affetti terreni, ed illuminato dalla Divina. grazia, e che chi la ritrova, senza confondersi fra la finta Sapienza degli sciocchi, ritrova la vita, e ne conseguisce la salute.

# Sapienza.

Comune orinione, che gli Antichi nell'immagine di Minerva, coll' olivo appresso, volessero rappresentare la Sapienza, secondo il modo che era conosciuta da essi, e però finsero, che sosse nata dalla testa di Giove, come conosciuta per molto più persetta, non sapendo errare in cosa alcuna, di quel che comporta la potenza dell'Uomo, e singevano che avesse tre teste, per consigliare altrui, intender per sè, ed ope-

E' cieca, perchè non vede quello, che a lei si conviene.

Il sonte secco è posto per dimostrare il cattivo fine dell'umana Sapienza, perchè Iddio la disperde, come in tal sonte si disperde l'acqua.

La casa smantellata indica il poco utile, che si riceve da questa Sapienza Mondana, che anzi molte volte è origine di somma ruma.

Il vestimento cangiante dimostra nella sua varietà la pazzia della Sapienza umana.

Il vestimento, ed il libro per terra denotano, che il Sapiente Mondano non riguarda, che alle cose terrene.

2.0 MO QUINTO. 65
care virtuosamente; il che più chiaro si comprende per l'armatura, per l'asta, colle quali si resiste agevolmente alla forza esteriore di altrui. essendo l'Uomo fortificato in sestesso, e giova a chi è debole, ed impotente, come si è detto in altro proposito.

Lo Scudo colla testa di Medusa, dimostra che il Sapiente deve troncare tutti gli abiti cattivi da sestesso, e dimostrarli, insegnando, agl'igno-

ranti, acciocche li fuggano, e che si emendino.

L'olivo dimottra, che dalla Sapienza nasce la pace interiore, ed esteriore, e però ancora interpretano molti, che il ramo finto necessario da Virgilio all' andata di Enea ai campi Elisi, non sia altro, che la Sapienza, la qual conduce, e riduce l'Uomo a felice termine in tutte le difficoltà.

Alcuni lo figuravano col cribro, ovvero crivello, per dimostrare, che è effetto di Sapienza saper distinguere, e separar il grano dal loglio, e la buona dalla cattiva semenza ne' costumi, e nelle azioni dell' Uomo.



# SAPIENZA DIVINA

Dilectio Dei honorabilis Sapientia. Nell' Esclesiastico al cap. 1.,
Di Gio. Zaratino Castellini.



Erche in altro luogo si è ragionato della Sapienza profana, sotto la sigura di Pallade, mi par quasi necessario, che si formi una sigura, che

sappresenti la Sapienza Divina, la quale farà in cotal guisa.

Una Donna di bellissimo, e santissimo aspetto, sopra un quadrato, vestita di traversa bianca, armata nel petto di corsaletto, e di cimiero in testa, sopra del quale stia un Gallo: dalle tempia di costei tra le orecchia, e la
elmetto ne escano i raggi della Divinità. Nella man destra terrà uno scudo rotondo collo: Spirito Santo in mezzo. Nella man sinistra il libro della. Sapienza, dal quale pendano sette segnacoli coll' Agnello. Pasquale sopra il libro.

Si pone sopra il quadrato, per significare, che è sondata stabilmente sopra serma sede, dove non può vacillare, nè titubare da niun lato. Pienio Valeriano lib. 39, de quadrato nel titolo della Sapienza. Si veste di bianco, perchè tali colore è puro, e grato a Dio, e l'hanno detto sino i Gen-

til i

ubi

Th. Cicerone 2. de legibus, Color autem albus pracipue decorus Deo est. E i Savi della Persia dicevano: Deum ipsum non delectari nisi in albis vestibus, il che Pierio Valeriano lib. 4. crede, che l'abbiano preso da Salomone:

In omni tempore, inquit, candida fint vestimenta tua.

In quanto all' armature suddette, sono armature mistiche, delle quali l'istesa Sapienza d'Iddio s' armerà nel giorno suo, in Sapientia cap. 5. Induet pro thorace justitiam, & accipiet pro galea judicium certum, sumet scurum inexpugnabile aquitatem. Il corsaletto da' latini detto Thorax, si pomeva per segno di munizione, e sicurezza, perchè disende tutte le parti virali intorno al corpo, e pigliasi per simbolo di virtà, che non si può rapire, perchè la spada, e il morione si ponno battere a terra, e perdeze, ma le armi della Sapienza, dalle quali uno sarà cinto, sono ferme, e stabili; imperciocchè si tiene, che il petto sia la stanza della Sapienza, anzi alle volte pigliasi il petto per l'istessa Sapienza. Onde Orazio ad Albio Tibullo: Non tu corpus eras sine pessone, cioè, non eri persona.

Il Gallo per cimiero in testa il pigliaremo per l'intelligenza, e lume razionale, che rissede nel capo, secondo Platone, che si siguri il Gallo per l' intelligenza non è cosa absurda. Da Pitagora, e Socrate missicamente per il Gallo è stata chiamata l' Anima, nella quale sola vi è la vera intelligenza, perchè il Gallo ha molta intelligenza, conosce le sielle, e come animale Solare rifguarda il Cielo, e considera il corso del Sole, e dal suo canto comprende la quantità del giorno, e la varietà de' tempi; per tal sapere, e intelligenza era dedicato ad Apollo, ed a Mercurio, riputati fopra la Sapienza, e intelligenza di varie scienze, e arti liberali. Oltrecche Dio di sua bocca disse a Giobbe nel cao. 28. Quis dedit Gallo imelligentiam? nel qual luogo dagli scrittori il Gallo è interpretato per il Predicatore - e Dottore Ecclessatico - che canta - e pubblica nella Chiesa Santa la sapienza Divina. Nella rocca di Elide vi era una statua di oro, e di avorio, di Minerva con un Gallo sopra il morione, non tanto per essere uccello più di ogni altro bellicoso, come pensa Pausania, quanto per esser più intelligente o convenevole a Minerva o che per la Sapienza si pigliava.

La corona di raggio tra l' elmetto, e l' orecchia nelle tempia pigliasi per simbolo della Sagrosanta dignità: Inde Moses cornibus insignibus effingitur, dice Pierio lib. 7., e sigurasi, come raggi, e siamme di divinità.

Lo scudo avrà in mezzo lo Spirito Santo, poiche Sapientiam docet Spiritus Dei, Job. cap. 32. e nel Ecclesiastico parlandosi della Sapienza: ipse treavit illam in Spiritu Santo. Perchè si ricerchi lo Scudo di forma rotonda leggasi Pierio Valeriano lib. 42. volendosi dimostrare il Mondo, il quale sotto la sigura rotonda dello Scudo si regge dalla Sapienza, ta quale devono procurare con tutte le forze di acquistarla coloro, a' quali tocca il governo del Mondo, conforme a quelle gravi, e sentenziose parole della Sapienza nel 6. cap. Si ergo dilestamini sedibus, & sceptris, o Reges populi, diligite Sapientiam su in perpetuam regnetis, diligite lumen sapientia omnes.

abi praestis populis, e perciò si pone lo Spirito Santo in mezzo allo Scudo do rotondo in figura di Orbe, sì perchè la somma Sapienza Divina governa persettamente tutto il Mondo col suo medesimo spirito, sì anche perchè egli può infondere il persetto lume, e persetta sapienza ai Principi per governnare il Mondo conforme alla Sapienza; poichè siccome detto abbiamo: Spiritus Dei Sapientiam docet.

Il libro della Sapienza con sette segnacoli, significa li giudizi della Sapienza Divina essere occulti, il che i Gentili lo denotavano con porre avanti i Tempi le Ssingi, le quali ancora al tempo nostro abbiamo vedute avanti il Panteon detto la Rotonda, e per denotare che i dogmati sagri, e precetti, si devono custodire inviolati, lontani dalla profana mol-

titudine.

Il libro simbolo della Sapienza serrato colli sette segnacoli significa primieramente li giudizi della Sapienza Divina essere occulti: Gloria Dei est celare verbum, gloria Regum investigare sermonem: imperciocche appartiene all' onor del sommo Giudice ascondere le ragioni dei suoi giudizi, dice il Cardinal Gaetano sopra le parabole di Salomone cap. 25. occultissime esfendo le ragioni delli sivini giudizi, che spesso esercita. Tra Dio, e i Re vi è disparità; alli Re è ignominia celare la ragione de' suoi giudizi, perchè devono manisestare le ragioni, per le quali giudicano, perchè condannano uno all' essio, ovvero alla morte; all' onor di Dio appartiene occultar le ragioni delli giudizi suoi, perchè non ha superiore, nè uguale, e perchè il suo Dominio dipende solamente dalla sua volontà, e retto giudizio.

Secondariamente il libro sigillato con sette sigilli denota l'occusta mente della Divina Scienza, rispetto alle cose suture, che è per sare Iddio, sinchè le riveli, come espone il Pererio nell'Apocalisse cap 5. disput. 3. Septenarius numerus sigillorum denotat universitatem, obscuritatem, & dissillatatem latentium in divina prascientia suturorum. Nel medesimo luogo dice.

che quelli sigilli non sono altro, che la volontà di Dio.

Sigilla illa non esse alind, nist Dei voluntatem, que arcana sua prescientia clau-

udit & aperit, quam diu vult, & prose vult, & quibus vult.

Terzo significa l'oscurità, nella quale è involta la Sapienza, e per la quale dissicile si rende ad acquistarsi; però Salomone l'assimigliò ad un tessoro nascotto nel 2. cap. delle parabole: Si quesieris eam quasi pesuniam, Geseu Thesaures esfoderis illam, tunc intelliges timorem Domini, Gescientiam Desimvenies. Stà nascosta appresso Dio, e sigillata la Sapienza, non perchè gli Uomini ne restino privi, ma perchè la domandine a Dio, e cerchino di acquistarla con industria, e satica, acciocche non s'insuperbiscano di se stessi, ma riconoscano tanto dono dalla somma Sapienza. Sant' Agostino parlando dell'oscurità della Scrittura nel Tom. 3. de dost. Christi. Quod sotum prorsum divinitus esse non dubito ad edomandam labore superbiam. L'intesso de Trinitate. Ut autem non exerceat sermo divinus non res in promptus sas, sed in abdito serutandas, Gex abdito eruendas majore studio secit, inquiri, nella questione 53. così dice: Deus nosser sic ad salutem animarum divinos libros Spiritu Santso moderatus est, ut non solum manifestis pascere, sed etiam obsicuris

ebscuris exercere non vellet. Degna è da riportarsi quella sua sentenza che è nelle sentenze; Tom. 2. bona sunt in scripturis sanctis misteriorum profunditates, que ob boc teguntur, ne vilescant, ob boc queruntur ut exerceint, ob boc autem aperiuntur ut pascant. Molte cagioni di ciò raccoglie anco Fransesco l'etrarca nel terzo lib. delle invettive cap. 6. tra le quali è questa pur di Santo Agostino nel Salmo 126, ideo enim inquit obscurius positum est, ut multos intellectus generet, & ditiores discedant homines, qui clausum invenerunt, quod multis modis aperiretur, quam si uno modo apertum invenirent. L' oscurità del parlar Divino è utile, perchè partorisce più sentenze di verità, e le produce in luce di notizia, mentre che l' uno l' intende in un modo, e l'atro in un altro modo: Dam alius eum sic, alius sic intelligit. disse nell' undecimo de Civitate Des, per ultima pone quella di S. Gregorio sopra Ezechiele magna, inquit, utilitatis est obscuritas eloquiorum Dei, quia exercet sensum, ut fativatione dilatetur, & exercitatus capiat, quod capere non posset ociosius, habet quoque adhue aliquid, quia scriptura sacra intelligentia si cunctis esset aperta vilescent, sed in qubusdam locis obscurioribus, tanto majori dulcedine inventa reficit, quanto majori labore castigat animum quasita. E queste sono le cagioni, per le quali la Sapienza Divina abbia nascosto molti suoi milteri dentro oscura nube di parole, Nube dico conforme Sant' Agostino de Genesi contra Manicheos , ove chiama l'oscurità della Scrittura, nube : De nubibus eas irrigat , idest feripturis Prophetarum , & Apostolorum ; rette appellantur nubes, quia verba ista, que sonant scisso. & percusso aere transeunt, addita obscuritate allegoriarum, quasi aliqua caligine obducta, velut nubes fiant. Tanta è l'oscurità della Scrittura in alcuni passi, che S. Agostino, il quale fenza maettro apprese molte discipline, e ciocchè trattano i Filosofi sopra le dieci categorie, confessa di non aver potuto intendere il principio di Esaia : ne maraviglia è, che il Tostato nella prefazione soprala Genesi, dica, Scriptura sacra adeo est disticilis, ut in quibusdam locis, usque hodie non pateat intellectus. Gli Egizj, l'oscurità della sapienza, vana dottrina loro di cofe sagre, la denotavano con porre avanti i Tempi le Sfingi, le quali anche nel Tempio nottro abbiamo vedute, con oscure note geroglifiche, nelle basi avanti il Panteon, detto la Rotonda, trasferite per ordine di Sisto V. alla fontana di Termine, dalle quali Sfingi Plutarco in Iside, e Osiride: Ante templa Sfinges plerumque collocantes: quo innuunt suam rerum sacrarum doctrinam constare perplexa, & sub involucris latente sapientia. Ma noi abbiamo sigurato l'oscurità, e difficoltà della Sapienza Divina col libro ferrato con fette segnacoli presi dalla Apocalisse, volendo inferire, che nella recondita Sapienza Divina vi sono cose tanto oscure, quanto preziose di certissima sede, e autorità: li quali sette segnacoli a quelli facilmente saranno aperti, che chiuderanno le fenettre dei sensi alli sette capitali vizi, colle sette virtù contrarie, e cercheranno di conseguire colla pietà, e timor di Dio la Sapienza, e Scienza, doni dello Spirito Santo.

L' Agnello Pasquale sopra il libro si pone, perchè Dignus est Agnus 2 sui occifus est, accipere virtutem, & Divinitatem, & sapientiam; Apoc. cap. 5. Un' 5. Un' altra ragione vi si può addurre, rispetto l' umana consizione delle creature, le quali per ottenere la Sapienza, non devono essere superbe, e inique: in animam enim malevolam non introibit Sapientia, ma devono essere umili, e puri: e in questa guisa si pigliera s' Agnello per la mansuetudine, ovver simor di Dio, che tutti dobbiamo avere: Initium enim sapientia est timor Domini: Eccl. 1. volendo inferire per l' Agnello animal timoroso, innocente, puro, e mansueto, che li mortali non ponno acquistare la Sapienza, sennon col timore di Dio, e colla mansuetudine, con il cui mezzo siamo fatti partecipi dei tesori celesti, siccome accenna l' Eccles. cap, 1. Fili, coneupiscens sapientiam, conserva justitiam, com Deus prabebit illam tibi: sapientia enim, & disciplina timor Domini: & quod heneplacitum est illis, sides, & mansuetudo, & adimplebit thesawos illius, a quali il Signore Dio per sua infinita bontà ce li conservi nell' eterma glotia. (4)



SCAN-

<sup>(</sup>a) Dal P. Ricci si rappre enta la Sapienza Divina: Giovane vaga, e bel·la, nel cus vestimento vi sono dipinsi alcuni occhi, e mani. Sotto i piedi ha una pal·la rotonda. Da ambe le parsi ha un monte. Sopra uno di questi si vede un scettro; sapra l'altro una spada, ed un libro. Ha nolle mani tre palle. Sta vicina al mare.

## SCANDALO.

# Della Steffa.



UN Vecchio con bocca aperta, con i capelli artificiosamente ricciuti, e barba bianca, l'abito vago, e con ricamo di grande spesa. Terza colla destra mano, in atto pubblico, un mazzo di carte da giuocare, colla sinistra un leuto; ed a piedi vi sarà un flauto, ed un libro di mussica aperto.

Si dipinge vecchio lo Scandalo, perciocche sono di maggior considerazione gli errori commessi dal Vecchio, che dal Giovane, e perciò benidisse il Petrarca in una sua Canzone, il principio della quale:

> Ben mi credea passar, ec. Ch' un giovanil fallir è men vergogna.

Il tenere la bocca aperta significa, che non solo co' satti, ma colles parole suora de' termini giusti, e ragionevoli, si da grandemente scandalo, e si sa con esse cadere altrui in qualche cattiva operazione, con damno, e con ruina grandissima scome ben dimostra San Tommaso in 2, 2, quasti-43, ast43. art. 1. dicendo, che Scandalo è detto, o fatto meno diritto, che da

occasione agli altri di rovina.

I capelli ricciuti, la barba bianca artificiosamente acconcia, l'abito vago, e gli stromenti sopraddetti dimostrano, che nel Vecchio è di molto scandalo il metter in disparte le cose gravi, ed attendere alle lascivie, conviti, giuochi, feste, canti, ed altre vanità, conforme al detto di Cornelio Gallo:

> Turpe Seni vultus nitidi, vestesque decora, Atque etiam est ipsum vivere turpe Senem, Crimen amare jocos, crimen convivia cantus, Oh miseri! quorum gaudia crimen habent.

Perchè siccome dice Seneca in Ippolito, Atto z.

Al Giovane l'allegrezza, Al Vecchio si convien severo il ciglio.

Latitia Tuvenem, frons decet triftis Senem.

Il tenere, che ognuno veda le carte da giuocare, è chiaro fegno, come abbiamo detto di scandalo, e particolarmente nel Vecchio, essendocchè non solo non fugge il giuoco, ma dà materia, che i Giovani facciano il medesimo, ad immitazione del suo mal'esempio.

# SCELLERATEZZA, O VIZIO.

# Dello Steffo.

Nano sproporzionato, guercio, di carnagione bruna, di pelo resso,

e che abbraccia un' Idra.

Le sproporzioni del corpo si domandano vizi della natura, perchè come in un Uomo atto ad operare bene, che s'impiega al male, quel male si domanda vizio, e scelleratezza; perchè pende dalla volontà, per elezione male abituata; così si chiama vizio, tutto quello, che non è secondo sua proporzione in un corpo; che perciò si dipinge la forma di esso, che abbia vizi della natura, come al contrario si fa per significar la virtù; essendocchè, secondo il Filosofo, la proporzione di belli lineamenti del corpo, arguisce l'animo bello, e bene operante; stimandosi, checome i panni si acconciano al dosso: così i lineamenti, e le qualità del corpo si conformano colle perfezioni dell' anima; perciò Socrate su anch' egli di opinione, che le qualità del corpo, e dell' anima, abbiano infieme convenienza.

TOMO QUINTO.

Guercio, brutto, e di pelo rosso si rappresenta, perciocche queste qualità sono stimate comunemente viziose, onde a questo proposito disse Marziale nel xvi, de' suoi Epigrammi:

Crine ruber, niger ore brevis pede, lumine lasus, Rem magnam prastas, Zoile, si bonus es.

Si dipinge, che abbraccia l' Idra, la quale ha sette teste, e vieno messa per i sette peccati mortali, perciocchè se avviene, che alcuna di esse teste sia tagliata, siccome in essa rinascono delle altre, ed acquista maggior sorza, con chi gli si appone: così il vizio in un corpo, il quale suttocchè venga combattuto dalla virtù, nondimeno per aver egli più capi in esso, per la volontà abituata nel male, tosto per essa risorge più rigoglioso, ed ostinato nelle perverse operazioni; ma alsine conviene che resti superato, e vinto, con resistergli, o suggirlo, come quello che sino dal principio del Mondo, gabbando il nostro primo Padre, è stato, ed è la rovina di noi miseri mortali, come si dimostra per il seguente Anagramma, che dice così:

#### VITIUM MUTIVI.

CEpisti primum submissa voce Parentem. Hinc nos clamores tellere ad astra facis.

Heu scelus? hen minam mutescas tempus in omne.

# EPIGRAMMA.

M Iraris sceleris monstrum desorme nesandi.
Talia non, dices, Stix, & Avernus haben.

Afpice quam facie, quam formidabile vultu. Quam turpes macula corpora nigra notant.

Quam facile arridens lernaam ampletistur Idram. Porrigit & collo brachia nexa Fera.

Nil miram: hac sceleris sunt argumenta probross. Quo nil aspettu sadius esse posest.

Tale igitur monstrum , dum se mortalis iniquis Obstringit vitiis , criminibusque resert .

**FATTO** 

#### FATTO STORICO SAGRO.

Per punire Iddio gl'innumerabili vizi, e l'incomprensibile scelleratezza di Acaz Re di Giuda, e per farlo avveduto de' suoi errori, a lui diede i più terribili castighi, sacendolo sempremmai vivere in deplorabili disgrazie. Il persido Acaz però, piucche Iddio lo assiggeva, più egli lo disprezzava, attribuendo i vantaggi de' suoi nemici alla potenza de' loro Id di, e non allo sdegno dell'Altissimo, da lui con tanti delitti provocato. Quindi chiuso il tempio di Dio, eresse altari agl' Idoli in ogni canto delle strade di Gerusalemme. Diede sinalmente Iddio sine a tanta scelleratezza con fargli terminare la vita. 4. de' Re cap. 16.

### FATTO STORICO PROFANO.

Alligola, vero mostro di scelleratezza tragli Uomini, agli altri innumerabili vizi aggiunse una mortale invidia contra di tutti i virtuosi non solo, ma eziandio contro a chiunque dotato sosse stato di qualche pregio particolare. Non potendo perciò sossirire, che un certo Proculo sosse tenuto per lo più disposto, bello, e grazioso giovine di Roma, lo seco scelleratamente di notte scannare. Egnazio rapport. dall' Assols Off. Stor. lib. 2. cap, 3.

#### FATTO FAVOLOSO.

A Treo, figliuolo di Pelope e d'Ippodamia, fu Uomo di tutti i vizi ripieno. Furioso costui, che Tieste suo fratello s'intertenesse con Europa sua Moglie, gli sece mangiare i propri figliuoli in un convito. Innorridito il Sole per tanta empietà ritornossene indietro, non volendo col suo lume rischiarare scelleratezza cotanto enorme. Non solo Atreo, ma seco tutta la sua stirpe, su da indi a poco severamente punita. Natal. Conti. Ovvidio, ed altri.



### SCIAGURATAGGINE.

# Dello Steffo.

Na Donna bruttissima, mal vestita, e scapigliata, e che i capelli sieno disordinatamente sparsi. Terrà in braccio una Scimia, o Berta, che dir vogliamo.

Brutta, e mal vestita si rappresenta la Sciagurataggine, perciocchè non ciè più brutta, e abominevole cosa di un Uomo, che non opera virtuosamente, e con quella ragione datale dalla natura; che lo sa disserente dagli animali irrazionali. I capelli, nella guisa che dicemmo, sono i pensieri

volti al mal operare.

Tiene in braccio la Scimia, perciocchè è cosa volgatissima, e dal tessimonio degli Scrittori di tutte l' età approvata, che per la Scimia, o Berta s' intenda un Uomo dagli altri sprezzatissimo, e tenuto per un manigoldo, e sciagurato; siccome lo mostrò Demostene nell' Orazione, che sece per Tesisonte, dicendo, che Eschine era una Bertuccia tragica, mentre ei si andava in certo modo con gravità di parole mascherando, essendo egli tuttavia un gran pezzo di tristo; e Dione Storico, dice: non so de i miei maldicenti più stima, che si faccia, come si suol dire, delle Berte. Trovarete ancora appresso Cicerone nelle Epistole, la Berta non esfere posta, sennon per Uomo da niente. Nè scioccamente è chiamata da Plauto la Berta ora cosa da nulla, ora sciaguratissima, come sa nella Commedia del Milite, e del Seudolo, e in quella del Rudente la mette per il russiano, che dietro a' sogni si va lambiccando. Conciosacosacche non si trova generazione di persone più scellerata, e più perduta de' russiani; essendo essi, siccome egli asserma, in disgrazia, e odio a Dio, e agli Uomini,

#### De' Patti, vedi Sceleratezza.



#### SCIENZA.

Dello Steffo .



Donna colle ali al capo. Nella destra mano tenga uno specchio, colla sinistra una palla, sopra della quale sia un triangolo.

Scienza è abito dell'intelletto speculativo di conoscere, e considerare

le cose, per le sue cause.

Si dipinge colle ali, perchè non è Scienza, dove l'intelletto non si alza alla contemplazione delle cose; onde disse Lucrezio nel libro 4, della natura delle cose.

Nam nihih egregius, quam res discernere apertas. At dubiis animis, quas ab se protinus abdit.

Lo specchio dimostra quello, che dicono i Filososi, che Scientia sit abstrabendo, perche il senso nel capire gli accidenti, porge all'intelletto la cognizione delle sostanze ideali, come vedendosi nello specchio la sorma accidentale delle cose esistenti, si considera la loro essenza.

TOMO QUINTO. 77 La palla dimostra, che la Scienza non ha contrarietà di opinioni, co-

me l'Orbe non ha contrarietà di moto.

Il triangolo, moltra, che siccome tre lati fanno una sola sigura. così tre termini nelle proposizioni causano la dimostrazione, e Scienza.

In Scientiam ab codem descriptam.

Cafar Scientiam pinxit mulierem ferre Alatam in capite desuper cristam.

Et in dextra recte continere speculum Conspicuis è longe imaginibus splendens.

In alsa vero Orbem manu apparere, Et super orbem figura triangularis inest.

H.ec Scientia imago: at si aspicias Cafarem, Scientia imaginem Cafarem dixeris.

#### Scienza.

Donna giovine, con un libro in mano, ed in capo un deschetto di oro da tre piedi; perchè senza libri, solo colla voce del Maestro, difficilmente si può capire, e ritenere gran copia di cose, che partori-

scono la cognizione, e la Scienza in noi stessi.

Il deschetto, ovvero tripode, è indizio della Scienza, e per la nobiltà del metallo, col quale adornandosi le cose più c re, si onorano; e per lo numero de' piedi, essendo il numero ternario perfetto, como racconta Aristotele nel primo del Cielo, per esser primo numero, a cui conviene il nome del tutto, come la Scienza è perfetta, e perfezione dell'anima nostra: e però racconta Plutarco nella vita di Solone, che avendo alcuni Milesi a risco comperata una tirata di rete di certi pescatori nella Città di Coo, i quali avendo tirato in luogo del pesce un desco di oro, dubitandosi poi fra di loro di chi dovesse essere tal pescagione, e. nascendo perciò nella Città molto disturbo, secero finalmente convenzione, che si dovesse andare all'Oracolo di Apolline Pitio, e che da lui si aspettasse risoluzione, il quale rispose doversi dar in dono al più savio della Grecia: onde di comun consenso su portato a Socrate, il quale essendo consapevole del significato di esso, subito lo rimando all'Oracolo, dicendo, che fuor di lui medesimo non si doveva ad alcuno, perchè solo Dia penetra, si, e conosce tutte le cose.

# Scienza.

Onna vecchia, vestita di color turchino, fregiato di oro, colle ali in capo. Nella destra mano tenga uno specchio, e colla sinistra una palla, sopra della quale sia un triangolo, e vi sarà un raggio, o splendore,

che venga dal Cielo.

Scienza è un abito dell' Intelletto speculativo, il quale conosce, considera le cose divine, naturali, e necessarie, per le sue vere cause, e principi. Definizione però brevissima ne dà Platone libro de Scientia, dicendo: Scientia est opinio vera cum ratione. La Scienza, secondo l' istesso Platone nel libro intitolato Litigiosis, è una vera strada, e potenza alla selicità, il che ne dimostrano quelli tre nomi della selicità, assegnati dalli Greci antichi, cioè Eudemonia, Eutichia, ed Eustragia; il primo significa la cognizione del bene, ed il secondo l' esecuzione di esso, il terzo l'uso; il che tutto dipende dalla Scienza, la quale Scienza, in quanto al bene, è in un certo modo ogni sorte di virtù; però aice l'istesso Filosofo, che la Scienza del bene divino si chiama assolutamente Sapienza.

La Scienza del bene, e del male, che spetta all' Uomo, si chiama.
Prudenza, la Scienza del distribuire il bene, ed il male a' meritevoli di essi, è la Giustizia; circa l'usare, o paventare il bene, o il male, è la Fortezza; e la Temperanza è Scienza di abbracciarlo, o suggirlo. Per mezzo dunque della Prudenza si arriva ad una retta opinione, che non è altro che la Scienza, vera strada alla selicità. Lo dice l'istesso Divino Filosofo lib. de Virtute: Prudenzia est virtus quadam ad restam opinionem at-

tinens.

Ora trovandosi tre sorta di selicità, come abbiamo detto, bisogna ancora, che necessariamente si trovino tre sorta di Scienze: a questa verità aspirando il sopraccitato Filososo lib. de Regno dice: Scientiz tria sunt genera: primum consistit in cognoscendo, ut Arithmetica, Geometria; secundum in imperando, ut Architestura; tersium in faciendo, ut sabrii, et alii ministri. Bisogna però che l' Uomo avanti che si possa dire aver acquistata la Scienza, che vi abbia satto buon abito nell'intelletto, e che la possieda bene; e però dice in Alcibiade: Optima conjestura Scientis est, ut, ea, qua scit, ostendere possie. Ora abbiamo dimostrato secondo Flatone, qual solo in questa sigura abbiam seguitato; lasciate per ora le distinzioni Peripatetiche, che siccome sono tre selicità, così sono ancora tre sorta di scienze, per spiegare la sigura, dico, che si sa vecchia, perchè come dice Ovvidio:

# Molte cose saper fa l' etd grave-

E prima di lui non senza ragione disse Plauto, che l' età è il condimento del sapere, e Platone lib. de Scientia, che i Vecchi è verissimile, che che sieno più sapienti, e ancora per le molte satiche satte, e tempo speso nelli studj: In antiquis est sapientia, & in multo tempore prudentia, dice
Job. cap. 1. e perchè, come si cava dal nostro Autore nel libro Litigiosus,
già citato, ci comanda che per conseguir la virtù, e la sapienza bisogna
patire non solo incomodo, perdite, satiche, servitù, ma se sperassimo ancora di dissarsi, e diventare migliori, permettere a chi ciò ci promettesse, che ci scorticasse, ci liquesacesse, ed assatto ci dissolvesse; dalle cui
parole apparisce quanto saccia la bonta dell' animo, e quanto siano degni
di lode quelli antichi sortissimi Martiri di Cristo. E'a questo molto simile
quel sagro detto: Qui animam amat sam in boc mundo perdet eam, qui

vero bic eam perdiderit, eamdem in eterns vita recipit.

La velle turchina significa la scienza delle cose naturali : i fregi di oro significano la Sapienza delle cose Divine, e per questo il nostro sopraccitato Filosofo nel lib. de pulchritudine introduce Socrate, che prega i Dei in questa guisa : O Amice Pan, atque catera numina, date, obsecro, ut intus pulcher efficiar, quacumque, & mihi extrinsecus adjacent intrinsecis sint amica; sapientem solum divitem putem, tantum verò bujus auri tradite, quantum nec ferre, nec ducere alius quam vir temperatus possit. Ecco dunque, che Socrate dimanda il bene. Che bene? la Sapienza, cioè la cognizione delle cose Divine, les quali solo Dio può dare, e ricevere un animo netto, cioè temperato, puro, e candido. Che cosa dimanda Socrate, che lo faccia degno della Sapienza. Chi dunque è degno della Sapienza? quello, che è apparecchiato ricevere il suo lume, per mezzo della continenza, temperanza, e virtù di un animo purgato, bello, e chiaro, e che abbia desiderio di acquiltare questa sapienza, come tesoro di tutte le ricchezze, e per questo Socrate dimanda questo oro lucente della Divina Sapienza, apparecchiato colle sopraddette condizioni, e non la dimanda superbamente, nè rimes-Camente, perchè poca cognizione di essa appartiene ad un Uomo intemperato. La persetta infinita cognizione si trova solo in Dio; ma la grande, e ampia l'acquista l' Uomo temperato, e questo pensa Marsilio Ficino nell'argomento del sopraccitato lib. Che sia l'oro infuocato, che comanda, che si compri S. Gio. nell' Apocalisse.

Si dipinge colle ali, perche non è Scienza, dove l' intelletto non si alza alla contemplazione delle cose; onde disse Lucrezio nel lib. 4. della

natura delle cose:

# Nam nihil egregius, qud res discernere portas At dubits animis, quas ab se protinus abdit.

Lo specchio dimostra quel che dicono i Filososi, che scientia sit abstrabendo, perchè il senso nel capire gli accidenti porge all' intelletto la cognizione delle sostanze ideali, come vedendosi nello specchio la sorma accidentale delle cose esistenti, si considera la loro essenza. La palla dimostra, che la Scienza non ha contrarietà di opinione, essendo opinione vera, secondo Platone, come l'Orbe non ha contrarietà di moto.

Il triangolo mostra, che siccome i tre lati fanno una sola sigura, cost tre termini nelle proporzioni, causa la dimostrazione, e la scienza.

Il raggio, o splendore celeste significa, che faccia l' Uomo quante fatiche vuole, e puole per acquistare la Sapienza, non sarà soddisfatto, senza il Divino ajuto, e per questo dice Platone nel sopraddetto lib. Litigiosus: Sapientiam non jam. humano studio comparari, quam purgatis montibus divinitus infundi solere, perchè l'animo congiunto al corpo non si rende atto a speculare le cose affatto dal corpo separate, anzi come una Nottola piena di caligine va solazzando sotto il gran splendore delle cose Divine, dice il Ficino nel suo Argomento.

### SCIOCCHEZZA.

# Dello Steffo.

Onna mal vestita, la quale ride di una girella, che tiene in mano di quelle, che sanno voltare i fanciulli al vento, con una massa di piombo in capo, alludendosi al detto latino: Plumbeum ingenium, perchè come il piombo è grave, e se ne sta di sua natura al basso, così ancora è lo sciocco, che non alza mai l'ingegno, o la mente a termine di discorso, ovvero perchè, come il piombo acquista lo splendore, e tosto lo perde, così lo sciocco facilmente si allontana da' buoni propositi.

Il riso senza occasione è effetto di sciocchezza; però disse Salomone:

molto riso abbonda nella bocca de' sciocchi.

La girella dimostra, che come i suoi pensieri, e così le opere seno di nessun valore, e si girano continuamente.

### FATTO STORICO SAGRO.

DA un sapientissimo Salomone muno pensato si sarebbe, che nascer ne avesse dovuto uno stupido imprudentissimo siglio. Eppure così si su la cosa. A Salomone il più savio di tutti i Re. successe nel regno il siglio Roboamo, vero esempio di sciocchezza, per la quale ebbe più volte a perdere e trono, e vita. Appena asceso egli al dominio, i suoi sudditi con Geroboamo alla testa vennero a supplicarlo, che si degnasse di sgravarli in qualche parte dagli eccessivi pesi imposti loro da Salomone. Roboamo chiese tre giorni di tempo per deliberare su ciò; e consultando prima l'assare co' Savi vecchi, di cui si serviva suo padre, esti concordentemente gli riposero, che trattasse con dolcezza quel popolo, per guadagnar gli animi loro nel principio del suo governo, acciocche gli sossero poi sempre amorevoli, e potesse di loro disporre. Non pago di un

tanto savio consiglio volle Roboamo udirne il parere de' giovani, co' quali era egli stato allevato: i quali consigliarono a lui tutto il rovescio di quello, che persuaso gli avevano i savi Vecchi. Il debole Roboamo agla inesperti giovani si volle piuttosto atterere, che ai Consiglieri per la loro lunga età ed esperienza ben prudenti, ed accorti. Fece egli aspramente rispondere al popolo, minacciando di volerlo trattare con sempre maggior severità. Udito ciò dal popolo con Geroboamo a fronte tumultuò subitamente, e ribellatosi al suo Signore rivoltò le armi contra di lui. Per acchetar la sollevazione inviò Roboamo un suo Offizial principale, chiamato Aduram, il quale fu tosto dal popolo lapidato, ed al Re medesimo convenne salvarsi suggendo. Geroboamo su proclamato Re da tutto Israele, cioè da dieci Tribù, le quali da Roboamo si erano separate. Così ebbe principio la lunga divisione de' Re di Giuda, e d'Israele, che fu altresi una ben lunga prova dell'imprudenza di un Re giovane, che per la sua dappocaggine perdè ciò, che poreva egli conservare colla sua accortezza. 2. de' Re cap. 12.

# FATTO STORICO PROFANO.

A Rtemone Greco su di natura timido, credulo all'eccesso, e quindi nelle sue operazioni sciocchissimo, e veramente ridicolo. Da un vagabondo, che si vantava indovino, gli su accennato, che a lui si minacciava ruina di sopra. Si pose costui perciò in tanta apprensione, che si consinò per molto tempo in casa fra due mura, sacendosi sostenere da due servi continuamente uno scudo di serro sopra il capo, acciocche danno alcuno di sopra non gli accadesse; ed allorche si trovava obbligato ad uscire di casa, si saceva portare in una lettica, con un tetto di so ra, abella posta, e con somma cura da lui satto costruire. Diogeniano, rapport. dall' Astolf. Oss. Stor. lib. 1. cap. 34.

# FATTO FAVOLOSO.

Assegiando un giorno uno sciocco, ozioso, e spensierato Sacerdote di Ercole nel tempio di questo nume, a lui rivoltosi, lo invitò a giuocar seco a' dadi con questa condizione, che restando il Dio perditore, gli avesse a dar qualche segnale di dovere sar per lui cosa degna della grandezza di Ercole; ma se al contrario rimaneva vincitore, egli a lui prometteva di apprestare una lautissima cena, e gli avrebbe satta venire una delle più belle Donne, che avesse potuto trovare, la quale si giacerebbe la notte col vincitore. Esposti i patri, cominciò a giuocare, tirando i dadi con una mano per se, e coll'altra per Ercole: Avvenne che il Dio restò vincitore; onde il Sacerdote, secondo il convenuto, apparecchiò la cena con un letto morbidissimo, e in bella soggia ornato, e satta a se venire

venire una bellissima donna, per nome Larenzia, la quale segretamente faceva volentieri piacere altrui, la serrò nel Tempio di Ercole, e la lasciò quivi tutta sola per quella notte. Cartari Immagine degli Dei.

### SCOLTURA.

# Dello Steffo .

O lovane bella, coll' acconciatura della testa semplice, e negligente, fopra la quale sarà un ramo di lauro verde. Si sarà vestita di drappo di vago colore, l'errà la destra mano sopra il capo di una Statua di sasso. Nell' altra avrà vari stromenti necessari per l'esercizio di questi arte. Poserà i piedi sopra un ricco tappeto.

Si dipinge la Scoltura di faccia piacevole, ma poco ornata, perchè mentre colla fantassa l' Uomo si occupa in conformare le cose dell' arte, con quelle della natura, facendo l' una, e l' altra somigliante, non può

impiegarsi molto nella cura delle cose del corpo.

Il ramo del lauro, che nella severità del verno conserva la verdezza nelle sue frondi, dimostra, che la Scoltura nelle opere sue, si conserva bella, e viva contro alla malignità del tempo.

Il vettito di drappo di vago colore, farà conforme alla Scoltura stessa,

la quale si esercita per diletto, e si mantiene per magnificenza.

La mano sopra alla Statua dimostra, che sebbene la Scoltura è principalmente oggetto degli occhi, può esser medessimamente ancora del tatto, perchè la quantità soda, circa la quale artificiosamente composta dalla natura si esercita quest' arte, può esser egualmente oggetto dell' occhio, e del tatto. Onde sappiamo, che Michelangiolo Buonarota, lume, e splendore di essa, essendogli in vecchiezza per lo continuo studio mancata quasi assistito la luce, soleva col tatto palpeggiando le statue, o antiche, o moderne che si sossero, dar giudizio, e del prezzo, e del valore.

Il tappeto sotto i piedi dimostra, come si è detto, che dalla magnificenza vien sottenuta la Scoltura, che senza essa sarebbe vile, e sorse nulla.

# S C O R N O.

# Dello Steffo .

Lo Scorno è una subita ossesa nell' onore, e si dipinge col Guso, il quale è uccello di cattivo augurio, secondo l'opinione sciocca de' Gentili e notturno, perchè sa impiegar gli animi sacilmente a' cattivi pensieri.

#### SCRUPOLO.



In Vecchio magro, e macilente, in atto vergognolo, e timido, veflito di bianco, che riguarda verso il Cielo. Terrà con ambe lemani un crivello, o settaccio. Avrà una collana, dalla quale pende uncuore umano, ed accanto un sornello, col suoco acceso.

Lo Scrupolo è detto Syndcresis, che dal Greco non suona altro, che attenzione, e conservazione, ed è quella parte dell'anima, che ha in odio il vizio, e cerca sempre tenersi monda da colpa di peccato, e se qualche fallo ha commesso, continuamente l'odia, e ne sente dispiacere. S. Girolamo la chiama coscienza. S. Basilio vuole, che signisichi un giudizio naturale, che sa l'Uomo del bene, e del male. S. Gio: Damasceno la chiama luce della nostra mente. Ludovico Vives una censura della nostra mente, che approva le virtù, e scaccia i vizi, mordendo continuamente la coscienza.

Si dipinge vecchio, perchè i Vecchi ponno molto più agevolmente giudicare del bene, e del male, per la loro sperienza, e perchè cercano tenere la coscienza più netta, conoscendosi essere più vicini alla morte, de' Giovani; i quali attendendo a' piaceri, alle volte non pensano alle ossere.

84

offese che fanna a Dia, non essenda altro la coscienza, secondo Ugone,

che cordis scientia, cor enim se novit sua scientia.

Si dipinge magro, e macilente, per essere tormentato, e consumato continuamente dal rimorso della coscienza, come dice Ovvidio de Ponto. libro primo.

Sta in atto vergognoso, essendo proprio del colpevole aver vergogna.

Et ut occulta vitiata teredine navis.

Equoreos scopulos, ut cavat unda Solis.

Proditur, ut scabra positum rubigine ferrum, Conditus, ut tinea carpitur ore liber,

Sic mea perpetuos curarum pettora morfus.
Sine quibus mullos conficiantur babent.

Nec prius bi mentem stimuli, qua vita relinquent, Quisque dolet, citius, quam dolor ipse cadet.

Si dipinge timoroso, essendocche, chi ha qualche rimorso di coscienza, sempre ha timore della Giustizia di Dio, che non le dia il condegno cattigo in questa vita, e nell'altra, dicendo ancora Pitagora, che niuno si trova tanto ardito, che la mala coscienza non lo faccia timidissimo, perche non sta mai quieto di animo, ed ha paura sino del vento, e Menandro Poeta Greco:

Quid aliquid sibi conscius est, etiamsi suerit audacissimus.

Conscientia tamen facit illum timidissimum.

Ed un altro Poeta:

Quid pena prasens conscia mentis pavor.

Animusque culpa plenus. & semes timens.

Il vestito bianco denota, che siccome cadendo nel bianco qualche macchia, ancorche leggiera, subito facilmente si vede, e conosce, e vi genera bruttezza: così lo Scrupoloso, che ha fatto qualche errore, sebbene sosse picciolo, subito se ne accorge, lo biasima, e cerca di correggerio, e pentendosi, cerca ricorrere a Dio, come misericordioso, cercando di nuovamente impetrare la sua grazia; e per questo sta cogli occhi verso il Cielo.

Tiene il crivello, essendo stromento, che separa il buono dal cattivo, separando dal grano il loglio, veccia, ed altre cose cattive, a guisa della Sinderesi, quale va considerando, ed eleggendo le azioni buone, e virtuose, dalle cattive, e viziose, restando le cattive nel ventilabio della.

coscienza.

Tiene la catena, con il cuore, dicendo i Teologi, che il configlio risiede nel cuore, onde nel cuore, ed in quello pongono il principio di tutte le cose agibili, ammaestrandoci il Signore, che nel cuore consiste quello, che macchia l' Uonto; e gli Antichi lo chiamarono ventre dell'anima, e per questo David disse: Cor mundum crea in me Deus, intendendo i buoni pensieri.

La catena, a cui detto cuore è appeso, significa, secondo Pierio Valeriano, nel libro 34. pendendo sopra il petto, il parlar veridico, e di persona che non sapesse mentire, o ingannare, e come volgarmente dicesi, quel che tiene nel cuore, ha nella lingua, lontano da ogni finzione,

e da ogni bugia, e conseguentemente di buona coscienza.

Il fornello, ovvero clibano, appresso Pierio Valeriano nel luogo citato, significa la coscienza, con ardore esaminata; essendocchè Iddio comanda, per i Profeti, che alcune cose siano osferte al fornello, cioè tacitamente tra se stesso esaminate, quando pentendoci noi degli errori commessi, la coscienza nostra in noi occultamente si accende, e rimorde, così ssorzandoci appoco appoco di purgare il suo peccato; e questa è la cagione, che alcuni Interpetri della Sagra Scrittura lo espongono per il cuore della Uomo.

Di più il fornello è uno stromento de' principali, che servono all' arte spargirica, che non vuol dire altro, che separatrice, non avendo altro sine, che separare il puro dall' impuro; a quella guisa appunto, che lo Scrupoloso nel sornello del suo cuore, col suoco del timore della co-scienza, e col vento delle buone ispirazioni, cerca mondar l'anima da ogni bruttura, acciò sia atta da offerirsi a Dio.

De' Fatti vedi Compunzione . Pentimento . G.c.

#### S D E G N O.

# Delle Steffe.

Omo armato, e vestito di rosso, con alcune siamme di suoco. Starz colle braccia ignude. Porterà ricoperte le gambe, con due pelli di piedi di Leone, satte a uso di calza, tenendo in capo una testa di Orso, dalla quale esca siamma, e sumo.

Il suo viso sarà rosso, e sdegnoso, ed in mano porterà ascune catene

rotte in pezzi.

Il vestimento rosso, e le siamme, mostrano, che lo sdegno è un vi-

vace ribollimento del sangue.

Le gambe, e le braccia nel modo detto, damo indizio, che lo silegno può esser si potente nell' Uomo, per opera delle passioni meno mobili, che rendesi simile agli animali bruti, ed alle siere selvagge; e però ancora vi si dipinge la pelle dell' Orso, incitatissimo allo sidegno.

Le catene rotte mostrano, che lo silegno suscita la forza, ed il vigo-

re, per superare tutte le dissicoltà.

De Fatti vedi Ira . Furore Gc.

**SECOLO** 

# SECOLO.

# Dello Steffo.

Tomo vecchio, con una Fenice in mano, che ardefi, e sta dentro al-

Si fa vecchio, perchè il Secolo è lo spazio della più lunga età dell' Uomo, ovvero di cento anni, e lo spazio della vita della Fenice, ovvero il moto di un grado della nona sfera.

### SEGRETEZZA, OVVERO TACITURNITA'.

# Dello Steffe .

Donna grave in abito nero, che colla destra mano si ponga un anello sopra la bocca, in atto d'imprimerla, e a' piedi da un canto vi sia una Ranocchia.

Vuol esser grave, perche il riferir segreti è atto di leggerezza, il

che non fanno le persone sode, e gravi.

L'abito nero lignifica la buona confidenza, e costanza, perchè il nero non passa in altri colori: così una persona stabile, e costante non passa il segreto in altri, ma se lo ritiene in buona considenza.

Tiene l'anello in atto di suggellarsi la bocca, per segno di ritener à

logreti.

# Arcanum ut celes claudenda est lingua sigillo.

Disse Luciano Greco; altri dissero metaforicamente la chiave nellalingua, volendo inferire, che i segreti si devono tenere chiusi in bocca:

# Sed est mibi in lingua clavis custodiens

Verso di Eschilo Greco Poeta, così tradotto da Geuziano in Clemente Alessandrino, Stromate V. Nell' Edipo Coloneo di Sosocle tragico, parli il coro in questa guisa:

Dbi veneranda Sacerdotes Fovent Sacra Cereris Hominibus: & quorum aures Clavis linguam claudit Ministri Eumolpida.

E ciò dice, per dimostrare, che quelli tenevano occulti i segreti mi-Beri di Cerere, come se avessero la lingua serrata in bocca a chiave, nel che hanno mira i detti Autori a quelle picciole chiavi antiche, fatte 2. suifa di anello, atte a serrare, aprire, segnare, e sigillare le cose, acciò fi mantenessero custodite, e non fossero da Servi tolte, senza conoscersia de quali anelli da fegnare ne tratta Giusto Lipsio nel 2, libro degli Annali di Cornelio Tacito: dagli Autori citati da lui si raccoglie che quelle picciole chiavi erano ancora chiamate anelli massimamente da Plauto quando sa dire a quella madre di samiglia: Obsignate cellas, reserte annulum ad me. De' quali anelli con chiavette annessi, se ne vedono infiniti in Roma da' studiosi raccolte. Usavasi ancora dagli Antichi sigillar, come ora, les lettere con anelli, che si portano in dito, acciò non si vedano, o palefino i negozi; onde occorse una volta che essendo presentata una lettera ad Alessandro Magno di sua madre, contro Antipatro in presenza di Efestione, suo caro amico, senza scottarsi, nè guardarsi da lui la lesse; masubito letta si levò l'anello dal dito, col quale solea segnare le sue lettere. e lo pose in bocca ad Esestione, per ricordo di segretezza, acciò non riferisse il contenuto. Nè è maraviglia, che Augusto, come racconta Svetonio, al cap. c. ufasse sigillare le lettere con uno anello, nel cui împronto era una Sfinge; perche la Sfinge è geroglifico dell'occultare i segreti . secondo Pierio lib. 6. Altri usarono per impronto l'immagine di Arpocrate, riputato dalla superstiziosa gentilità Dio del Silenzio, per dare ad intendere con tali fegni a chi scrivevano, che stessero cheti, ed occultassero i segreti.

La Ranocchia su impresa di Mecenate, per simbolo della taciturnità : trovasi in Plinio lib. 32. cap. 7 che vi è una sorte di Ranocchie nelli canneti, e nell'erba, mute, senza voce, e simili sono in Macedonia, nell' Affrica, in Cirene, in Tessaglia, nel Lago Sicendo, e Serifo Isola del Mare Egeo, 20, miglia discotto da Delo, nella quale Isola vi nascono le rane mute, onde passa in proverbio, Serissa Rana, per una persona cheta, e taciturna : veggansi gli Adagi, e Svida nella parola : Baracchos Seriphios. ove dice Rana Serifia ; dicitur de muis , quod Ranæ Seriæphæ in Scyrum perlatæ, non vociferabantur. La Rana Serifia, dicesi di persone mute, e taciturne: perchè le Rane Serifie non gridavano, ancorchè fossero portate in Sciro vove le native Rane gridavano: e però quelli di Sciro maravigliandoss delle Rane mute di Sciro, solevano dire: Butraehos bec Seriphu, cioè Rana Serifia, la qual voce passò poi in proverbio. Sicche non è suor di proposito pensare (siccome ancora giudica il Paradino nelli Simboli eroici I che Mecenate usasse nel suo anello la Rana, per simbolo della Facitumità, e Segretezza, mediante la quale era molto grato ad Augusto Imperadore, come narra Eutropio : sebbene Svetonio al cap. 66. dice , che Augusto reto disgustato di lui , perchè rifert un segreto della congiura scoperta di Murena a Terenzia sua moglie; mancamento in vero grande, perche i segreti, massimumente de Principi, non si devono rivelare a niuno Uomo non che a Donne di natura loquaci, come le gazze, che ridicono ciò,

che odono dire; e sebbene la segretezza, e taciturnità è semmina, nondimeno i segreti, che sono maschi, non possono star rinchiusi nel petto delle Femmine. Perciò ebbe ragione Esopo di por quel ricordo: Mulieri numquam comiseris arcana; e dicesi di Catone, che ogni volta che conferiva qualche segreto alla moglie sempre se ne trovava pentito. Ancora se ne trovò pentite Fulvio amico di Augusto, il quale avendo un giorno sentito piangere l'Imperadore, e lamentarsi della solitudine di casa, e di due nipoti da canto di figlia, tolti di vita, e di Postumio unico rimasto, che in esilio, per calunnia di Livia sua moglie viveva, perchè era sforzato lasciare il figliastro, successore dell' Imperio, e contuttocche avesse compassione del nipote, e desiderasse di richiamarlo dall' esilio, Fulvio riferl questi lamenti a sua moglie, la moglie a Livia Imperadrice, di che ella acerbamente se ne lamentò con Augusto: e Fulvio andatosene la mattina, secondo il costume, a salutare, e dare il buon giorno all' Imperadore, gli rispose Augusto: Sanam mentem, Fulvi, cioè, Dio ti dia buon senno, dandogli ad intendere con tal motto, che aveva avuto poco cervello a ridir il segreto alla moglie; colla quale poi se ne dolse fortemente, dicendo: Augusto si è accorto, che io ho scoperto il suo animo, però da me stesso mi voglio dar morte; e meritamente rispose la moglie, essendo stato tanto tempo meco, non ti sei accorto della mia leggerezza, dalla quale guardar ti dovevi ? ma lascia, che io muoja prima di te; e preso un coltello si uccise avanti il marito. Onde molto si deve avvertir non conferir segreti con Donne : nemmeno lasciarsi cavar niente di bocca dalle loro assidue preghiere, potenti lusinghe, e carezze, che bene spesso, come curiose d'intendere i fatti altrui, a bella posta fanno; ma in tali cast bisogna gabbarle, per levarsele davanti, con qualche artifiziosa invenzione, come fece Papirio pretestato giovanetto accorto, che taciturno tenne occulti i segreti del Senato, e alla Madre che con istanza grande da lui ricercava che cosa si era consultato nel senato, rispose dopo sunga resistenza, che si era trattato s' era meglio per la Repubblica, che un Uomo solo avesse due mogli, o una Donna due mariti; cio subito inteso, lo riferì alle altre matrone, le quali se ne andarono unite insieme piene di ansietà al Senato, e lo pregorno con lagrime agli occhi, che si determinasse piuttosto di dare per moglie una Donna sola a due Uomini, che un Uomo a due Donne. Il Senato si slupi di simile domanda: intesa la cosa, come era passata, sece gran sesta a Papirio, abbracciandolo ognuno per la sua fede, e segretezza; dandogli privilegio, che egli solo de putti per l' avvenire potesse in consiglio intervenire, come riferisce Macrobio ne' Saturnali lib. 1. cap. 6. Non è inferiore la burla, che narra Plutarco, nel Trattato de Garrulitate, profittevole in questa materia, di un Senatore Romano, il quale stando molto pensoso sopra un consiglio occulto del Senato, fu con mille scongiuri pregato dalla moglie, che la facesse consapevole del segreto, dandogli giuramento di non doverlo ridir mai; il marito, fingendo esser convinto dalle sue preghiere, disse : sappi che è venuto avviso, che una lodola è volata armata con lancia, e celata di oro; ora-

siamo cogli Auguri a consultare se sia buono o catlivo augurio ma di grazia taci, non lo ridire a niuno; la segreta moglie partitosi il marito, dubitando di sinistro augurio, cominciò a piangere, e dar materia alla. serva di accorgersene, che disgrazia vi era, siccome sece, la Padrona. narrolle il tutto, colla solita clausula, avverti non lo dire a miuno; ma ella discostatati dalla Padrona, raccontò il tutto ad un suo amante, l'amante ad un altro, ed in breve si sparse per il Foro Romano, dove pervenne alle orecchia dell' Autore della nova, il che tornatosene a casa, disse alla moglie: tu mi hai rovinato, già si è saputo in piazza il segreto, che ti ho detto, sò che il Senato si lamenterà di me; bisogna che io muti paele, per la tua incontinenza, ed essa rispose : non è vero, non ho detto niente, non sei tu il trecentesimo Senatore del Senato? perchè ha da esser data la colpa più a te che agli altri? come il trecentesimo? rispose il marito, questo non lo sà niuno del Senato, se non io, che ho trovato simil sinzione per provare la tua segretezza. Ma per l'avvenire non accade far prova della segretezza delle donne, che per l'ordinario tutte cantano volentieri. Meglio ancora sarà di andar cauto in ciò, e riservato cogli Uomini, e non confidare i suoi segreti con niuno, e chi li consida, se si divolgano, non si lamenti di altri, ma di sestesso, che è stato il primo a dirli perilche devesi osservare la continua taciturnità della Rana Serifia, la quale sebbene è presa dagli Adagi per viziosa, e di sovverchia taciturnità in altre cose, nulladimeno è commendabile in questo particolare della segretezza; perchè il segreto deve esser tenuto in bocca chiuso, e sigillato.

De Fatti , leggi nell' Immagine.



# SEDIZIONE CIVILE.

Dello Steffa.



Onna armata con un' asta nella mano dritta, nella sinistra un ramo di elce. Ai piedi due Cani, che si azzusfano, uno incontro l'altro. Le sedizioni, le guerre, e le différenze civili niuna altra cosa le commuove, che il corpo, ed i fuoi appetiti, e cupidigia; tutte le guerre nascono dall' acquisto delle ricchezze, e le ricchezze ci sforzano di acquistare per le comodità del corpo, al quale cerchiamo servire, e ancora procuriamo di saziare tutti gli appetiti nostri, e cacciarci tutte le cupidigie, e voglie, che dal senso ci vengono somentate, o per utile di roba, per amor di Dame, o per ambizione di dominare, e pretensione di mag. gioranza, non volendo cedere agli altri, ma superarli in ogni conto: per · quali rispetti vengono i Cittadini a perturbare il tranquillo stato della patria, e seminano per la Città dissensioni, e si pongono in armi per le Sedizioni suscitate, e percio la figuriamo armata; dalla quale Sedizione devono in ogni modo attenersi i Cittadini, per la quiete pubblica, e devono esterminarla affatto, come dice Filostrato lib. 4. cap. 2. Seditio, qua ed arma, muunsque plugus Cives deducit, a Civitatibus exterminanda penitus est: impercioeche è cosa empia a' Cittadini macchinare tra loro mali, e sciagure; per detestare questa sedizione domestica, conviene assai quel verso di Omero nell' Odissea:

# Impia res meliori inter sese mala.

Non è da lodare Solone in quella sua Legge, in onore della quale rinutava infame uno, che non si aderiva ad una parte, nata che fosse una Sedizione Civile; della qual Legge ne fa menzione Plutarco ad Apollonio, e nel trattato del governare la Repubblica verso il fine : ne si deve incolpare uno, che si accompagna con una parte in fare ingiuria, alienato da' Cittadini, ma piuttotto Cittadino comune in dare ajuto, nè se gli porterà invidia, perchè non sia diventato partecipe della calamità, poichè apparisce, che ugualmente si duole della infelice sorte di tutti, anzi tra le civili opere, la maggiore si deve riputare in proccurare, che non nasca niuna Sedizione, come si comprende da Plutarco: Est autem preclarifsimum in id operam dare, nulla ut unquam oriatur seditio: idque artis quasi civilis opus maximum est, & pulcherrimum existimandum: E però deve un Uomo civile interporsi alle differenze, ancorche private, nei principi, accio non forgano Sedizioni tra' Cittadini; essendocche, di private molte volte diventano pubbliche, imperciocche non sempre un grand' incendio piglia origine da' fuochi pubblici, ma perloppiù una piccola scintilla, una lucerna disprezzata in una particolare casa suole attaccare gran siamma in danno pubblico. E però foggiunge Plutarco: Ex officio civilis vir subjectis rebus hoc unum ei restat, quod pulli alteri bono prastantia cedit, ut cives suos concordia, mutuaque amicitia inter se se uti doceat, lues, discordias, seditiones inimicitias usque omnes aboleat.

Tiene un ramo di elce nella mano sinistra, per simbolo della Sedizione Civile, poiche quetti alberi se tra loro si sbattono, e urtano, si rompono. Arist. nel 3. della Rettorica, per autorità di Pericle, che i Beozi erano simili agli elci, imperciocche, siccome quelli tra loro si rompono, così li Beozi tra loro combattevano. Pericles, inquit ille, Beotios ilicibus essentiale si si un enim ilices se se vicissim frangunt, ita Baotios inter se præ-

diari; onde ne derivò l' Alciati nell' Emblemma 205.

# Duritie nimia quod se se rumperet ilex, Symbola civilis seditionis babet.

Dalla cui figura dell' elce si raccoglie, che siccome gli elci piante grandi, gagliarde, salde, dense, e dure, difficili a spiantarsi, e tagliarsi di colpo di ferro, nondimeno urtandosi tra loro sacilmente si rompono, così le Repubbliche, ancorche ben munite, e fortificate, dissicili ad esserbiantate da ferro, e nemica mano, nondimeno se li Cittadini loro si urtano, facilmente cadono, e rovinano assatto, per le Sedizioni Civili; onde M 2

92

Plutarco disse : Civitates in universum seditionibus conturbata sunditus perierunt.

I Cani che alli piedi della figura si azzustano, con ragione servono per simbolo della Sedizione Civile, poiche sebbene sono animali domestici, e di una medesima spezie, nondimeno sono soliti di azzustarsi, per il nutrimento del corpo, per gl' interessi loro venerei, e per irritarsi tra loro, coll'abbajare, e ringhiare co' denti scoperti, non volendo cedere l'uno all' altro; così ancora gli Uomini, ancorche domestici di una medesima Città, per gl' intessi rispetti di sopra toccatì, vengono in contesa, e partoriscono alla Patria, e Città loro perniciose turbolenze di Sedizioni Civili; di modocche sono, come tanti Cani arrabbiati, samelici, e sitibondi del sangue civile, riputati da tutti gli Uomini ssacciati, audaci, e cattivi; siccome esclama Cic. nell' Orazione pro Sestio: Hi, & audaces, & mali, perniciosi sives putantur, qui incitant populi animos ad seditionem.

De' Fatti, vedi Ribellione,

# SEMPLICITA.

# Dello Steffe.

Novanetta, vestita di bianco, la quale tenga in mano una Colomba-

bianca, ed un Fagiano.

Giovanetta si dipinge, per la proporzione dell'età, la quale nel principio del sapere è simile ad una carta bianca, ove non sia scritto; non essendo altro la Semplicità, che un' ignoranza iscusabile del bene, e del male, senza cattiva intenzione: e si prende in questo luogo ia buona parte per coloro, che non hanno applicato l'animo a' vizi, sebbene ancora si domandano semplici gli Uomini di poco partito.

Vestesi di bianco, per essere questo colore semplicissimo, ovvero senza

composizione.

La Colomba ancora si pone, per esser da Cristo Signor Nostro data, per indizio della vera, e lodevole semplicità, colla quale si arriva al Cielo; e per questo egli medesimo chianava i tanciulli, dicendo: Sinite parvulos venire ad me. Ed in proposito di Semplicità biasimevole si dipinge il Fagiano, il quale crede non esser veduto da altrui, quando esso ha nasco-sta la testa, e che non può vedere, come raccontano molti, ed Ovvidio nel 6, delle Metamorsos.



#### S R N S O.

# Dello Steffo .

lovine ignudo, e grasso, stando in un ruscello di acqua a mezza gamba, e nelle rive vi sieno varie piante, da una delle quali esto colla destra mano colga il frutto, e colla sinistra tenga un mazzo di fiori.

Il Senso si dipinge ignudo, perchè sa gli Uomini andar nudi de' beni dell' anima, e del corpo, mentre stanno intenti al presente piacere. non

provvedendo, nè prevedendo, per le future calamità.

La grassezza è indizio di anima sensitiva, di pensieri bassi, e di poca speculazione nelle cose difficili, la quale principalmente macera il corpo, e indebolisce le membra, come confermano i Fisonomisti.

Sta co' piedi nell'acqua corrente, per dimottrare, e che i piaceri del senso sono in continuo moto, e corrono, e menano via l'età senza prositto, e senza merito. Ed è difficile il sostenersi, essendo pericoloso il cam-

minar per esti.

Si piglia alcune volte l'acqua per i peccati, e l'Uomo che vi sta per la peccatore, secondo il detto di David: Imraverunt aqua usque ad animam meam. Ed in questo proposito, si mostra, che seguitando l'Uomo la vita del senso, sta in gran pericolo di non sommergersi, per mezzo di esso, mortalmente cascando.

I fiori, e i frutti, notano più particolarmente quattro effetti del senso, cioè il vedere, il gusto, l'odorato, ed il tatto, i quali operano ne' siori, e ne' frutti, scoprendo l'altro dell'udito nel mormorlo, che facilmente si può venire in cognizione, che faccia l'acqua corrente.

SENSI

Si dipinge Uomo in un Cavallo sfrenato, che corre a precipitarsi, perchè Cavallo indomito è il Senso, che porta l' Uomo, che da lui si lascia strascina-

ze, al precipizio.

La Spada, che ha în mano, rappresenta il combattimento, che ha il Senso colla ragione.

La grave palla di piombo ombreggia la gravezza, che il Senso apporta all'anima colla corruttela della virtit.

Il Mare denota l'instabilità della carne, che poche volte si cheta, e spesso sepugna allo spirito.

Il Dragone, che esce dal mare, fignifica, che dal Senso non regolato ne procede il mostro del peccato, che si arma alla rovina dell' anima.

<sup>(</sup>a) La figura, che forma il P. Ricci del Senso è la seguente: Domo, che eavalta un siero Cavallo, senza freno, quale corre precipitosamente. Ha una spada in mano in asso di voler ferire: e nell'altra una palla di piombo pendente. Vicina si vede si mare, daddove esce un Dragone.

#### SENSI.

# Come si possono rappresentare in una sigura sola.

Il Iovane, vestito di vari colori. Avrà in capo una ghirlanda di diversi fiori, e frutti, con un pennacchio, il quale mostri di esser mosso dal vento. Nella sinistra mano avrà una Cetra, o Tibia, ovvero Fistola; ela destra terrà nel guanto.

Giovine si dipinge, per dimostrare con questa età la volubilezza dei

fensi.

I vari colori del vestimento dinotano il senso del vedere, di cui insieme colla luce sono objetto; così i siori l'odorato, ed i frutti il gusto dimostrano; e lo stromento da suonare significa quello dell'udito; riferendo Pierio Valeriano nel 7. lib. de' suoi Geroglissici, gli Egizi aver con alcuni de' detti stromenti significato il senso dell'orecchio.

Il tatto si dimostra col guanto, il cui uso è di disendere la mano dal freddo, dal Sole, e somiglianti cose, che al senso del tatto sanno alte-

razione.

Gli si pone il pennacchio in capo, perchè i sensi facilmente si mutano, come si muove il pennacchio a picciol vento.

# Sensi.

Per rappresentare i cinque sentimenti del corpo in una sola figura, si dipinge un Giovane vestito di bianco, che in capo abbia un Ragnatelo, e che gli sieno appresso una Scimia, un Avoltojo, un Cignale, ed un Lupo Cerviero; ciascuno di quetti animali, si crede, che abbia un senso più acuto, e più esquisito, che non ha l'Uomo; però si dicono questi versi:

> Nos Aper auditu, Linx visu, Simia gustu. Vultur odoratu, superat Aranea tactu:



#### SE N T Í E N M

Dello Stello.

lovinetto, che nella destra mano tenga un Avoltojo, così lo rappresentavano gli Egizi, come racconta Oro Apolline. Nella sinistra terrà uno specchio, e sotto al braccio, ed accanto si vedrà uno Scudo, ove sia dipinta un' Aquila, con due, o tre Aquilette, che guardino il Sole, col motto che dica: COGNITIONIS VIA.

Lo specchio dimottra, che quella nobil qualità, non è altro, che un' apprensione, che sa l'occhio nostro, il quale è risplendente, come lo specchio, ovvero diafano, come l'acqua, da le forme accidentali visibili a' corpi naturali, e le riceve in sè non altrimenti, che le riceve lo specchio, porgendole al senso comune, e quindi alla fantasia, le quali fanno l' apprensione, sebbene molte volte falsa, e di qui nasce la difficoltà nelle, scienze, e nelle cognizioni appartenenti alla varietà delle cose : da questo Aristotele giudicò la nobiltà di questo sentimento, e che più agevolmente degli altri faccia strada agli occulti segreti della natura sepolti nelle sostanze delle cose istesse: esse si riducono poi alla luce con questi mezzi dall' intelletto .

L' Aquila ha per costume, come raccontano i diligenti osservatori, di portare i suoi figliuoli vicino al Sole, per sospetto che non le siano stati cambiati, e se vede, che stanno immobili, sopportando lo splendore, li raccoglie, e li nutrifce; ma se trova il contrario, come parto alieno li scaccia : da che s' impara questa singolar potenza, quando non serva per fin nobile, e per esercizio di operazioni sodevoli, torna in danno, e vituperio di chi l' adopra ; e forse a questo fine durò nell' Italia , e nell' Europa per molti anni, mentre durorno le sedizioni de' Vandali, che i Signori principali, i quali avessero mancato di debito, o con Dio, o con gli Uomini, si facevano accecare, acciocche venissero in quella miseria.

Si può ancora vicino a questa immagine dipingere il Lupo Cerviero da?

Latini dimandato Lincio, per l'acutezza del suo vedere.

#### TO FTO.

Olendo gli Egizi fignificare l' udito, dipingevano l' orecchia del Toro, perche quando la Vacca appetisce il coito, (il che è solo per termine di tre ore ) minda fuori grandissimi mugiti, nel qual tempo non sopravvenendo il Toro (il che rare volte avviene) non si suol piegare a tal atto sino all' altro tempo determinato; però sta il Toro continuamente delto a quella voce, come racconta Oro Apolline, significando for-

se in tal modo, che si deve ascoltare diligentemente quello in particolare più di ogni altra cosa, che è necessario alla durazione, e alla conservazione di noi stessi, in quel miglior modo, che è possibile. E perchè meglio si conosca questa figura, si potrà dipingere detta immagine, che tenga colle mani l'orecchia di un Toro.

#### Ddita.

Onna, che suoni un Liuto, e accanto vi sia una Cerva.

🤜 Iovanetto, che nella mano finifira tenga un vafo, e nella destra un mazzo di fiori, con un Bracco a' piedi, e sarà vestito di color verde dipinto di rose, e altri fiori.

Il vaso significa l'odore artificiale, e il mazzo di siori il naturale.

Il Bracco si pone, perchè la virtù di questo sentimento, come in. tutti i Cani è di molto vigore, così è di grandissimo ne' Bracchi, che col solo odorato ritrovano le fiere ascose molte volte in luoghi segretissimi; e all' odore si sono veduti spesso sare allegrezza de' Padroni vicini, che altrimente non si vedevano.

Si veste di color verde, perchè dalla verdura delle frondi, si tolgono

i fiori teneri . e odoriferi.

Donna, che colla destra tenga un cesto pieno di diversi frutti, e nel-la sinistra un frutto di persico.

Il Gusto è uno de' cinque sentimenti del corpo, ovvero una delle cinque parti, per le quali entrano le idee, e le apprensioni ad abitar l' anima, della quale fanno i loro configli bene spesso in utile, e spessissimo anche in ruina di essa, ingannati dalla falsa immagine delle cose apparenti, che sono gli Esploratori, e Spie tal volta false, e però cagionano gran male a lei, e ad essi; false Spie ebbero in particolare gli Epicurei, li quali gli riferivano, che buona cosa fosse attendere alla crapula, senza molti penfieri di onore, o di gloria umana.

Si dipinge con varietà di frutti, perchè questi senza artifizio, diversamente dal gusto si fanno sentire, ed il frutto del persico si prende spes-

so a simile proposito dagli Antichi.

#### T ATT

Onna col braccio finistro ignudo, sopra del quale tiene un Falcone, che cogli artigli lo stringe; e per terra vi sarà una Testugine. SENTI-

### SENTIMENTI DEL CORPO.

# Delle Steffe.

UN Uomo, che tenga da una mano legati con cinque cingoli alquanto larghi questi animali: uno Sparviero, una Lepre, un Cane, un Falcone, e una Scimia. Nel primo cingolo in mezzo sia sigurato un occhio, nel secondo una orecchia, nel terzo un naso, nel quarto una lingua, nel quinto una mano.

Cinque sono i sentimenti, come ognuno sa, Vista, Udito, Odorato, Gusto, e Tatto: altrettanti sono gli stromenti, ed organi sensori, per li quali si ricevono i detti sensi dell'anima, quali stromenti sigurati abbiamo

per ogni cingolo.

Non faremo lunghi in discorrere sopra ciò, potendosi ordinatamente vedere tal materia in Arist. in Galeno, in Avicenna, ed in in altri Fissi, e Filosofi, come ancora in Plin. lib. x. cap. 69. in Aulo Gellio, lib. 7. cap. 6. in Plutarco de Placitis Philosophorum, in Lattanzio Firmiano, in Santo Damasceno, ed in Celio Rodigino; basta a noi recare le ragioni.

per le quali mossi ci siamo a figurarli colli suddetti animali.

La vista si farla potuta rappresentare col Lupo Cerviero, di cui diconsi gli occhi di acuta villa, e lincei: contuttociò la figuriamo collo Sparviero, accello di potentissima virtù visiva, che sin nel Sole fissa lo sguardo, il cui fele rischiara la villa, e leva le macchie, e le caligini dagli occhi, come l' Aquila; ma noi abbiamo piuttotto eletto quello, che quetta, perche egli è di più simbolo dell' Etere, dello splendore, e della luce, dedicato al Sole, luce, splendore, e lampa del Mondo, e chiamato dagli Egizi Osiride, di cui'n' era detto uccello, figura per l'acutezza della sua vista: Plutarco nel Trattato d' Iside, e Osiride: Accipitre etiam picto Ofirin sepeproponunt, avis enim ea pollet acumine visus: che la vista abbia affinità colla luce, collo splendore, e coll' Etere affermasi da Plutarco ne' morali. ove dice, che il Mondo sebbene è un solo, nondimeno è composto in un certo modo di cinque corpi, del corpo della terra, dell'acqua, dell'aere, del fuoco, e del Cielo, chiamato da Aristotele quinta sottanza, da altri luce, e da altri Etere, ne mancano di quelli che applicano le facoltà de' fenfi, eguali di numero alli suddetti cinque corpi: il tatto alla terra, perche resitte; il gatto all' acqua, perche pigliansi le qualità de' sapori, per l'umidità della lingua spongosa, ed umida; l'udito all'aria, la quale ripercosta, si fa la voce e il suono; l'odorato di natura ignea al suoco, e l' etere alla luce, perchè l'occhio, lucido ttromento della vitta, ha puro umore crittallino; e nel Timeo si sa partecipe dei raggi, e lumi celesti: Visus, fulgor, ather, & lux res comante contemperantur, sensumque concordi motu percellant, dice Platarco nel difeorio d'Ei, appreud Dein.

L' udito ha per simbolo il Lepre, che dagli Egizi per l' udito figuravasi. Plutarco nel quarto simposio, quessione quarta: Celeritate exaudiendi videtur aliis anteire, cujus admiratione dicti Egyptii in suis sacris litteris picto Le-

pore auditum significant.

L' odorato si dimostra dagli Egizi col cane, il quale all' odore scuopre le cose nascoste, conosce la venuta di gente incognita, e del Padrone, ancorche lungo tempo sia stato lontano, e sente nella caccia, dovesieno passate le Fiere, e le perseguita sinche le trova, onde si suol dire, come in proverbio, nafo da Bracco, per uno che abbia buono odorato e della sagacità, e. odorato de' Cani, veggasi quel vago libretto della Caccia di Senofonte: questi tre sensi, che fin qui spiegati abbiamo, non sono comuni a tutti gli animali, poichè alcuni nascono ciechi senz' occhi, altri sordi fenza orecchia, altri fenza narici, e odorato: febbene i Pesci, ancorche non abbiano membro, o forami di udito, e odorato, nondimeno, e odono, e odorano; delli due seguenti sensi ne sono partecipi tutti gli animali perfetti, come piace ad Arist. nel 2. lib. de Animal. cap. 12. e nel lib. del Sonno, e della Vigilia: amnia animalia tattum, & gustum habent, praterque animalia impersecta: l' Uomo avvanza tutti gli altri animali nel gusto, e nel tatto, negli altri sensi è avvanzato egli da altri : l' Aquila vede più chiaramente di lui: Plinio dice, che l' Avoltojo ha più sagace odorato, la Talpa ode più liquidamente, sebbene è coperta dalla Terra, elemento denso; dice il medesimo Plinio, che l'Ostrica ha solamente il tatto, priva di ogni altro senso, ma potiamo dire, che in un certo modo abbia ancora il gutto, poiche di rugiada si pasce.

Il gulto è da credere, che sia in ogni animale, perchè ogni animale. si nutrisce di qualche cibo, e sapore; consorme al parere dell' istesso Plipio: Existimaverim omnibus, sensum & gustatus esse, cur enim alios alia sapores appetunt? Sebbene appresso il medesimo parrasi, che nel fine dell' India, circa il fiume Gange nasce certa gente, detti Attomi, senza bocca, che non mangiano, nè bevono, ma vivono di alito, e di odore, che per le narici tirano; onde sempre portano in mano radiche, fiori, e pomi filvestri, ne' lunghi viaggi, acciò loro non manchi da odorare; ma questi sono mostri di natura, senza bocca, però sono privi del gusto. Il Porco ha gusto di ogni cosa, per fino del loto, e delle immondizie, e perchè ciò è vizio di gola l'abbiamo lasciato da parte, siccome ancora lasciamo gli uccelli di lungo collo, come la Grue, e l' Onocrotalo, simile al -Cigno, perchè questi sono simbolo della gola, attesocchè Filoxne, figlio di Erixide a lamentava della natura, che non gli avesse dato lungo tempo per godere del gusto delli cibi, e delle bevande; siccome ancora Melanzio, del quale Ateneo nel primo libro: Melanthius voluptatis desiderio captus avis cujuspiam longam cervicem dari sibi postulabat, ut quam distissime in

voluptatis sensu moraretur. Onde Marziale nel x1. libro.

Turpe Ravennatis guttur Onocrotali.

Alciato nell' Emblema novantesimo.

Curcullione gruis tumida vir pingitur alvo.

Qui Laron, aut manibus gestat Onocrotalum.

Per suggir noi vizioso Geroglisico, sacciamo simbolo del gusto se edio, detto il Falcone uccello di ottimo gusto, poiche per gran same ch'egli abbia, come narra San Gregorio, non vuol mangiare mai carni putride, ma la comporta, sinchè trova patto degno del suo purgato gusto...

E' necessario, che ragioniamo alquanto sopra la lingua posta nel cingolo del gufto, poichè non tutti concedono il sentimento del gusto alla lingua, ma chi al palato solamente, chi alla lingua, e insieme al palato, e chi alla lingua sola : Marco Tullio nella natura degli Dei mottra di attribuirlo al Palato, quando dice, che Epicuro dedito alli gutti del palato. cioe della gola, non ebbe riguardo al Cielo, il cui concavo, e volto, da Ennio chiamasi palato: Epicurus dum Palato quid sit optimum judicat Cali palatum, ut ait Ennius, non suspexit. E nel libro intitolato, de finibus: Vovoluptas que palato percipitur, que auribus, intendendo del piacere del gusto, che si piglia col palato, e del piacere dell' udito, che si piglia colle orecchia. Quintiliano lib. 1. cap. 2. lamentandosi che i Putti s' instituiscono prima nelle dovizie, e gusti, che nel parlare, ancor esso l' attribuisce al palato : Nondum prima verba exprimit, & jam coccum intelligit; jam conebilium poscit, ante palatum corum, quam os instituimus. Orazio nel secondo delle Epith facendo menzione di tre convitati , che avevano diverso gusto, dice che erano di vario palato:

> Tres mihi convivia prope dissentire videntur Poscentes vario vultu diversa palato.

Favorino appresso Gellio lib. 15. cao. 8. dice, che quelli non hanno palato, cioè gusto, che mangiano la parte superiore degli uccelli, e degli animali ingrassati: Superiorem partem Avium, at que Altilium, qui edunt, eos palatum non habere.

Altri l'attribuiscono tanto alla lingua, quanto al palato, dicendo che il quito sia un senso, che piglia i sapori nella lingua, ovvero nel palato. Plinio nell' undecimo sib cap. 37. l'attribuisce ad ambedue: Intellectus saporum

est cateris in prima lingua, homini & in palato.

Altri, colli quali ci siamo tenuti, l' attribuiscono solamente alla lingua, tra quali Lattanzio Firmiano, che nell' Opisizio di Dio cap. 10. specificatamente assegna il sapore, non altrimenti al palato, ma alla lingua, nè a tutta la lingua, ma alle parti, che sono da ogni canto, le quali come più tenere, tirano il sapore con sottilissimi sensi: Nami quad attinet ad saporem capiendum, fall un quisquis hunc sensum palato inesse arbitratur: lingua est enim, qua sapores sentiantur, nec tamen tota: nam partes esus, qua sunt ab utroque laure teneriores, saporem sabtilissimis sensum tranum. Ari-

stotele nel 1. lib. della Storia degli animali cap. x1. dice che la forza di questo gusto el' ottiene spezialmente la parte anteriore della lingua : ci sono anche Filosofi, che pongono l'organo, e l'origine di questo gusto in una pelletta sotto la lingua, e sotto carne spongosa, e porosa nella supersicie della lingua; e perchè fanno che simile pelletta sia ancora nel palato, quindi e che si pone da molti il gusto nella lingua, e nel palato; onde Arithotele dice, che certi pesci che non hanno lingua, ricevono il gusto dal palato loro carnoso. Ancora la gola è partecipe del gusto, anzi Cicerone dice, che il gusto abita nelle fauci della gola: Gustatus babitat in ea parte eris, quo osculentis, & poculentis iter nature patesecit; ma non per quetto & ha da far simbolo del gusto, altro, che la lingua, perchè in lei è il principio del gusto, ella muove il senso de' sapori; il godimento poi , e il piacere delle cose, che si mangiano, consiste nell'ingollare, per la soavità dei cibi, che nel discendere toccano la gola; come si raccoglie da. Aritotele nel lib. 4. cap. XI. delle parti degli animali : lingua fensum movet saborum, osculentorum autem omnium voluptas in descendendo contingit; e più abbasso. in devorando gula tactione suavitas existit, & gratia; però dice il medesimo nel terzo a Nicomaco cap. x. che Filoxeno Erixio desiderava la gola più lunga del collo della Grue, comecchè si compiacesse del tatto dentro la gola; sicchè la lingua desta il gusto, di cui fattone partecipe il palato, giù per la gola con gusto si consuma ; onde abbiamo in Aristotele lib. 4. cap. 8. della Storia degli animali, che la lingua è ministra de' sapori, però noi con ragione attribuiamo il gusto alla lingua, e la facciamo nel cingolo simbolo del gusto.

Il tatto è senza dubio comune a tutti gli animali, ancorchè privi di ogni altro fenso. Aristot, nella Storia degli animali cap. 2. lib. Omnibus sensus inest communis tattus: ed è diffuso per tutto il corpo, il quale per mezzo della potenza del tatto riceve, e sente le potenze delle cose che si toccano: l'oggetto del tatto sono le qualità prime, il freddo, l' umido, il caldo, e'l fecco; perciò disse Cic. nel 2. De Nat. Deorum. Tactus toto corpore aquabiliter fusus est, ut omnes iclus omnesque nimios & frigoris, & caloris appulsus sentire possimus: sono ancora le qualità, secondo il molle, il duro, le cose gravi, e leggieri, morbide, liscie, ruvide, e pungenti: sebbene è diffuso in tutto il corpo, nondimeno il tatto sta principalmente nelle mani, colle quali tocchiamo, e pigliamo nelle nottre aziomi ogni cosa, però l'abbiamo rappresentato colla figura della Scimia, la quale si accosta alla fimilitudine dell' Uomo, principalmente alle mani, alle dita, alle unghie, colle quali tocca, piglia, palpeggia, e maneggia ogni cosa, e imita li gesti, e le azioni umane, onde Minisco chiamò Callipide Ittrione Scimia, e Demostene, Eschine, per i loro spessi movimenti, e gesti, che sacevano colle mani; gli stessi atti con mano fanno i Cinocefali, o Gatti Mammoni, che dir vogliamo; ma noi lo figuriamo colla Scimia, essendo la sua simiglianza umana da' Poeti celebrata: da Ennio primieramente:

Simia quam turpis simillima bestia nobis.

A suz imitazione Q. Sereno disse :

Sive homo, seu similis turpissima bestia nobis.

Vulnera dente dedit.

Claudiano Humano qualis simulator simius oris.

Ed Ovvidio nella trasformazione de' Cercopi in Scimie, così cantò:

In deforme viros animal m'avit ut ijdem Dissimiles bomini, possent similes que videri.

Sebbene li Cercopetici sono propriamente i suddetti Gatti Mammoni. Scimie colla la coda, per la cui disserenza disse Marziale:

Callidus emissas claudere simius bastas, Si mihi cauda soret Cercopithecus eram.

Abbiamo rappresentato li sentimenti del corpo legati tutti in una immagine, perchè è necessario che si trovino annessi tutti in un corpo, che senza un di loro è impersetto, e sconcertato, come uno Stromento senza una corda.

Si potria ad ogni occasione rappresentare ancora ciascuno sentimento separato, col suo cingolo, e animale, aggiungendo in tal caso alla vista un mazzo di finocchietti nella sinistra mano, il sugo de' quali toglie via la. caligine dagli occhi, e rischiara la Vista. Plinio nel penultimo capitolo del decimonono libro, dice, che il finocchietto è nobilitato dalli serpi, perchè col suo sugo si ricuperano la vista, dal che si è poi compreso, che giovi alla caligine degli Uomini: Faniculum nobilitavere serpentes gustatu, ut diximus, senectam exeundo, oculorumque aciem succo ejus resiciendo. Unde insellectum eft, hominum quoque caliginem precipua eo levari. All' udito aggiungasi un ramo di pioppo bianco, ovvero di mirto, perchè il sugo caldo delle foglie del pioppo bianco leva il dolore delle orecchia, di che Plinio lib. 24. cap. 8 il mirto, perchè l'oglio tratto dalle sue foglie, es bacche, stillato nelle orecchie le purga. All'odorato aggiungasi la rosa, dalla quale spira soavissimo odore, più che da ogni altro siore: al gustoun pomo, che sebbene i pomi sono giocondi ancora all'odorato, ed alla vista nondimeno l'ultimo fin loro è il gusto.

Al tatto si potrà aggiungere nella sinistra mano verso il petto un Armellino, e un Riccio, per denotare le seconde qualità diverse del tatto, l'aspro, ed il morbido; quello al tatto è ruvido, e pungente, per il contrario la pelle di questo è di liscio, morbido, e delicato tatto.

#### SERVIT UP.

Dello Stello.



D'Na Giovane scapigliata; vessita di abito corto, e spedito, di color bianco, che tenga in ispalla un giogo, ovvero un grosso, e pesante sasso. Avrà i piedi nudi alati: e cammini per luogo disastroso, e piemo di spine; essendogli accanto una Grue, che tenga un sasso con un piede.

Gli si potrà ancora mettere in capo una candela accesa, con un motto, che dica: IO SERVO ALTRUI, E ME STESSO CONSUMO.

Servitu non è altro (come si cava dal primo libro dell' istituta Civile, nel titolo de jure personarum) che uno stato della Legge degli Uomini, col quale viene qualcuno a esser sottoposto all'altrui dominio, non per

Giovane si dipinge la Servitù, perciocchè resiste agli incomodi, ai disaggi, ed alle fatiche.

L'esser scapigliata dimostra, che essendo chi sta in servitu obbligato a' servizi del Padrone, non può attendere alli suoi; come ben dimostra Aristotele nel primo libro della Politica, dicendo, che il Servo

62

TOMO QUINTO.

sia stromento attivo animato con ragione, turto di altri, e nulla di sestesso.

Il color bianco del vestimento denota la candida, e pura sedeltà, la quale continuamente deve regnare nel Servo, come dice San Matteo al cap 25. Euge, serve bone, & sidelis, quia in pauca sussi sidelis, &c.

Il giogo in ispalla anticamente era posto per simbolo della servità, come narra Pierio Valeriano nel lib. 49. de' suoi Geroglissici, come ancara sa menzione Seneca in Ercole Furente, dove dice;

Quot iste famulus tradidit Reges neci, Cur ergo Regi servit, & patitur jugum ?

E Plauto, in milite.

Nam homini Servo suos Domitos oportet habere oculos, & manus,

E come abbiamo detto, in cambio del giogo, si potrà rappresentare; che tenga un grave sasso; perciocche veramente è duro, e grave il sopportare il peso della servità, come dice Seneca in Troade:

# Durum, invisum, grave est servitium ferre.

L'abito corto, e i piedi nudi, ed alati, signissicano, che conviene alla servitù la prontezza, e velocità.

Il camminar colli piedi sopra le spine dinota gl' incomodi, e difficoltà, che patisce di continuo, chi in servitù si trova. Onde Dante nel 5. del Purgatorio, così dice:

Tu proverai si come sa di sale

Lo pane altrui, e quanto è duro calle.

Lo scendere, e'l saltr per l'altrui scale.

La Grue col sasso nel piede, come dicemmo, significa la vigilanza, che i Servitori debbono avere, per servigio de' loro Padroni, come il Signor Nostro Gesù Cristo: Beati servi illi, quos cum veneris Dominus invenerit vigilantes.



## SERVITU PER FORZA.

## Dello Steffe .

Onna col capo rato, magra, scalza, e mal vestita. Che abbie segnato il viso da qualche carattere. Che sia legata con catene, e serri alli piedi.

La Servitù, di cui parliamo, vien detta a fervando; perciocche essendo alcuni presi alla guerra, non si ammazzavano, ma si serbavano e si

facevano Servi, i quali si chiamavano Servi forzati.

Si dipinge col capo raso, perciocchè appresso i Greci, e latini (come riserisce Pierio Valeriano lib. 32. ne' suoi Geroglisici) era manisesto segno di Servitù.

L' esser magra, scalza, e mal vestita, dimostra in questa spezie di Servitù la povertà del vitto, gl' incommodi, e non avere cosa alcuna, che la sollevi, ripari, e cuopra le sue miserie.

Il viso segnato nella guisa, che dicemmo, è chiarissimo segno di pri-

vazione della libertà, come chiaramente oggidì ancora si vede.

Le catene, e i ferri dinotano i duri legami, che di continuo tengono oppressa l'infelice vita dello Schiavo.

#### Servità.

Donna scapigliata, scalza, magra, e legata con catene, manette, e ferri ai piedi.

Scapigliata si dipinge la servitù, perchè essendo il suo pensiero occupato in sciorsi da' fattidi importantissimi delle catene, non attende agli ornamenti. Mostra ancora, che i pensieri servili sono bassi, vili, e terreni.

E' scalza, perche non ha cosa alcuna, che sollevi le sue speranze, che

ripari i suoi intoppi, e che ripari le sue bruttezze.

## SERVITU DI DIO.

# Del P. Fra Vincenzio Ricci M. O.

Donna allegra col volto rivoltato al Cielo, coronata di oro. Terrà il Libro della Legge in una mano, e nell'altra una catena di oro tutta ingemmata, nella cui fommità vi farà una Croce. Le suranno a' piedi un Cane, ed un albero pieno di poma.

La Servità di Dio è felicissima servità, la quale insieme insieme è servità, e dominio; servità dolce onorata, e senza fatica è quella colla quale il giutto serve Dio, Signore universale, tenendo dominio non solo di se

the do

Reffo, non effendo foggetto ad alcuno, come chi ferve il Mondo; e al Diavolo; ma del celeste regno. Servitù, che non soffre fatica, ne sente travaglio, ma è soave giogo, ed allegrezza grande l' impiegarsi nel servigio di esso Signore, ove in cambio di patire si gode, in cambio di durar fatica, si sta in agj, e riposi, e per dover sudare, e stentare, si sta ne' felici poggi della grazia. Servitù beata, che ha per fine eterno il premio della becatitudine, e per istipendio l'istesso Signore, a cui si serve. Servitù, che ammette corteggio sovrano al servidore, ed è vagheggiata dal Signore; e se gli altri in esser serviti sprezzano sovente la servitù, e malamente la rimunerano, in quella s' apprezza inestimabilmente ogni piccolo motivo di fatica, e nè con oro, ed argento, o terreni onori si guiderdona un tal servire, ma con eterne retribuzioni. Oh felice chi s' impiega in esso, e che ogni altro spreggia, per darsi a lui, e il tutto rifiuta, per porsi in soave servigio del gran Signore della maestà! al qual fine i Re, e gl' Imperadori (sapendo di quanta stima fosse, e quanto degno sa il Signore da servirsi, e di quanto valore) allegramente hanno sprezzato le terrene servitù, e fattisi servi del vero Re del Cielo, da doversi adorare, e servire da tutte le creature. Il gran Padre S. Agostino, favellando di questa servitù, disse: Aug. super Yoan. Tu Cristiano devi servire al vero Re, acciocche tu possa regnare. Vuoi che la tua carne serva all' anima tua? fa che quella serva a Dio. Il Padre Sant' Ambrogio dice : uno, che cammina velocemente al servigio del Signore, si apparecchia una guerra, per farla contra del nostro capital nemico. Ambrof. in Moral.

Non può niuno (dice l' istesso) Ibid. hom. sub. Ezerb. servire a Dio, e esser grato a' suoi nemici, e con quegli si niega amico a quel tale, vodendo piacere al nemico di quello. Il buono (dice Agostino), eziandio che serva, è libero; ma'l tristo, benchè regni, è servo, nè di un Uomo solo, ma di tanti Signori, quanti sono i vizi, a' quali serve. Ang. lib. de Civ. Dei.

La condizione (dice l'istesso à Ibid. bb. 20. della servità ragione volmen-

te intendefi esser posta su'i peccatore per servire altrui.

E' libertà al favio, ma allo stolto il dominare è servitù; e quel, che è peggio, che a pochi domina, ma a più Signori serve, servendo il misero alle proprie passioni, e cupidigie, il sui dominio notte, e giorno tiene dentro di se, e così patisce sempre tal servità intollerabile, dice S. Girolamo Hieron. in epistol. ad Simplic.

Si dipinge dunque la vera Servitù di Dio con ragione da Donna allegra, stando suora della misera servitù del peccato, che rende gli animi ma+

-tinconici -

Staccon la faccia rivolta al Cielo così allegra, perchè gioisco in tal ser--vigio, e sprezza ogni cosa chi si dà al servir di quello, e solo a lui at-

sende, ed in lui spera.

Sta coronata di oro, per la differenza delle altre fervità, che sembrano soggezioni, ma questa tiene dominio di cose eterne, ed è ordinario regnare; essendo cost adagio de' Santi Padri, Sergire Deo, regnare est. [ San-Storum Patr. Adagium.]

La catena di oro si è posta per segno, che è servitù, ma onorevole, degna, e nobile, conforme s' oro è metallo nobilissimo, nè è servitù di soggezione, e vile, sembrata per la catena di serro, con che stannno legati i servi del peccato, e del Diavolo.

La Croce nella sommità è segno, con che sono segnati gli eletti Ser-

vidori, e Predellinati del Signore.

Il libro della Legge, quale studia, per ben servire al suo Dio.

Il Cane è geroglifico di fedeltà, essendo fedelissimo il vero Servidore del Grande Iddio, al quale ha dato i suoi negozi importanti, ed egli le maneggia bene, ed in avanzo, come il negozio della fanta fede, per fruttificarvi, e tenerla accoppiata colla carità; il negozio della legge sua è di ben custodirla, ed osservarla, li negozi di tanti talenti dati al Cristiano, acciò vi guadagnasse, come quello della scienza, della cognizione di lui, e del Cielo, il dono de' fagramenti, della predicazione, &c. oh che importanti negozi! deve dunque esser fedele in maneggiarli, e non far che vi si perda. In tal guisa su domandato a quel Servo del Vangelo, che l'avea ben maneggiato: Domine, duo talenta tradidisti mibi, ecce alia duo super lacratus sum. [ Matth. 25. v. 22. ] Ed a quell' altro Servo infedele, che riceve i talenti, e gli nascose: Abiens fodit in terram, & abscondit pecuniam. Domini sui . Conforme sa il Cristiano, che non sa negoziare i talenti ricevuti da Dio, come quelli della fede, de' sagramenti, della scienza, e predicazione, ed altri, quali nasconde, nè se ne sa servire, perdendogli così vilmente, e codardamente.

E per fine vi è l'albero di pomi carico, perchè è servitù questa,

che porta grandissimo frutto di vita eterna.

Alla Scrittura Sagra. Si dipinge la Servitù di Dio allegra, esortando Davide: Servite Domino in latitia. E San Paolo: Domino servientes spe gaudentes; in tribulatione patientes. (1. Rom. 12. 12.) Sta colla faccia inverso il Cielo, perchè colassu è vaga solamente servire, e colà spera: Spes ejus in Domino ipsius, qui fecit calum, & terram [Ps: 145. 6.] Sta coronata di oro, perchè gode il privilegio di tal servitù, che è il regio dominio, del quale divisò l' Ecclesiastico: Qui timet Dominum, bonorat parentes: & quast Dominus serviet his, &c., (Ecclesiast. 3. 8.] E Davide ancora il disse, che si pavoneggiano come i servitori del Signore: la conveniendo populos in unum, & Reges, ut serviant Domino. [ Pf. 101. 23. ] E '1 Savio: Manus fortior dominabitur, que autem remissa est, tributis serviet. [Pr. 12. 24.] Che sembra la servitù, o perchè domina i propri sensia ed appetiti, come disse l' Ecclesiastico : Servi seusati liberi serviunt . (Ecclesiast. 10. 28.) Il libro della legge, alla quale serviva San Paolo: Condelector enim legi Dei , secundum interiorem hominem . [ Rom. 7. 22. ] Tiene la catena di oro, in segno di servitù onorata, e degna, essenda non folo servo, ma signore insieme, facendolo pareggiar a se cotal Signor beato: Et sieut servus, sie Dominus ejus. (Ma. 24. 2. Ed è servo parimente grande, come Davide Re: Et suscitabo super eas pastorem unum, que pascat eas, servum meum David. [ Ezech. 34. 23.] Servo privilegiato, ed electo come Isala Seruns mens es tu, elegi te, & non abieci te. (Isala 41.
9.) Vi è il segno della Croce, segno de' servi veri di Dio, e predestinati: Nolite nocere terra, & mari, neque arboribus, quoadusque signemus servos Dei nostri in frontibus eorum. [Apocal. 7. 4.] Il Cane si è per vera sedeltà, come su detto al servo sedele del Vangelo: Euge, serve bone, & sidelis, quia in pauca suissi sidelis, supra multa te constituam. (Mat. 25.
21.) E per sine l'albero coronato di frutti ombreggia la ritribuzione di quelta servità: Justis retribuentur bona [Pr. 13. 21.] E Davide: Retribue servo tuo, vivisica me. [Psal. 118. 17.] E San Paolo: Nunc vero liberati à peceato, servi autem sassi Deo: habetis frustum in sanssificationem. successi successi de peceato vitam aternam. (Rom. 6. 22.)

#### SERVITU DEL PECCATO.

## Dello Steffo .

Omo brutto, e cieco, co'l cappello in testa, con un grave peso in spalla, con veste tutta lacerata. Terrà ad un piede una catena legata, ed in mano una testa di morte. Vicino gli sarà un Leone, ed un Agnel-

lo, e per terra vicino a' piedi una corona.

La fervitù del peccato non è altro, che quella condescendenza, che ha il miser' Uomo a' moti sensuali, e quella sequela del senso senza freno contro 'l moto retto della ragione, che in maniera tale dassi l' Uomo alla servitù del peccato, che ogni altro di buono pone in oblivione, sacendosi servo, e schiavo, non solo di quegli, ma del Diavolo; poichè ritrovandosi nel servore della colpa, si sa soggetto a quella, e non può ad un certo modo tirarsi addietro, per l'abito satto; e consorme il servo sta soggetto al padrone, e puntualmente l'obbedisce, e lo serve, così il peccatore pieno di sciagure serve al peccato, e al Diavolo, origine di quello, l'osserva, e siegue da passo in passo. Oh misero Uomo, creatura così nobile, creata da Dio per lo suo servigio, e che poscia si dia in servità così vilè, senza che ne abbia da ricever mai guiderdone, nè mercè, sennon di pene eterne!

Si dipinge dunque questa dura servitù da Uomo così brutto, perchè tale è questo stato, ed infelicissimo, standosi soggetto al peccato, e al Diavo-

lo empissimo (tiranno...

E'cieco, perche non vede a chi debba servire. Un cieco, che sta nella piazza, non vede il misero a chi si dona in servitù, se sara nobile, ricco, e signore quello, a cui vorrà servire; ma talora servirà il più vile della Città; facendo altrettanto il misero, ed ottenebrato peccatore, lasciando in disparte la servitù del vero Signore, che è iddio, e s' impiega in servitu cusì vile, come quella del peccato, e del Diavolo, creatura ignobilissima, divenuto tale per i suoi missatti.

Tiene

Tiene il cappello in capo, geroglifico di cattiva servità, secondo Pierio; ed appresso Aulo Gellio: Pier. Valer. lib. 40. Aul. Gell. 7. c. 4. ; quanto un padrone vendea un servidore pileato, era segno di mal servidore; e così non potea esser rinfacciato di aver venduto cosa cattiva, che già vi era il segno.

Il peso, che tiene sulle spalle, è quello gravissimo della colpa, che mai peso se gli eguagliò, nè ritrovossi maggiore; peso, che non lascia ripo-sare qualunque Uomo-si sia, dando rimorsi pungentissimi di coscienza.

La veste lacerata ombreggia, che l' Uomo, mentre si ritrova in questo stato infelice, è lacerato, ferito, e miserabile nelle virtù, e ne' meriti, non potendo far cosa, che sia accetta a sua Divina Maesta.

La catena legata al piede è ben segno di vera servitù, in che si tro-

va il peccatore

La tella di morte dinota quella esser la retribuzione, il fine, e lo

stipendio del peccato.

Il Leone sembra la fortezza del peccatore in servire al peccato, al mondo, e alla carne, che mai si stanca, e ognor si rende più sorte, più si avvalora, e se gli recano sempre di presente nuove occasioni di servire al Diavolo, ed all' errore, ne giammai lascia l' impresa, qual Leone in seguir gli altri animali più gagliardi nelle sorze, e veloci nel corso; che però è dipinto altresì da Uomo, non da Donna questa miserabil servità, per le sorze, che accenna aver più quegli di questa; e per significare, che sortissimo si mostra ciascuno, che vi si riduce a suo mal grado.

L' Agnello vicino, che ombreggia la condizione, e proprietà de' peccatori in esser forti per il mondo, e peccati, ed agnelli deboli per servire a Dio; forti per il senso, deboli, e srali per la ragione; animosi Leoni per l' imprese difficili del mondo, ma vili Agnelletti per qualsivoglia.

cosa spirituale, benche picciola.

E per fine la corona, che è per terra vicino a' piedi, è geroglifico della virtù, e della giustizia, in segno che chi sta nel peccato, le ribut-

ta, e se le caccia sotto i piedi per disprezzo.

Alla Scrittura Sagra. Si dipinge la servitù da Uomo brutto, per la bruttezza del peccato, come divisò Daniello: Quia non esset inventa in ea res turpis. (Daniel. 13. 63.) Favellando di Susanna, che ricusò la colpa. E' cieca questa servitù: Quis est cacus, nisi servus? (Is. 24. 19.) Tiene la veste lacerata, che a tal proposito savellò Ezzecchiello: Et confractus es, & lacerasti omnem bumerum eorum. (Ezech. 29. 7.) La catena al piede, in segno di vera servitù del peccato: Quia erit semen ejus accola in terra aliena; & servituti eos subiicent. [AA. 7.6.] La testa di morte, che è il sine, e il peggio del peccato: Stipendia enim peccati mors. (Rom. 6. 23) Il Leone forte, a cui si pareggia il sorte peccatore in questa servitù. Quoniam ego quasi lana Ephraym, & quasi catulus Leonis domui Juda [Osea 14.] Estraimo vuol dire vivacemente peccatore. Geremia lo pennellegiò un Toro sortissimo: Castigasti me, & eruditus sum, quasi iuvencu-

lus indomitus, converte me, & convertar, (Hierem. 31.18.) Ma se vogliamo ammirarlo un debole Agnello, e Fanciullo per servire a Dio, lo ritrovas remo in Geremia stesso: Si filius bonorabilis mihi Ephraim si Puer delicatus; mia locutus sum de eo &c. [ Ibidem. ]

E la corona per fine della giustizia, e libertà per terra, di che favellò l'Apostolo: Sed propter subintroductos salsos fratres, qui subintroierunt explorare libertatem nostram, quam habemus in Cristo Jesu, ut nos in servitue tem redigerent. [ Ad Gal. 2. 2.] E Davide accennò esser abbandonato dalla virtà, in guisa che sosse atterrata: Dereliquit me virtus mea. (Ps. 37. 2.

## SERVITU DEL DIAVOLO.

## Dello Steffo.

Onna di aspetto siero, e terribile, e con occhi spaventevoli, coronata di ferro, quale con una catena porta un Giovane legato al collo, per portarlo a precipitare. Le saranno vicino una Tigre, ed un Pavone, e sotto ai piedi diverse armi.

La misera servitù del Diavolo, quale può al sicuro appellarsi infelicissima servitù, è quella soggezione, nella quale il peccatore si trova, stando in peccato mortale, ed ischierando sotto il superbo impero di Satanallo, quale sotto la sua tirannide ognor procaccia farvi condotta di gente, sì per la sua altiera superbia, con che sempre sin dal principio della sua creazione volle eguagliarsi a Dio, cercando erigere tribunale assoluto da quello e far corte in disparte da lui, e se ega ammira che sconforme si dee ] è seguitato da tutte le creature, e adorato, al pari vorrebbe l'empio, e profano recar molte genti sotto il suo dominio, e superba tirannide; come ancora per l'odio, che porta alla generazione Umana, e perciò non manca giammai allettar con piaceri, illusioni, ed apparenze di cose voluttuose del mondo, e della carne, in tanto, che il maledetto superbo si riduce a signoreggiar molti, quali miserabilmente gli stanno in servità, ed egli ne dispone a suo modo, facendosi prestar ubbidienza in tutti i comandamenti possibili. Gran cosa si è certo ridursi un Uomo a fervire con tanta follecitudine, ed esquisitezza un capital suo nemico, che ognor procaccia la sua ruina, e la dannazione, ed ove egli lo dovrebbe fuggire, lo siegue, e l'ubidisce, e sa ogni ssorzo, per essergli schiavo da catena, lasciando la dolcissima, e nobilissima servità del gran Signore della Maellà, che vuol esser servito per amore, e con pietoso affetto: In funiculis Adam trabam eos in vinculis charitatis, & ero quasi exaltans jugum super maxillas enrum. [ Osea 2. 4. ] Ma quello vuol esser servito con tirannico impero; e si era detto da Alessando, che: Regnum est servos babere reges. (Adag. Alexandr.) E pur favellava di terreni Regi; che si ha da dire del Re de' Regi, e del supremo Monarca? quanto è più Re di autorità, e di maggior grandezza, e noi servitori, degni non

di altra corona, e regno, se lo serviamo, che di quello del Cielo eterno. 21 infinito, come dira il Salvatore: Venite benedicti Patris mei, possidete parasim vobis Regnum a constitutione mundi. (Matt. 25, 34) Soleva dir Plutarco. che con tanti occhi riguardati erano le opere de' mortali dal lume sovrano, per quante stelle, e luci adornano i Cieli; e il grand' Iddio, cheè tutt' occhi, che altro non vuol dire, che Videns, egli guarda le nostre opere, e vagheggia con altrettanti occhi, eppiù che non sono stelle, e giri celesti, e ne gode in maniera grande : e Baruch diceva al Signore, che riguardasse le opere dei suoi eletti, e servidori: Respice, Domine, de domo suntta tua in eos, & inclina aurem tuam, & exaudi nos : aperi oculos buos, & vide. (Baruc. 2. 16) E'l Cristiano forsennato vuol darsi alla servitù del Diavolo tiranno, che non vede, nè aggrada la servitù, che se gli sa, che tanto dispiace all' Apostolo San Paolo: Qui commutaverunt veritatem Dei in mendacium, & coluerunt, & servierunt creature potius, quam Creatori. S Rom. 1. 25. Anzi sono cotanto sfacciati i peccatori, che oltre, che servono a chi non devono, vogliono per coadiutore, e scorta nella lor barbara servità l'istesso Iddio colle grazie date loro, e co' favori, e benefici, spendendo il tutto in fervigio del peccato, e del Diavolo, come se ne lamentava per Esala: Veruntamen me servire fecisti in peccatis tuis, & prabuifli mihi laborem in iniquitatibus tuis [1s: 42. 24.] Oh grandissimo errore, oh gravissimo peccato è la servitù di Satanasso! servitù, che ammette tanta vergogna, e sfacciataggine, essendo così deforme, ove i peccatori vi perdoro la fama, l'onore, ed in tutto lutto la reputazione, come sono tanta peccati fatti contro la Divina legge, in cose, dalle quali non si raccoglie niun utile, o frutto, e solo, o miserabili, l'eterna perdizione, e la morte sempiternale, come chiaramente il disse la lingua del Cielo, e il vaso di elezione: Quem fructum habuistis, tunc in illis, in quibus eruescitis: nam sinis illorum mors est. (Rom 6. 21.) Che premio avranno dal Diavolo, e dal peccato? non altro folo di morte. Stipendia peccati mors: [Ibid. ] Confusione, vituperio, obbrobrio, rossore, e rinfacciamenti grandi.

Si dipinge dunque questa servitù da Donna di aspetto terribile, e fie-

ro, perchè tale è Satnasso iniquo, a cui si presta.

Ha gli occhi spaventevoli, che atterriscono tutti, e tutti spaventa col guardo della sua tentazione.

E' coronata di ferro, per segno della sua crudel tirannide, e barbaro

dominio, falso, aspro, crudo, e indomito.

Reca con una catena un Giovane legato al collo, che è l'anima misera da lui incatenata colle sue lusinghe, allettamenti mondani, e salse promesse, e la conduce a precipitarlo nell'inferno, ove è la sua stanza, essendo questo il suo principale intento, perchè tanto si affatica.

Ha vicino la Tigre, che è animale molto crudele, essendo egli crudelissi-

mo nella sua tirannide.

H Pavone, geroglifico della superbia, simigliante al quale è il superbissimo Satanasso, e da ciò mosso vuol servitù, e che se gli stii soggetto, per la sua presunzione, ed arroganza.

Learmi

Le armi diverse, che ha sotto i piedi, sono i diversi modi, le astuzie, gl'inganni, e le varie strade, con che inganna gli Uomini, e con che presume indirettamente mantenersi nel suo dominio de' peccatori.

Alla Scrittura Sagra. Si dipinge da terribile il Diavolo, e con occhi spaventevoli, perchè tiene in servità l' Uomo, savellando di quello Giobbe : Hostis meus terribilibus oculis me intuitus est . ( Job. 16. 10. ) Tiene legato l' Uomo, per portarlo al precipizio: Qui decipit justos in via mala: in interitu suo corruet. (Prov. 28. 10.) E San Gio, nelle sue rivelazioni. dice : Bestia , quam vidisti fuit , & non est , & ascessura est de abyso , & in interitum ibit . Apoc. 17. 8. La Tigre crudele, in segno della sua crudel tirannide. Quia ecce ego suscitabo Chaldeos gentem amaram, & velocem. ambulantem super latitudin em terra, ut possideat tabernacula non sua. (Abacuc. 1. 6.) Il Pavone, per la sua superbia, che di lui parlò Geremia: Arrogantia tua decepit : & superbia cordis tui . (Hierem. 49. 16.) B per fine le molte armi, con che cerca difendere il suo superbo regno, e falso dominio, e diltruggere l'altrui pace; delle quali armi, oppure di un'armaria intiera , parlò Ezzecchiello . Et turres tuas destruit in armatura sua, (Ezech. 26. 9.) Cercando distruggere le alti torri delle virtù del Cristiano.

#### SEVERITA'.

## Di Cesare Ripa.

Donna vecchia, vestita di abito regio, coronata di una ghirlanda di

Terrà colla sinistra mano un Cubo, sopra del quale vi sia sitto un pugnale nudo, ed il braccio destro steso, tenendo colla mano uno scettro, con gesto di comandare, e a piedi vi sarà una Tigre, in atto seroce.

Si dipinge vecchia, essendocche è proprio de Vecchi di esser severi, avendo la Severità per oggetto di non rimoversi per qualsivoglia cosa, ed avere per fine la gravità, e di non piegarsi a leggerezza, o vanità per qualsivoglia occasione.

Si veste di abito regio, essendocche a Uomini regi, e di grande affare, conviene la Severità: Severitas Regem decet, Majestatem prastat, digni-

tatem auget, dice Francesco Patr. de Regno, lib. 8, cap. 6.

Le si dà la ghirlanda di lauro, per dinotare la Virtù, e la grandezza che conviene alla Severità, essendocche colla corona di lauro si coronavano

gl' Imperadori, come Uomini insigni, gravi, e severi.

Tiene colla sinistra mano il Cubo, per dimostrare, che siccome il Cubo significa fermezza, perchè da qualsivoglia banda si posi, sta saldo, e contrapesato ugualmente dalle sue parti; il che non hanno in tanta persezione i corpi di altra sigura.

Così

Così la Severità è cottante, e stabile, e sempre di un animo semo, e perseverante in uno stesso proposito, non titubando verso di alcuna parte.

Il pugnale nudo fitto in mezzo al Cubo, fignifica, che la Severità è una virtù, inflessibile intorno alle assizioni di pene, quando ciò ricerca la

dritta ragione, lo dice S. Tommaso 2. 2. q. 157. art. 2.

Tiene colla dettra mano lo scettro, con gesto di comandare, essendore chè Severo si dice quasi sempre vero, il chè è proprio de' Giudici, el Regi, che tengono lo scettro, comandano, e le parole loro devono essere sempre vere, costanti, ed immutabili, come scrive Francesco Patr. nel libro 8. de Regno.

Le si mette accanto la Tigre, perciocchè come questo animale è di natura feroce, essendocchè non si lascia maneggiare da qualsivoglia persona, così la Severità non si piega ai prieghi, nè a qualsivoglia altra azione, avendo per sine di non degenerare punto da quanto ha per inclinazione naturale; ove sopra di ciò Virgilio nel 4. Eneide:

Mens immota manet, lachryma volquatur inanes.

De' Fatti , vedi Rigore .

#### SEACCIATAGGINE.

# Dello Steffe.

Onna con occhi bene aperti, e fronte grande, e palpebre sanguinose. Sarà lascivamente vestita, ed alzandosi i panni con ambe le mani, scuopra le gambe, e le cosce ignude. Appresso vi sarà una Scimia, che mostra le parti disoneste.

La Sfacciataggine è un effetto vituperevole opposto alla vergogna, che

per mala operazione apporta biasimo.

Ha gli occhi con segni sopraddetti, perchè notano Ssacciataggine, come dice Aristotele nel 6. cap. della Fisonomia.

E lascivamente si veste, per lo desiderio d'impiegare le opere sue in

danno, e vituperio dell'onor proprio.

1: 1

Parimente scuopre le celate parti del corpo, perchè lo Sfacciato nonprezza l'onore posto in quel modo, che lo mantengono gli altri Uomini.

La Scimia significa Sfacciataggine, perchè quelle parti, che si devono tenere celate, essa per naturale istinto, scuopre, e manifesta senza alcuna avvertenza, come, dimostra Pierio Valeriano, lib. 6.

SFOR-

## SFORZO CON INGANNO.

## Delle Steffe .

On Giovine robusto, armato da Guerriero. Nel destro braccio tenga avvolta una pelle di Leone, e nella sinistra mano una di Volpe, in atto di esser pronto a tutti i bisogni per ossendere il nemico; Colla forza significara per il Leone; e colla frode, ovvero Inganno dimostrato nella Volpe.

De' Fatti , vedi Frede , Inganno , Et.



# S I B I L L E.

# Dell' Abate Cesare Orlandi.

TAnti sono gli Scrittori per dottrina chiarissimi, e tra questi molti per Santità risplendenti, i quali hanno lasciata memoria, e ne hanno riferita certa l'efssenza delle Sibille, che lodabile punto non istimerei l'accostarsi al parere di quei pochissimi, che ciò reputano una mera impoflura. E'innegabile s se royesciar non si voglia tutto ciò, che di più certo ci ha lasciato l'antichità ] esservi stato ed in vari tempi, ed in vari luoghi jun certo numero di Donzelle, cui si è creduto che Iddio accordato avesse il dono di poter conoscere, e predire le venture cose; e queste erano appunto quelle, alle quali gli antichi attribuirono il nome di Sibille. L' Etimologia di questo nome, chi lo crede Ebraico, come Del-Rio, Peucero, Neandro, ed alcuni altri; chi Latino, come Svida; chi Affricano, come lo pensa Pausania in Phoc; chi finalmente Greco, come lo accerta il numero maggiore degli Eruditi; tra' quali specialmente Diodoro lib. 5. lo diriva da una parola greca significante ispirato entusiaste, o dalle due Greche voci Zig Bulla, che spiegano pieno di Dio. Il sentimento però di Lattanzio Firmiano è quello, che più di chiunque altro si abbraccia, ed è che la voce greca Sibylla significhi Consiglio di Dio. Così questo dotto Autore lib. 1. Divinarum Istitutionum. cap. 6. Omnes famina vates Sibylla sunt a veteribus nuncupata, vel ab unius Delphidis nomine, vel a consiliis Beerum muntiandis: Dir's enim Deos, non Gers, & consilium, non Bran sed Bulliv appellabant Eolico sermonis genere; itaque inde Sibyllam dictam esse Dibuniu Consilium Dei.

Diverlamente ne sente il dotto si (ma, convien dirla, anche troppo bizzarro) Sig. Abate Pluche Autore della Storia del Cielo. Egli, che sulla Mitologia degli antichi Gentili si è presido di sormare un nuovo sistema. per il quale si studia distruggere tutto ciò che alla memoria nostra tramandato ne hanno generalmente tutti i più dotti antichi Scrittori, e tutto ciò che su tal particolare si è finora creduto, e tutta via si crede, ci vuol. insegnare Stor. del Cielo Tomo 2. cap. 3. §. 9. essere onninamente immaginaria l'essistenza delle Sibille, e che, per un abuso ne più, ne meno n sensibile dell' Astronomia, o dell' uso di prender consiglio da certe stel-" le, s'introdussero gli Oracoli delle Sibille. La messe (seguita egli a " dire ) è stata sempre il grande oggetto de' desideri, e delle aspetta-» zioni di tutti i popoli; di quì è avvenuto, che per compiere regola-, tamente le operazioni della campagna, per disporre le terre, per arap re, e per seminare in tempo opportuno, avesser l'occhio sisso alla Verm gine, che porta la spica, e che è il segno del tempo in cui si raccoglie. Diservayano in fatti quanto il Sole ne fosse lontano: e ricorrevano sque-

n fia era la loro espressione ] alla Vergine, e in certo modo l'interrogavano: e il loro dire era al pari giudiziolo, che la pratica cui seguiva-20 no. Davasi dapprincipio il nome di Shipil Ergona, cioè di spiga rolleges giante a questa costellazione, perche il rosseggiare della spica è la preci-12 circostanza, che s'attende per far la raccolta; e la raccolta matura es quando il Sole si avvanza verso codesta massa di Stelle. In appresso le 39 fi diede il nome ora di Sibilla, ora di Erigone &c. 39 Benche egli perè si adotti una tale opinione come sua, nientedimeno prima di lui l'erudito Inglese Tommaso Hyde nel suo trattato della Religione degli antichi Persi De Rel. veter. Pers. p. 202. palesò il suo pensare intorno alle Sibille, ed asserendo esser queste del tutto favolose, lasciò scritto che una tal favola ha tratta la sua origine dalla Persia e dalla Caldea; ed essere stata introdotta dal segno della Vergine, di cui la Stella più brillant chiamavafi, e fi chiama ancora oggidi la spiga, Σίβυλλα, ovvero Σίββυλα spica. Questa voce Greca diriva dalla Persiana Sambula, o Sumbala, e suona lo stesso che una spiga di grano. Perchè pertanto da' Persiani solevasi rappresentare questa stella in figura di una Donzella con in mano un pugno di spiche, ed a questa avevano una particolare attenzione, quindi i Greci, ai quali tutto era a proposito per servir loro di motivo a sempre nuove favole, avendo trovata nella Storia dell' Astrologia Persiana la parola Sambula, e vedendola rappresentata in figura di una Vergine, s' idearono subito che fosse una Sibilla, e dato di piglio alla penna, alla credula posterità lasciaron memoria della Sibilla Sambethe, o Sibilla Persiana, da loro reputata la prima ; a questa (in pari, o poco dissimil guisa ) facendone succeder dell'altre. Così pensa Tommase Hyde intorno all' origine delle Sibille, ed all' etimologia del nome "Sia 22 quanto si vuole ingegnosa sottimamente rislette il celebratissimo Abate Banier nella sua Mitologia lib. 4. cap. 2. art. 2. ] la conghiettura dell' », erudito Inglese, non può ella distruggere la costante attestazione di tut-1 ta l'antichità, che ammette in vari tempi, ed in vari paesi tali persone straordinarie, che si resero rinomate per aver una particolar cognizione dell'avvenire, le di cui predizioni raccolte con diligenza, erano consultate nelle importanti occasioni; poiche quanti supposti non bison gnerebbe fare per distruggere una si continuata tradizione? Tutto ciò " che si può accordare a questo Autore si è, che la Sibilla di Persia, " nominata Sambethe debba la sua origine all'equivoco della parola Sam-49 bula; ma ciò non prova, che non vi siano state altre Sibille,

Ma giacche siamo in discorso di sentimenti, discendiamo a vederecome disferiscono in gran parte le opinioni intorno al numero non meno,
che al tempo in cui siorirono le Sibille, ed alla Patria di esse. Primache altri, mi piace rapportare ciocche di queste ne pensa Pietro Petit
Medico nel suo trattato delle Sibille impresso in Lipsia 1686. Sostiene egli
che una sola sia stata la Sibilla, e questa essere l'Eritrea, la quale per
avere intessantemente viaggiato, ed essersi più volte eletto il suo soggiorno in diversi paesi, quindi si sono moltiplicate malamente dagli Scrittori
le Sibille, ed a queste attribuiti si sono quei nomi, che hanno tratta la

loro origine da' luoghi, dove le sure predizioni date aveva suosi la Sibilla Eritrea. Ingegnoso, ma poco o nulla fondato pensiero, nè punto seguito da' buoni pensatori. Marziano Cappella non assegna che due Sibille, cioè, Erosila. Trojana siglia di Marmesso, che pensa esser la stessa che la Frigia, e la Cumea: l'altra dice essere Simmachia siglia d'Ipporense, la quale generata in Eritra Città della Jonia, profetizò ancora in Cuma Città di Campagna di Roma. Da Plinio lib. 34. cap. 5. si ha che in Roma vi sossero tre statue delle Sibille appresso i rostri. Una fatta da Pacuvio Tauro Edile della Plebe, e le altre due da M. Messala. Solino nel cap. 7. Polyhistor le nomina Cumana, Delsica, ed Eritrea Erisile. Ausonio altresi Gryp. 2. tern. non ne ammette che tre.

## Et tres fatidica nomen commune Sibylla, Quarum tergemini fatalia carmina libri.

Eliano Varia Hist. lib. 12. cap. 25. ne pone quattro, cieè, Eritrez, Samia, Egizia, Sardiana. L'opinione però di Varrone in libris rerum divina. rum ad C. Cesarem riferita da Lattanzio Firmiano De falsa Rel. lib. 1. cap. 6. è la più comune, e la più abbracciata = Varrone (dice il prelodato Lattanzio in questo luogo ) ne' libri da lui composti sulle cose Divine, e dedicati a Cajo Cesare Pontesice Massimo, giunto alll'articolo de' Quindecemviri, cui era commessa la custodia de'libri Sibillini, dice che questi libri non erano l'opera di una sola Sibilla, ma di dieci; perchè ve ne erano appunto tante. Poi le nomina una dietro l'altra, cogli Autori, che ne aveano parlato prima di lui. La prima dice egli, è la pit antica. ed era oriunda dalla Persia, come lo abbiamo da quel Nicanore, che avevafcritta la Storia di Alessandro il Macedone. La seconda era nata nella. Libia, ed Euripide ne fa menzione nel Prologo della sua Tragedia, intitolata Lamia. La terza era di Delfo, come trovasi registrato nel libro della Divinazione composto da Crisippo. La quarta aveva avuto i natali presso i Cimmeri d'Italia; Nevio ne parla nella sua Storia della guerra Punica, e Pisone ne suoi Annali. La quinta era di Eritrea, secondo Apollodoro, il quale era oriondo dello stesso paese: questa predisse a' Greci incamminati all'assedio di Troja, l'esito felice della loro impresa, e nello stesso, che un giorno Omero spacciarebbe mille menzogne in talproposito. La festa era di Samo, e trovavasi la sua Storia ne' più antichi Annali de' Sami, come lo dice Eratostene. La settima nata a Cuma, nomavasi Amaltea, secondo alcuni Autori, e secondo altri Demosile, o Erofile: questa su quella, che presentò a Tarquinio Prisco una Raccolta de versi Sibillini in nove libri. L'ottava era l'Elespontina, nata a Marpese presso la Città di Gergis, nella Troade: Eraclide Pontico diceva esser ella vissuta a tempo di Ciro, e di Solone. La nona Frigia pure di origine, rendeva i suoi Oracoli ad Ancira, luogo del suo soggiorno. La decima... in fine, detta Albunea, era di Tivoli, e veniva onorata come una Divimità ne' contorni del Fiume Aniene =

Di queste dieci Sibille esporrò io l' Immagine, ed il più che si può sapere di esse. Prima però di venirne all' individuazione, stimo bene l'accennare qualche altra particolarità riguardo alle medesime ed alla Rac-

colta delle loro predizioni.

Sostiene S. Girolamo lib. 11, adversus Jovinianum che avessero le Sibille il dono della profezia in premio della loro Castità. Quid referam, dice
egli sybillas Erytrhaam atque Cumanam. & osto reliquas, nam Varro
decem esse autumat, quarum insigne Virginitas. & Virginitatis pramium divinatio. L' opinione del S. Dottore (convien concederlo a chi giudiziosamente su questo punto lo consuta) non ha ben saldo sondamento; nè si sa
onde egli formata si abbia una si vantaggiosa idea di queste Donne, tantoppiù che abbiamo dalla raccolta de' loro Oracoli, che una di esse si
gloria di aver avuti più Drudi, senza essessi mai legata al nodo coniugale lib. 6.

Mille mihi lecti, Connubia nulla fuere.

E la Persiana si dice moglie di un Figlissolo di Noè.

## Ejus ego Nurus .

Altri molti ad altre cagioni attribuiscono il loro profetizare. La maggior parte degli antichi erano ben persuasi, che elleno ottenuta avessero intima unione co' Dei, e specialmente con Apollo, il quale presiedeva alla Divinazione, Scienza antica del pari che l' Idolatria, e che for-

mava una delle più ragguardevoli parti della Teologia Pagana.

Altri parimente antichi Autori attribuiscono una tal divinatrice virtù a' vapori, ed esalazioni delle caverne, nelle quali queste Donne abitavano. Riconosce per avventura la sua sorgente questa opinione da ciò, che si credeva rispetto all' Oracolo di Delfo, il quale ecco come ebbe origine, secondo ciò che riferisce Diodoro Siculo Lib. 3. Eravi nel Monte di Parnasso un pertugio con un apertura assai stretta. Alcune Pecore, che ivi pascolavano s'appressarono colla testa al detto pertugio, ed in un subito cominciarono a fare tali straordinari stravolgimenti, che forte maravigliatosene il loro Pastore (il quale da Plutarco vien chiamato Coreta) volle portarsi allo stesso luogo, per conoscere, se poteva, qual causa avesse posto il suo Gregge in un simile stato. S' inchinò colla faccia all' apertura: ma. non ebbe appena ciò fatto, che fu forpreso da un entusiasmo, che sopra di se sollevandolo, lo portò a dire delle stravaganze, che passarono per profezie. Si divulgò ben presto un tale accidente, e la curiosità trasse molti a quel luogo, e lo stesso, che al Pastore, avvenne a chiunque al pertugio si era voluto avvicinare. Sorpreso il popolo da prodigio tale, non durò gran pena a crederlo, o prodotto da una propizia Divinità, o dalla. natura della stessa terra. Si principiò fin d'allora ad onorare nello stesso luogo questa Divinità, ed a risguardare come predizioni ed Oracoli ciocchè fi proferiva nell'entusiasmo. Il luogo, ove appariva il surriferito pertugio era a mezzo il Parnasso, Monte della Focide, calando dalla parte di mezzo di : ed in quel sito fabbricarono dappoi il Tempio, e la Città di Delfo . Ne' primi temoi di una tale scoperta non vi era altro mistero per predire il futuro, che appressarsi a questa Caverna, e respirare il vapore. che ne sortiva. La moltiplicità però de' frenetici, i quali nell' eccesso del lor furore si precipitarono nel profondo, sece pensare a porre rimedio ad un tanto disordine. Si pose sopra l'apertura una macchina formata a guisa di Sedia sostenuta da tre piedi, e perciò detta Tripode, e su questa si faceva salire una Donna, la quale in tal modo senza rischio poteva ricevere l'esalazione, che dalla caverna sortiva. Era questa la Sacerdotefsa di Apollo, e veniva denominata Pithia, in memoria della vittoria riportata da Apollo del serpente Pitone. A tale officio ne' primi tempi si eleggevano quelle Donzelle, che erano riputate Vergini, e si sceglievano dalle case più povere, senza curare che ignoranti fossero, e di poco conto: bastevole essendo che ripeter potessero ciocche dall' entusiasmo veniva lor suggerito. Durò molto tempo quello costume; ma essendo avvenuto che un Giovane Tessalo chiamato Echecrate, invaghitosi di una bella Pithia, rap) questa dal tempio, si fece espressa legge, che in avvenire al ministero di Sacerdotessa non si eleggessero che Donne, le quali oltrepassato. avessero i cinquanta anni . Nel principio una sola Pithia era eletta; in progresso di tempo se ne vollero due, ed anche tre.

In correlazione pertanto di ciò che si credeva rispetto alla proprietà della Caverna Delsica, credo io che i riseriti pensatori stimassero che da una causa consimile si producesse nelle Sibille, che abitavano gli antri, la

virtù di prevedere il futuro.

Altri, come Giamblico ad Porph. Agathia Hist. lib. 1. e con questi, altri non pochi, credettero, che lo spirito prosetico nelle Sibille sosse originato dal surore, dal quale soprasatte ed agitate, in istato si ponevano di enunciare le cose, che ne' venturi tempi erano per accadere. Siegue una tal sentenza Cicerone, ed aggiunge, che oltre il surore possano essere talvolta i sogni cagione, che il suturo si manisesti come presente. Nel lib.

a. de Divinat. così egli si esprime: Cum duobus modis animi sine ratione, co scientia, motu ipsi suo solito. E libero incitarentur; uno surente, altero somniante. Furoris divinationem Sybillinis maxime versibus contineri arbitrati &c.

Se ad alcuno io mi avessi ad appigliare, suori di quello, che il suo principio riconosce dal soprannaturale ordine di quell' altissima Provvidenza, che negli arcani suoi inperscrutabile, e verso il genere umano amorosissima, ha voluto questo togliere alla comun perdizione, in cui per l'errore de' primi Parenti era miseramente caduto, somministrando al Popolo Gentile non meno che al Giudeo tutti quei mezzi, per i quali ravvisare dovessero nella venuta del Messia la fortunata loro Redenzione; talmente che creder si può, che come a Giudei l'Altissimo manisestò anticipatamente per i Santi Proseti loro la venuta al Mondo del Divino Figliuolo, abbia voluto così a' Gentili per mezzo di alcuno tra loro stessia di spi-

di spirito prosetico dotato, sar palese la sua pietà, onde a parte alcuna del Mondo lume non mancasse, per cui poter conoscere il vero: Multifariame multisaue modis locutus est Patribus in Prophetis, dice l' Apostolo nel cap. 1. num. 1. ad Hebreos. E perciò non senza ragione da' Santi Padri furono chiamate le Sibille Profetesse de' Gentili, e ben da saggi frequentemente si servirono degli Oracoli Sibillini per convincere gli errori di quelli . Se io , dico , fuori di quello , altro fentimento dovessi abbracciare intorno al profetizzar delle Sibille, non esitarei molto ad accollarmi in parte all' opinione e di Giamblico, e di Agathia, o di Cicerone, e di qualungue altro seguace loro. Cioè a dire, che non istimarei del tutto sontano dal vero, che la sconvolta fantasia di alcune persone abbia potuto caufare, che proferendo queste nel furore del loro sconvolgimento delle cose stravaganti, ed enunziatrici di fatti da accadere ne' futuri tempi, abbiano a fe attratta l'ammirazione degli uditori, e che molti accidenti avendo fortuitamente fatte verificare le immaginarie predizioni fisse nella memoria di chi le ascoltò, o di chi da quelli ne raccolse in progretso il racconto, eccitata abbiano in modo la credulità, che si sia poi costantemente pensato in tali persone dono vero del Cielo ciocchè altro per avventura non fu, che un effetto di una mente turbata ed inquieta. Certo si è che tanto ha di forza nella costituzione del corpo Umano la Fantasia [della quale già parlammo, e ne spiegammo i Fenomeni a suo luogo che è cagione che spesse fiate appariscano i suoi effetti, quali soprannaturali produzioni, superanti d'assai la limitata potenza dell' Uomo. Ottimamente discute questo punto l' immortale Ludovico Antonio Muratori nella sua Forza della Fantasia cap. q. Delle Estasi , e Visioni , al quale giudico bene rimettere i miei Leggitori. Perchè però confesso che caderebbe affatto una tal sentenza, tutte le volte che certissimo creder si voglia s come io ben me ne perivado I che le prefate Donne abbiano per anche profetizata la venuta del Redentore, quindi è che abbandonato un consimil pensamento mi spiego che innegabile appresso me si rende l'esistenza delle Profetesse; come altresi mi piace distinguere, che se trà Gentili vi sono state Persone interiormente piene di quell'ispirazione, che l' Altissimo estendeva a tutto il Mondo per la cognizione della futura sua salute, la credulità altresl ne ha fatte confondere a queste delle fanatiche, e meramente furiose, che sono poi indistintamente passate per tante Sibille, cioè per tante Profetesse, o vogliam dire piene di Dio, e propalatrici de' suoi profondissimi consigli. E' anzi ragionevole il dire, che qualche bizzarro ingegno ne abbia a suo capriccio supposte delle ideali, e checol suo linguaggio abbia fatto ragionare persone, che mai forse si contaron tra viventi. Niente più probabile di questo; e molto ben ce ne persuadono le tante falsità, che leggiamo sparse ne' confussimi libri, che ci rimangono degli Oracoli di quelle Sibille. Da tutto ciò si rileva che nulla di preciso si può asserire intorno al loro numero, ma non così rispetto all' elistenza, quale torno a ripetere (servendomi de' medesimi termiai . co quali si spiegò il chiarissimo Signor de Lavaur nel discorso Procmiale della sua Storia della Favola confrontata colla Storia Santa) che "L", attestazione universale ed uniforme de' più saggi, e più sensati Scritto", ri dell' antichità, senza esser divisi, e senza che si contraddicano,
", seguitati da' Dotti di tutti i secoli, a favore delle predizioni delle Sibi", lle, o della Sibilla, non lascia alcun pretesto di dubbio ragionevole
", su questo fatto.

Venendo poi al particolar discorso delle predizioni di queste, spettanti alla venuta di Cristo, stimo bene il rapportare le giudiziose rislessioni del suddetto Signor de Lavaur nell'accennato Discorso, le quali parmi che persuadano in modo, che sorse non resti luogo a poterle con ragionevolezza.

abbattere .

" Le predizioni, [dice egli] verificate dagli eventi, pubblicate ezian" dio, e deposte prima di cotali eventi, in luoghi, ove non possono es-

, sere state alterate, sono in sicuro da ogni critica ragionevole.

"In ogni tempo è stata persuasione, che tra queste predizioni delle "Sibille, ve ne sossero alcune sulla venuta del Messia; e quand' anche concedessimo, che alcune di suppositizie potessero esservi sdrucciolate per entro, rimangono sempre incontrastabili quelle, che sono state citate ne tempi, che i libri delle Sibille erano tra le mani d'ognuno, che perciò potevano esser convinte di falsità, ed esporre coloro, che le allegavano, e la causa, che da essi disendevasi, a danno, e scorno; e le quali finalmenae non sono state contraddette neppur da quelli, ai quali "venivano opposte.

" Non possono nè più, nè meno essere attaccate quelle, delle quali " troviam registro, e memoria in opera di Autori Pagani anteriori alla " nascita di Gesù Cristo. E'accurata quanto mai dir si possa, la maniera, " con cui S. Agostino, e Lattanzio, hanno di ciò scritto nelle loro Apo-

» logie della Religione Cristiana.

3. Le Sibille, dice Lattanzio nel suo lib. 8. son celebrate da tutti i no3. stri Antichi, come tante Profetesse, che Dio aveva mandate ai Gentili; ma
3. essendosi trovate delle predizioni false inserite sotto ii loro nome, tra le legitti3. me, convien ricevere solamente quelle, che vengono consermate per la testimo-

nianza non sospetta di qualche Antico; e noi rigettiamo le altre.

5. Agostino nel cap. 46. del lib. 18. della Città di Dio è pronto ad ab5. bandonare i testimoni delle Sibille in savor di Gesù Cristo, e del Cri5. stianesimo, quando non sieno appoggiati se non alla sede de' primi Cri5. stiani, come se s' avesse diritto di formare contro di essi l'ingiurioso
6. sospetto d' averli supposti, ed accreditati per debolezza, o per mala
6. stelimoni tratti dalle opere indubitate de' Pagani, vissui avan6. sti l'adempimento delle predizioni, opere che vanno per le mani di tutti, ci
6. sassano, dice questo incomparabile Dottore, perchè gli Antori, che ne
6. stano sede li adducono benchè contrari alle loro opinioni, e con una ripugnan6. za manisesta, prima eziandio che vi sossero Cristiani nel Mondo.

" La più bizzarra Critica non può esigere maggior rigore ed esattez-" za di discorso, che quella, che spicca nel sentimento di questi due granda

Uomini

" Uomini, che non possono esser tenuti in poco conto, se non da coloro.

a dai quali non fon conosciuti.

. Per determinarsi a quel, che uno dee credere sù questo punto, ba-3, sta leggere i luoghi di Cicerone, e di Virgilio, che contengono tali n testimonianze. Cicerone rapporta con tutta serietà, e non senza qualche ... lamento. .. che quelli, che avevano il carico di addurre . e di fpien gare al Senato i libri della Sibilla, dovevano promulgare cose, che non potevano esser credute, nè concepite. Che cotesti libri ordinavano " che si riconoscesse, e si chiamasse per Re colui, che era il vero Re, n se gli uomini volevano esser salvi. Il che Cicerone afferma non pon ter convenire ad alcun Uomo, e meno ancora al suo tempo; perciò. e d'opinione, che i Pontesici sopprimano, ed impediscano la settura n di cotai libri, i quali tendevano a introdurre nuove Religioni, e che non comportino, che sia proposto un Re, di cui nè gli Dei, nè gli "Uomini potrebben soffrire l'introduzione in Roma. Ecco l'illesse parole di Cicerone = Sbiylla versus observamus, quos illa surens sudisse dicisur. quorum interpres nuper falsa quadam hominum sama disturus in Senatu putabatur, cum quem revera Regem habeamus, appellandum quoque esse Regem, si salvi esse wellemus; boc, si est in Libris, in quem hominem, & in qued tempus . . . E poco dopo soggiunge : Quamobrem Sibyllam quidem sepositam . & conditam habeamus, ut, id quod proditum est a majoribus, in jussu Senatus ne legantur quidem libri, valeantque ad deponendas potius, quam ad suscipiendas Religiones; cum antistibus istis agamus, ut quidvis potius ex istis Libris quam Regem proferant, quem Rome post hac, nec Dij, nec homines esse patientur = Cicero de Divinit. l. 2. , Onde è che egli, ha o per falsa o per incomprentibile questa predizione, alla quale per altre egli non puè ... contradire .

"In fatti, non poteva ella essere spiegata, ne capita, se non per mezzo del nascimento miracoloso del Salvatore, il tempo del quale era decretato molto d'appresso a quello, in cui Cicerone scriveva; nel che se le nostre Prosezie, e quella della Sibilla persettamente concordavane coll'evento; prima del quale non poteva tal predizione ammettere al-

o cuna giulta applicazione.

y Virgilio parimenti dà la tortura al suo ingegno, ed apre in vano un gran campo alla licenza Poetica, per torcere il senso della medesima, o d'una simile predizione della Sibilla. Siam giunti ormai all'ultima, età (dice il Poeta) nella quale han sine queste predizioni; dopo la, quale si vedrà rinascere, e rinnovarsi intieramente tutto l'Universo; l'incominciamento d'un secolo d'oro sarà il frutto d'una Vergine; ed un Uomo nuovo, ed una schiatta nuova d'Uomini debbon calare dall'alto de' Cieli; egli scancellerà le macchie delle nostre scelleragini; e ne purgherà la terra; avrà una vita divina; farà godere gli Uomini dabbene della conversazione, e della società degli Dei, e governerà l'Universo più una perfetta pace. Il Poeta sa poscia una descrizione di que' tempi selici nel senso delle descrizioni, che leggiamo, ne' Proseti, ed aggiun-

99 gene qualche epiteto, o qualche parola del suo, per sarsi strada, e ra99 gione alla combinazione immaginaria dell'oracolo Sibillino col nascimen99 to del figliuolo di Pollione, per adulare il quale egli ha composta quest'
99 Egloga. Non si può dubitare, che egli abbia mitigato, e levato parte
99 di codesta predizione, dove meno poteva esser tirata, ed applicata ad un
99 Uomo per grande, ch'egli avesse vaghezza di depignerlo; nulladimeno
90 lasciandovi tutto quello, ch'egli ha creduto di poter piegare al suo sco90 po, non ha potuto ancora dirizzarlo, ed avvicinarlo abbastanza. La giu90 sta applicazione, e l'esatto riscontro di ciò, che portano Vergilio, e
90 Cicerone, con la nascita del Messa, danno in su gli occhi dipersè, e
90 non hanno bisogno di rissessioni accattate, e studiate per giustificarsi.

" L'Imperador Costantino nella bella orazione, che egli recitò nella "
Radunanza Ecclesiastica, adopera anche egli, e spiega cotesti luoghi di
" Cicerone, e di Virgilio, come prove non sospette, ed incontrastabili

della predizione della Sibilla per la nascita di Grey Cristo.

Tacito nella descrizione dell'assedio di Gerusalemme, racconta prondigi strani, che lo precedettero, nde quali peraltro pochi [dic'egli]
prendevansi maraviglia, atteso che da Profezie disseminate per tutto era
invalsa una generale persuasione, che intorno a quel tempo divenir dovesse illustre sopra tutte le altre regioni l'Oriente, e massime, che
dalla Giudea dovesse uscire il Signore dell'Universo. Svetonio narra la
medessima cosa.

" Di qui scorgiamo, che le predizioni della Sibilla erano conformi », quelle de nostri Profeti; che Dio aveva illuminati sù questo punto ca, pitale coloro, i quali erano sepolti nelle tenebre del Paganesimo, e che

, faceva ivi risplendere non oscuri segni di questo gran mistero.

Intorno a' Libri Sibillini, tre Raccolte si devono distinguere di questi. La prima fu quella, compresa in tre libri, che fu presentata a Tarquinio Re de' Romani s come dirò, parlando della Sibilla Cumana, ] Fu questa consegnata alla custodia di due Patrizi addetti alle cose Sacre: ma nelle anno 387. dall' edificazione della Città, fu data in mani di dieci Sacerdoti, con legge che parte di questi dovessero essere eletti dal Senato, 🕒 parte dalla plebe. Silla accrebbe il numero di questi Sacerdoti fino al numero di quindici, chiamati perciò Quindecemviri, e ne formò un Collegio, volendo che si chiamasse quello, che a tutti gli altri presiedeva. Maestro del Collegio. L'officio pertanto de' Quindecemviri era di custodire i libri Sibillini, ed allorche qualche prodigio avveniva, o qualche urgente. bisogno della Repubblica lo richiedeva, erano tenuti di consultare detti libri, e riferire al Senato le loro osservazioni su quelli. Questi Quindecemviri erano esentati dalla milizia, e da qualunque altro peso urbano; e solamente a loro incombeva l'interpetrare questi libri, i quali insieme col Campidoglio perirono per un incendio, che avenne in tempo di Silla 670. Anni dall'edificazione di Roma, e 83. Anni incirca avanti la nascita di Gasu? CRISTO.

Dopo un tale accidente, riferisce Tacito ne' suoi Annali, e Dionis. Alicarnas, lib. 4. che il Senato per riparare a una tal perdita, spedi Ambasciadori in vari luoghi, e principalmente a Samo, a Troia, in Affrica in Sicilia, e tra le Colonie stabilite in Italia, acciocche raccogliessero ed in Roma seço portassero quante più Profezie rinvenir potessero delle Sibille Cremato Capitolio e sive per insidias, sive fortuito incendio cum alis donariis Jouis, bi quoque igne absumpti sunt; nam qui nunc extant, e multis locis comportati sunt, partino allati ex Italicis Orbibus, partim ex Erythris Asia ex S. C. Legatis illuc ad transcribendum missis. Alicara, lib. A. Da questa spedizione un gran numero ne farono adunate; ma per la ragione che dalle vere separate, e conosciute fossero le false, su commesso a' Sacerdoti di farne rigoroso esame, e quindi una giudiziosa scelta. Fu questa data anche allora in custodia al Collegio formato di quindici Sacerdoti, detti i Quindesemviri delle Sibille. Ed ecco la seconda Raccolta, la quale non si sa presifamente come avesse fine. Ma io penso, che essendosi cominciata a trascurare dai successivi Quindecemviri la primiera gelosa custodia, e ridotto a nulla. (come in effetti non molto tempo dalla sua nuova istituzione segui) il detto Collegio, passassero in varie mani le raccolte predizioni, e quindi a quelle confondendost delle apocrife, se ne formasse un miscuglio e delle vere, e delle immaginarie, le quali tutte poi unite furono negli otto libri. che fino a noi sono giunti, e che tuttavia si conservano. Ed è questa la terza Raccolta.

Sono gli Oracoli, contenuti in questi otto libri, espressi in versi, e pare, secondo cio, che ne pensa il dotto Moreri nel suo Dizionario, che Lano scritti al fine dell' Impero di Antonino, e che abbiano avuto il compimento nell' Imperio di M. Aurelio, poiche in essi si parla di Trajano. di Adriano, di Marco Aurelio, e di Lucio, e di questi tre ultimi, come viventi.

Questi versi che a noi restano delle Sibille sono scritti in cattivo ssile, confusi, e pieni di errori. Il loro Autore non intendeva molto bene la lingua Greca; egli ha de' barbarismi, delle etimologie puerili, e frivole. che non sentono punto dell'Antico Greco, e niente sostengono la gravità della materia che trattano, come ciò ottimamente ha rilevato Enrico de Valois nelle sue Riflessioni Sef Remarques sulla Storia Ecclesiastica di Eusebio.

Da tutto ciò ne avviene, che è ben difficil cosa il didinguere al presente le vere dalle false di consimili Profezie. Il mal fondato zelo di un' intempestiva ed impropria pietà è sorse tutta l' origine di un consimil difordine. Chi però avra buon criterio fapra discernere, che tutto quello, che dagli antichi Pagani, e anteriori alla venuta di Cristo, è stato a noi trasmesso delle Sibille, confermante la predizione del Messia, non può essere così facilmente oppugnato; e se, torno a dire, da molte prove ed assai certe, si può ragionevolmente dedurre, che tra versi, che oggidì corrono fotto nome delle Sibille, ve ne sieno de' falsi, e degli apposti, non pertanto si può arguire, che non ne avessero de' veri, e sinceri i Padri fioriti sugli antichistimi secoli. Non erano state sempre le predizioni  $Q_2$ delle delle Sibille tralle mani de' Gentili? come dunque avrebbono potuto quel nostri grandi Apologitti animosamente servirsene per persuadere agli stessi Gentili le verità della Cristiana Religione ? Con qual coraggio, su qual fondamento si vorrà supporre debole così, così poco inteso delle cose il dottissimo Appostolo S. Paolo, che non dubitasse di raccomandare a' suoi novelli seguaci con sommo calore la spessa lettura de libri Sibillini, sequella non fosse stata arme forte, certa, propria, onde abbattere la Pagana incredulità? Ecco le sue parole, come ne testifica Clemente Alessandrino nel sesto libro de' suoi Sromati : Libros Gracos sumite, Sibellas agnoscite, quomodo unum Deum significent, & ea qua futura sunt, & invenietis in eis Filium Dei 'clarius, & apertius scriptum . ( Si deve avvertire, che come nota Genziano Erveto, le parole di S. Paolo son tolte da un qualche libro Apocrifo, che non essite) Se toltalmente genuine non fossero state le predizioni delle Sibille, delle quali si servivano gli accennati primi SS. Padri contra de' Gentili, non farebbero a questi sembrate armi terribili a segno, che per evitarle si fossero dovuti appigliare al vile rimedio di proibirne a' Cristiani sotto pena di morte la lettura di quelle. Di un tal rigoroso Editto ne sa doglianza Giustino Martire nell' Orazione che scrisse ad Antonino Pio a favore de' Critiani . E che questi non potessero leggerle fenza grave pericolo, si ricava ancora da una lettera di Aureliano Imperadore scritta al Senato, riferita da Flavio Vopisco nella Vita del detto Aureliano. Liror vos. Patres Sancti, dice egli, tamdiù de aperiendis Sibyllinis libris dubitasse, perinde quasi in Christianorum Ecclesia, non in templo Dearum omnium tractaretis.

Le Sibille non solo profetizarono l'avvenimento di Cristo, e la sua vita e passione, ed altri altissimi misteri della nostra Santa Pede, ma enunziarono eziandio quello che aveva da avvenire, principalmente dei successi di Roma, infelici così, che propizi. Perilche i Romani, come si disse in somma venerazione le tenevano, e reputavano i detti loro Sagrosanti ed infallibili. Volendo Giovenale esprimersi, che proferiva una verità incontrastabile, così dice nella Satira Ottava:

## Credite me vobis folium recitare Sibylla.

Conoscendo abbastanza Stilicone, Suocero di Onorio Imperadore, und tanto alta stima ne' Romani per le Sibille, sull'oggetto di suscitare sedizione contro del detto suo Genero, proccurò che i libri di queste sosse segnati alle siamme, come ne sa menzione Rutilio Claudio Numaziano sin nerarii lib. z. ne' seguenti versi:

# Nec tantum Geticis grassatus proditor armis. Ante Sibyllina fata cremavit opus.

Quanto le Sibilie convengazo colli Profeti giudiziosamente è fiato espe-Ro dal Salmeroni, e dal P. Menocchio nelle sue Stuore, Centuria 9.cap.36.

Molte Molte cose di più potrebbonsi riserire intorno le Sibille, ma essendone stato dissusamente parlato da' chiarissimi Critici, senza più aggiungere, stimo di averne somministrato un sufficiente lume, potendo chi voglia internarsi nella materia, consultare le erudite dissertazioni di Galleo; il Trattato di Mons. Petit Medico di Parigi; Tommaso Hyde nel suo Trattato della Religione degli antichi Persi; Onostrio Panvino; David Blondel; Erassmo Schmid; Tobia Wagnener; Daniel Clasen; Gio: Cristosoro Salbach; Pier Giovanni Crasset Gesuita; Isacco Vossio; Giovanni Marchio; Du Pin &c. il Sig. de Lavaur nella sua Storia della Pavola confrontata colla Storia Santa; e la Mitologia delle savole dichiarate dalla Storia, Opera dell' Abate Banier. &c. Passiamo intanto alla formazione, e spiegazione delle Immagini di ciascheduna Sibilla.

Non seguirò nell'ordine, nè Varrone, nè altri; ma dovendosi rappresentare le Sibille, solamente come profetizanti la venuta, vita, passione,
morte, e Resurrezione di Noltro Signore, perciò stimo bene di eleggere
quell'ordine, che somministrano gli oracoli delle medesime Sibille, cioè
porre per prima quella, che ha annunziata la venuta al Mondo del Messa,
e quindi successivamente quelle che hanno predetta la sua vita, passione.

Morte, e glorioso ascendimento al Cielo,



## SIBILLA CUMANA.

Doll' Abate Cefare Orlandi.



JAM MEA CERTA MANENT, ET VERA NOVISSIMA VERBA,
ULTIMA VENTURI QUOD ERUNT ORACULA REGIS,
QUI TOTI VENIENS MUNDO, CUM PACE PLACEBIT
UT VOLUIT NOSTRA VESTITUS CARNE DECENTER.
IN CUNCTIS HUMILIS, CASTAM PRO MATRE PUELLAM
DELIGET: HÆC ALIAS FORMA PRÆCESSERIT OMNES.

Xistus Bethulejus ex antiquo quodam Codice se scribit accepise.

D'ovendo il Pittore rappresentare in grande le Immagini delle Sibille, potrà scrivere gli Oracoli nel libro aperto, che si pone a ciafineduna di esse. Io per l'angustia del sito ho stimato bene il trascriverti sotto la Figura. Si sormerà intanto la Sibilla Cumana:

Donna

Donna vecchia a sedere dentro un' orrida Grotta con occhi rivolti ad una Nube ripercossa da un raggio solare. Sopra detta Nube si dipinga un Quadro rappresentante l' Annunciazione di MARIA sempre Vergine. Sostenga la suddetta Donna con una mano un libro aperto, e coll'altra una Tromba, alla quale sia avvolto un Cartello, in cui sia il motto: SPIRITUS ALIUNDE.

La Patria della Sibilla Cumana, secondo l'opinione di alcuni, su Cuma Città dell' Asia minore in Eolide non molto distante da Smirne. Cuma. non più esite, ma in sua vece nello stesso sito al presente è fabbricata altra Città, che porta il nome di Foia mova. Trasportata Costei, secondo gli stessi, fin da fanciulla in Italia, dimorò quasicche sempre, e profetizzò in Cuma Città della Campagna di Roma, prello Baja antico luogo di delizie de' Romani, del quale altro non rimane in piedi, che qualche Tempio rovinato, e poche vestigia delle accennate antiche deliziose cose. Quetta fu quella Femmina, per quanto si scrive, la quale presentatasi a Tarquinio Re de' Romani gli offri una raccolta de' suoi Oracoli contenuta in nove libri, richiedendogli per essa il prezzo di trecento monete d' oro. Nego Tarquinio di accordarle tal somma, al suo pensare, di troppo esorbitante. Per il che la Donna getto nelle siamme tre di detti Libri, e fece domanda dello stesso per gli altri sei. Ad una tale richiesta fu data la stessa negativa, ed Ella prontamenté consegnò al fuoco altri tre libri, e collo stesso coraggio si protestò che se non se per lo stesso prezzo, niuno mai avrebbe potuto ottenere gli ultimi trelibri, che rimanevano. Considerata una così costante risoluzione Tarquinio, non volle permettere, che questi ancora fossero inceneriti, e perciò a leì fece consegnare tutto ciò, che fin dapprincipio aveva per li suoi libri richiesto. Varia l'opinione degli Scrittori e circa il numero de'libri, intorno la Persona di Tarquinio, ed altrest rispetto alla stessa Persona della. Sibilla Cumana. Imperciocche quanto a quelta, benche Varrone, Plinio, Solino, Isidoro, ed altri rapportino essere in fatti stata la Cumana, nientedimeno Servio con convincente argomento prova che questa non potè mai essere la Sibilla, che a Tarquinio presentò la detta Raccolta. Poichè, giudiziosamente dice egli, per quanta lunga vita si accordi alla Sibilla di Cuma, non si può con tutto ciò ragionevolmente credere, che Costei, la quale visse a tempi di Enea, si contasse ancora tra viventi in tempo di Tarquinio, che fiorì cinque o seicento anni dopo il detto Trojano. Multa Sibylla fuerunt ( sono parole di Servio lib. 6. Eneid. ) quas omnes Varro inlibris rerum divinarum commemorat, & requirit a qua sut Romana sata conscripta, & multi sequentes Virgilium, ab hac Cumana dicunt, qua licet longa-Da dicatur, non tamen valde congruit, eam usque ad Tarquinii tempora duraffe, cui libros Sibyllinos constat esse oblatos.

Quanto alla persona di Tarquinio, e del numero de libri, discordano similmente gli Autori; e tra questi Varrone riferisce che l'accennata Raccolta era compresa in nove libri, e che su posta innanzi a Tarquinio Prico. Plinio al contrario afferma che la Raccolta in soli tre libri si contenesse, e che osserta sosse non a Tarquinio Prisco, ma bensì a Tarquinio Superbo. Così egli lib. 13. cap. 13. Inter omnes vero convenit, Sibyllam ad Tarquinium Superbum tres libros attulisse, ex quibus igni duo cremati ab ipsa, tertius cum capitolio Syllanis temporibus. Una tal discordia in vece di distruggere la verità di un tal satto, conserma anzi la Storia, cioè che i libri Sibillini sossero presentati ad uno de' Tarquini, e che sieno stati tai libri, che con tanta gelosia, e superstizione si custodivano da' Romani nel Campidoglio.

Da Virgilio sappiamo in qual guisa la Sibilla di Cuma annonciasse i suoi Oracoli. Ella, dice egli, scriveva su soglie di albero, da lei ordinate sull'ingresso della sua Caverna; e bisognava essere assai accorto, e lesto, per prendere queste soglie nello stesso ordine, in cui le aveva Ella lasciate. Imperciocche se il vento, o qualche altro accidente le avesse disordinate, tutto era perduto, e dovevasi tornare indietro, senza sperare altra risposta. Così Virgilio nel terzo dell' Eneide tradotto dal Commenda-

tore Annibal Caro:

Ove la vecchia Vergine Sibilla

Profetiza il futuro, e in su le foglie
Ripone i sati. In su le foglie, dico,
Scrive ciò che prevede, e nella grotta
Distese ed ordinate, ove sian lette,
In disparte le lascia. Elle scrbando
L'ordine, e i versi, ad uopo dei mortali.

Parlan dell'avvenire, e quando aprendo
Talor la porta, il vento le disturba,
E van per l'autro a volo, ella non prende
Più di ricorle, e di accozzarle affanno;
Onde molti delusi, e sconsigliati
Tornan sovente: e mal di lei si appagano.

Un tal modo di esporre gli Oracoli della Sibilla Cumana non è del tutto invenzione di Virgilio, ma era un antica tradizione, che si legge peranche in Varrone, il quale espressamente ci dice nel libro delle cofe divine, che questa Sibilla scriveva le sue predizioni sulle soglie di Palma. Ci afferma ciò Servio nel 3. dell' Eneide. Aggiunge di più nello stesso luogo Servio, che questa Sibilla pubblicava i suoi Oracoli in tre maniere, o a viva voce, o in scritto, o con segni: Tribus modis sutura pradicit; aut voce, aut scriptura, aut signis.

Certo si è, che non ci era cosa in Italia più celebre dell' Antro, ove questa Sibilla promulgava le sue profezie. Aristotele ne parla come di un luogo curiosissimo; e Virgilio ne fa la descrizione nel suo setto dell' Eneide. Le vestigia di questa Caverna rimangono ancora. E intorno all' ingresso della medesima, ecco ciò che ne riferisce, e ne crede l' erudito

Sig.

Sig. Abate Sarnelli, poscia Vescovo di Bisceglia nella sua Guida de Foreflieri curiosi di medere, e d' intendere le cose più notabili di Pozzuoli, Baja, Nisseo. Cuma, ed altri suogbi convicini cap. 14. e cap. 23. 3, Nella parte . Occidentale (dice egli) del Lago Averno per una piccola, malagevole . Entrata a man sinistra, s' entra nella Grotta della Sibilla, la quale è , larga tre passi, alta due Uomini e mezzo; si cammina 171. passi, al a capo delli quali a man dritta è una frada angusta, cavata nello sesso monte di co. passi, che mena a più camerini; uno delli quali a man » dritta è largo piedi 8. lungo 14. ed alto 12. la cui volta è tutta orm nata di pitture con azzurro oltramarino, ed oro; e le pareti fono la-, vorate di vaghe pietre di diversi colori, come eziandio il suolo artisi-" ciosamente lastricato alla Mosaica; quali stanze si crede essere stati bagni. m Ritornandoli da questi luoghi alla dirittura della grotta, si cammina più , oltre altri 30. passi, ma poi dalle revine è vietato l'innoltrarsi. Tutto " questo che appiam descritto, non è il vero ingresso della Grotta della " Sibilla; ma l'estro piutrosto. Perciocche il vero ingresso era dalla par-, te di Cuma, come la descrisse Virgilio:

,, Excisum Euboica latus ingens rupis in antrum &c.

" E lido Euboico chiama egli quanto è da Cuma per marina verso il Monte " Miseno, e Baja. Così nel 6. e nel 9. dell' Eneide: Qualts in Euboico Bajarum littore quondam.

22. Per corrispondenza dunque, che aveva la Grotta da Coccejo fatta nell' Aver-29, no colla vera grotta della Sibilla Cumana, costei veniva al Lago, per , intervenire ne' facrifici : Allufque, dice Strabone, infra Avernum Cumas " usaue Cuniculus. Dell' ingresso adunque della vera grotta della Sibilla ne " parleremo, trattando di Cuma. In fatti nell' accennato cap. 23. così l'erudito Sarnelli la discorre " Discendendo da Cuma nella parte che guar-" da verso Oriennte, vedessi il Frontespizio del vero ingresso alla Grotta n della Sibilla Cumana. Narra Agazia, che detta Grotta di ogni intorno era coverta, molto lunga, e che aveva molti penetrali fatti dalla nastitura; e she tutto il suo contenuto era, come baratro. Scrive Giustia, no Martire, che essendo venuto a Cuma, vide la Grotta, ove era co-, me una grande Basilica satta di un sasso, opera degua di ammirazione; an dove intese da' Paesani avere per tradizione, che ivi la Sibilla Italia-" na aveva rendute le risposte. Aggiunge che nel mezzo di detta Basi-», lica i Cumani gli mostrarono tre lavatoj intagliati in pietra, nelli qua-., li foleva ella lavarsi ; e che dopo lavata , vestitasi una camicia , se n' " centrava ne' penetrali della Grotta, ove era un picciol Tempio, ed ivi es giunta sedeva in un alto Trono, ove poi promulgava le sorti. Afferma , eziandio di aver ivi veduto un picciol tumulo di bronzo, messo inalto, 22 done le ceneri della Sibilla si confervavano.

Gli antichi Gentili, presso i quali veruna cosa era, che alla loro Fantassa non somministrasse materia ad inventar delle savole, quali poi sparse tra 'l volgo si tenevano costantissimamente per veri satti, si diedero a credere che la virtù prosetica, di cui era dotata la Sibilla Cumana, a lei sosse stata compartita da Apollo, il quale di essa era ardentemente invaghito. Racconta tali amori Ovvidio nelle sue Metamorsosi, ed ecco come li espone. Apollo, dice egli, divenuto amante di questa Donna la rishiese del suo amore; ed ella promise di corrispondergli, ogni qualvolta che egli a lei avesse accordati tanti anni di vita, quanti erano i grani di sabbia che racchiudeva il suo pugno. Condescese Apollo alla richiesta di lei; ma ella ingrata non mantenne in alcun modo la data sede, perche superba del riceuto savore, che più toglierle non si poteva. Non sece ella però rissessione nel dimandar si alta grazia, di richiedere ancora di poter rimanere sempre nello stesso stato di ssorida gioventù, in cui allora se ritrovava. Cosicche ella in breve divenne così debole, ed oppressa dal peso della vecchiaja, che di essa altro non rimase che la voce.

Voce tamen noscar, vocem mibi fata relinquent

Da tal favola ne nacque la persuasione comune de' riferiti Gentisi, che le Sibille vivessero una vita assai lunga. Ottimamente discute un tal punto il più volte lodato Sig. Abate Banier nella sua Mitologia lib. 4. cap. 2. art. 5. da me in gran parte seguito, e le parole di cui, senz' altro aggiungere, giacche soverchio mi sembrarebbe, siimo bene che qui sieno rapportate per appagare la commendevole curiosità de' miei Leggitori amanti di erudizione. Virgilio chiama in due luoghi quella di Cuma una vecchia Sacerdotessa, longava Sacerdos. Erasmo pretende, che dalla lunga, vita delle Sibille sia dirivato il Proverbio, Sibylla vivacior, e Propere, zio dice nel secondo delle sue Elegie:

n Et si Cumea sacula Vatis agas

" Su tal proposito si citano ancora i versi di un antico Poeta, che riferi" sce tre esempi di Persone, che vissero lungo tempo; cioè Ecuba moglie di
" Priamo, Etra madre di Teseo, e la Sibilla. Dice Ovvidio, che quan" do su consultata da Enea, aveva già scorsi settecento anni, e che a lei
" restavano ancora trecento di vita.

.... Namque mihi jam sacula septem Atta vides: superest, numeros ut pulveris aquem Ter centum messes, tercentum multa videre.

" Flegone dice lo stesso della Sibilla Eritrea, ed ella stessa si vanta uelle

" sue predizioni di questo vantaggio.

" Tali affettazioni sulla lunga vita delle Sibille m' impegnano a fare due ristessi. Il primo, che non è dissicile comprendere, essere queste se sagerazioni Poetiche. Che alcune di esse aboiano vissuto quanto Ecuba, ed Etra, vale a dire, ottanta, o novanta anni, nulla vi è di straordinario

nario, ma questo è quanto si può accordare. Luciano stesso che ha parnario, montto a lungo (1) delle persone, che vissero molti anni non sa
menzione alcuna delle Sibille; cosa, che molto pregiudica alla lunga
vita che viene loro attribuita. Ma come le finzioni Poetiche riconoscono sempre qualche fondamento, alcani dotti Autori hanno preteso, che
si abbia detto essere la Sibilla Cumana vissuta mille anni, perchè aveva
predetto quanto doveva succedere ai Romani entro questo spazio di tempo. La metamorsosi di questa Sibilla in voce, non è, che un Emblema
il di cui senso è, che dovevano i suoi Oracoli durar sempre.

. Il secondo ristesso è che tutto milita a sar credere, che la Sibilla. " Cumana non sia differente dalla Eritrea, la quale lasciato il suo paese .. nativo, venne a stabilirsi in Italia. In effetto se diamo credenza a Ser-.. vio , l'accidente riferito da Ovvidio, risguarda la Sibilla Eritrea. Il n furriferito Autore parlando degli amori d' Apollo per quella Donzella, a aggiunge a quanto abbiamo detto, che questo Dio le aveva accordata la lunga vita chiesta da essa, solo sul supposto, che volesse abbanan donare l'Isola Eritrea, ov' era nata, per venire a stabilirsi in Italia. . Ella in fatti vi venne, e fissò il suo soggiorno presso Cuma, ove visse » lungo tempo, e sinnehè consumata dagl' anni, di essa non rimase che , la voce. I fuoi compatrioti, dice lo stello Autore, o per compassione, " o per qualche altro motivo le scrissero una Lettera; ma temendo che , non potesse leggere il carattere, che allora costumavasi, e che doveve " essere di molto cambiato, dopo che ella aveva abbandonata l'Isola, pen-" sarono far uso del più vecchio che fosse a loro notizia, e di sigillare la " Lettera all' antica: ma non si tosto l' ebbe letta, che morì.

" Si può aggiungere, che quanto abbiamo detto della lunga vita della Si-" billa di Cuma in Italia, gli Antichi lo asseriscono pure di quella di Eri-" trea, e di quella di Cuma nella Jonia, il che ha indotto Galleo a crede-" re che queste tre Sibille non formassero che una, la quale avesse passata " la sua vita nell' Isola Eritrea, e nella Jonia, ed a Cuma in Italia, ove

" era morta.

Questo è il tanto, che si può dire della Sibilla Cumana; la quale fi

dipinge Vecchia, e nell'antro, per le ragioni finora addotte.

Sta con occhi rivolti ad una Nube ripercossa da un raggio solare, per esprimere l'attributo delle Sibille, cioè di Prosetesse, giacche secondo i Maestri de' Geroglisici, ed in ispecie Pierio Valeriano lib. 38. le Nuvole significano i Proseti. E dicendo Eucherio che le Nuvole sono poste per geroglisico dei Misteri ascossi e secreti, io so che la Nube in saccia alle Sibille sia ripercossa da un raggio solare, per dimostrare che erano elleno ispirate, ed illuminate dal supremo Sole, il quale a loro palesava i più alti ascossi misteri, quali però Elleno stesse manifestavano si ma non intendevano appieno, perchè avvolte nelle tenebre dell'error, de' Gentili.

Sopra la detta Nube si dipinga un Quadro rappresentante l' Annunciazione di Maria sempre Vergine, per alludere all' Oracolo, che di lei si ha, prosetizante l'elezione sortunatissima di Magia in Isposa e Madre di Dio.

Mi piace che sopra la Nube si formi un Quadro, nel quale si rappresentino sigurati gli altissimi Misteri, che negli Oracoli Sibillini si leggono,
annunciati, perchè mi sembra che meglio possa spiegare in qual guisa alla mente delle Sibille si facevano presenti le Divine cose, cioè, come
sovente agli Uomini non intesi accade, che mirando de' quadri Istoriati,
vedono, e sanno dire l'atteggiamento, e disposizione delle sigure, manon ne penetrando però il significato, allo scuro ne restano intorno alla
vera Storia in essi rappresentata. Cost penso io possa essere avvenuto alle Sibille, enuncianti gli altissimi arcani, che come in quadro alla loro
mente si affacciavano, senzacchè il loro intelletto ne penetrasse appieno
il significato. Cost convien credere; poiche se diversamente, ragionevol
non sarebbe il pensare, che elleno si sossero rimaste nel cieco errore, che
seguir le saceva la Religion de' Gentili.

Il Libro, che soltiene, indica gli Oracoli da lei scritti, e promulgati. La Tromba, a cui è avvolto il Cartello, in cui si legge: SPIRITUS ALIUNDE, significa che il suono delle Profezie, che dalle Sibille sortiva, era spirato non da soro, ma dall' Autore del tutto. Erano elleno Trombe; la voce, che da queste ne usciva era Spirito di più alto

oggetto.



La

## SIBILLA PERSIANA

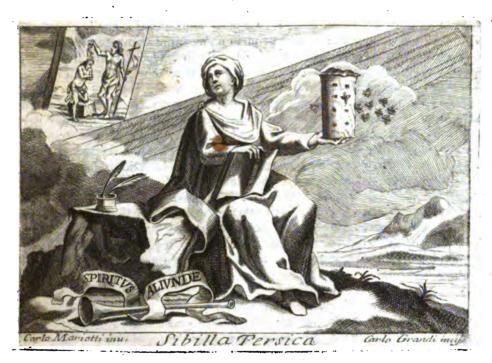

VOX VENIET QUOQUE QUÆDAM PER DESERTA LOCORUM NUNCIA, MORTALES MISEROS QUÆ CLAMET AD OMNES, UT RECTOS FACIANT CALLES, ANIMOSQUE REPURGENT A VITIIS, ET AQUIS LUSTRENTUR CORPORA MUNDIS.

SI dipingerà la Sibilla di Persia: Donna con occhi rivolti, come l'altra ad una Nube ripercossa dal Raggio. Sopra detta Nube si dipinga un Quadro, nel quale sia essigiato in un deserto S. Gio. Battista Precursore in atto di predicare molta gente, che ha intorno; ed in lontananza (o come più piacerà all'accorto Pittore) si dipinga nel medesimo quadro lo stesso S. Gio. Battista alla riva del Fiume Giordano in atto di battezzare Gesta Cristo Nostro Signore. Sostenga la sudetta Donna con una mano un libro aperto, e coll'altra una Torricella, o sia Casuccia, o Alveare, dove sogliono fare il mele le Api, con molte di dette Api attorno. Le stia appiedi una Tromba, alla quale sia avvolto, come sopra, un Cartello col motto: SPIRITUS ALIUNDE.

La Sibilla di Persia su riguardata sempre dai Greci come la prima. e più antica di tutte. Di coltei fece menzione Nicanore, il quale scrisfe i fatti di Alessandro Magno. Giustino martire in admonitorio ad Gentes la chiama Giudea, e nata in Babilonia, e la fa figlia di Beroso Sacerdote Caldeo, e di Erimanta Nobile Donna, Sono molti, che la chiamano anche Ebrea, e dicono che il suo proprio nome fosse Sambete, così detta, perchè in una Città poco discosta dal Mar Rosso. Quale Città fosse danessun Autore si ricava. I libri di Costei, si dice che fossero 24. e che in essi abbia assai predetto della venuta al Mondo del Figliuol di Dio. I versi di questa Sibilla, come riferisce il sopracitato Giustino martire, si leggevano di molto imperfetti, ed eziandio incoerenti, non già per per difetto della Profetessa, ma ben de' suoi Copisti; onde vi era gran difficoltà nel distinguere le genuine predizione, dalle false, e supposte, il che accadde, come afferma egli, per manifello volere di Dio. Non solo il detto Giustino nel soprariferito luogo la denomina Giudea, ma altresì aggiunge, che Ella sia stata la stessa, che la Cumana, e che da Babilonia fi trasferisse in Cuma, dove effettivamente propalasse i suoi Oracoli. D. più Autori si ha, che ella fiorisse nell' Olimpiade 120. Non è da fars, gran conto di tutti gli Oracoli, che di costei si leggono nella Raccolta de' Versi Sibilliani, che abbiamo. Parla costei in questi del Diluvio, e si dice Figlia di Noè.

Mundus aquis cum vir solus probus exuperavit

Quidam quem per aquas vexit domus eruta Sylvis

Et pecudes, & aves, rursus impleretur ut Orbis,

Ejus ego Narus, ejus îtem de sanguine nata.

Ed in altro luogo aggiunge:

O evi sexti stirps prima, o gaudia magna t Quod sortita sui, postquam discrimina mortis Essugi, jactata meo cum coniuge multum &c.

" Ma come questa Sibilla ( ottimamente su tal proposito rissette il Ba" nier ) non è ben certa di quanto dice di sessessa, o piuttosto come il
" furbo, che la sa parlare, si è dimenticato di se stessa in questo luogo.
" dice in un altro luogo di aver provata l' avventura delle Figlie di Lot;
" ed in un altro si appella ancora Cristiana:

- » Nos igitur sancta Christi de stirpe creati » Calesti, nomeu retinemus proximitatis.
- n Come se in fatti vi sossero stati Cristiani a tempi di Noe, e di

Per serbare però l'ordine da me proposto, ho stimato bene l'apporre all' Immagine di quelta Sibilla l' Oracolo i che di Lei abbiamo enunciato e la Predicazione e battesimo del Precursore di Cristo ne' sopraccitati versi: VOX VENIET &c.

Non mi tratterò a ripetere la significazione di quei Smboli, che si sono di già spiegati discorrendo della Cumana, come il guardare alla Nube. il libro aperto, la Tromba col motto ec. perchè non solo si pongono ed alla Cumana, ed alla Sibilla di Persia, ma eziandio a tutte le altre sequenti Sibille. Sul folo riflesso di variare le figure, acciocche più agevolmente possano tra loro distinguersi, ho io a ciascuna di esse appropriato un simbolo diversificante digli altri in quanto alla materia, ma denotante ognuno la prerogativa di Profezia, che alle Sibille si attribuisce.

Porta pertanto questa di Perssa una Torricella, o sia casuccia, o Alveare, in cui fogliono le Api fabbricare il loro mele, con molte Api attorno, perchè le Api, secondo Pierio Valeriano lib. 26. sono geroglifico degli Oracoli de' Profeti. Ecco le sue parole servendomi della traduzione del P. Figliuccio., Non si debbono lasciare indietro altre cose , che nelle sagre lettere sono state scritte s delle Api come quella : 29 Quara dulcia faucibus meis eloquia tua super mel ori meo! Ed altrove : 7:-, dicia Dei dulcigra super mel, & savum. Perche ogni Proseta compone , loavissimi fiadoni di celette dottrina, e dolce mele di divine parole. " E Debora nel libro de' Giudici fatta partecipe della Profezia, è interpretata Ape , come dice Adamanzio , e finalmente tutti i Profeti sono , compresi fotto il nome di Api, e i loro siadoni sono quegli Oracoli, n e Profezie, che hanno lasciate scritte, e questo è quel mele, che ci , ha comandato che mangiamo. Perchè qualunque colla Divina meditazione " comprende quei Divini Oracoli, e si nutrisce, e ricrea colle parole scrit. , te dai nottri Profeti, costui eseguisce quel Divino comandamento, per , il quale ci è detto Comede mel fili, mangia il miele, o figliuolo, e " subito prova per esperienza ch' egli è buono.



#### SIBILLA ERITREA



CERNO DEI NATUM, QUI SE DEMISIT AB ALTO:

ULTIMA FELICES REFERENT CUM TEMPORA SOLES;

HEBRÆA, QUEM VIRGO FERET DE STIRPE DECORA

IN TERRIS MULTUM TENERIS PASSURUS AB ANNIS.

MAGNUS ERIT TAMEN HIC DIVINO CARMINE VATES

VIRGINE MATRE SATUS, PRUDENTI PECTORE VERAX.

Ex Xisto Berbulcio.

SI formerà questa Sibilla in atteggiamento come le antecedenti. Nella Nube si dipingerà un Quadro, che rappresenti la Nascita del Bambino Gesu. Starà in atto di scrivere in un libro aperto. Avrà appresso un' Aquila, ed a' piedi la Tromba con cartello, e motto, come le altre.

E' l' Eritrez la più celebre delle Sibille. Come fi accennò fu da alcuni cre-

mi creduta questa la stessa che la Cumana. Intorno al tempo della sua efistenza molto si varia nelle opinioni. Apollodoro Eritreo, che l'assicura sua Concittadina, la pone avanti la disfatta di Troja, e dice che Ella ne profetaffe l'avvenimento, e che di più Omero avrebbe tratta occasione da' suoi versi di promulgare infinite menzogne. Solino cap. 8. Pol. il quale la chiama Erifile, scrive che Ella esistesse pochi anni dopo l'accennata rovina di Troja. Strabone crede che ella florisse ne' giorni di Alessandro Magno. Eusebio in Chronicis riferisce che Ella viveva ne' primi tempi di Roma, che è a dire nel regno di Romolo. Clemente Papa fa menzione di costei nell' Epistola a' Corinti. Fenestella diligentissimo Scrittore racconta che circa mille de' versi di Lei furono portati in Ro-

ma sotto il Consolato di Cajo Curione.

Noi però senza perderci in controversie, e voler sar uso di una Critica, che in qualunque modo non otterrebbe mai il suo fine, restando sempre luogo 2 poterla dire non del tutto ben fondata, rapporteremo I feguendo anche in ciò il sempre lodato Mitologo Banier) il ragionamento di Paudania su questa Sibilla, per contenere esso certe particolarità, che non si hanno da altronde. L'elegante traduzione di tal passo è del celebre Gedoyn, ed è la seguente : " La Sibilla Erofile, dice Pausaniain Phoc. " cap. 12. è posteriore a quella, che era figlia di Giove, e di Lamia, ben-4, chè fosse vissuta innanzi l'assedio di Troja, mentr'ella annonciò, che " Elena era allevata in Sparta per l'eccidio dell' Afia, e che un gior-" no farebbe causa, che i Greci congiurassero alla rovina di Troja. Gli n Abitanti di Delo serbano Inni in onore di Apollo, da essi attribuiti a " quetta Donna. In quetti versi si chiama ella non solo Erosile. ma an-3, che Diana, Si fa ora moglie, ora Sorella, ed ora figlia d' Apollo; ma , in tal caso parla come ispirata, e come suori di se i poiche in altri luo-29 ghi si dice nata da un immortale, da una delle Ninfe d' Ida e da un " Padre mortale, Figlia di una Ninfa immortale, ma di un Padre mortale, n io sono, dic' ella, oriunda d' Ida, di quel paese, ove la terra è sì arrida, n e leggiera, perchè la Città di Marpesso, ed il siume Aidoneo banno dato i Nan tali a mia Madre. In fatti verso il monte Ida in Frigia, si veggono " anche al di d'oggi le rovine di Marpesso, ove anche è restata una sefn fantina di Abitanti. Marpello è discolta due cento quaranta stadi da Ales-, fandria Città della Troade. Gli Abitanti d' Alessandria dicono, che Ero-" file era Sagrestana del Tempio di Apollo Sminteo, e che spiegò il so-29 gno di Ecuba, come l'esito mostrò, che dovea essere inteso. Questa 3. Sibilla passò una buona parte della sua vita a Samo; indi venné a Cla-29 ros, Città dipendente da Colofone; poi a Delo, di là a Delfo ove re-, se i suoi Oracoli sulla roccia, di cui ho fatto menzione. Finì i suoi n giorni nella Troade: fussite ancor la sua Tomba nel bosco dedicato al Apol-" lo Sminteo, con un Epitafio in versi elegiaci incisi in una colonna, n di cui ecco il senso: Io sono quella famosa Sibilla, che Apollo volle aven re per interprete de' suoi Oracoli; in altri tempi Vergine eloquente, ora muta > , sotto questo marmo, e condannata ad un eterno silenzio. Pure coll' ajuto del Die Dio fiblien morta, godo ancora della dolce società di Mércurio, e delle Ninse mie Compagne. In satti predo la sua Sepoltura si vede un Mercurio di forma quadrangolare; alla sinistra precipita una sorgente d'acqua in un, bacino, ove sonovi delle statue di Ninse. Gli Eritrei sono tra tutti i Greci quelli, che sostengono le parti di questa Sibilla con più calore degli altri. Vantano il loro monte Ecorico, e nel detto monte un antro, ove pretendono sosse nata Erosile. Secondo essi, un Pastore di quei contorni detto Teodoro su suo Padre, ed una Ninsa sua Madre. Questa Ninsa era cognominata Idea, perchè allora ogni luogo solto di Alberi, chiamavasi sta e Gli Eritrei levano dalle Poesse di Erosile quei versi, ov' Ella parla della Città di Marpesse, e del Fiume Aindoneo, come del suo paese natio.

Costantino Magno Augusto nell' Orazione, che Eusebio ha aggiunto ai libri mandati suori da lui della Vita di Costantino, recita un Oracolo di questa Sibilla dell' avvenimento di Cristo al Giudizio, dove nel principio delle lettere de' versi si notano queste parole: JESUS CHRISTUS DEI FILIUS SERVATOR, ed il medesimo Imperadore afferma che Marco Tullio Cicerone mosso dall' artifizio di tal Poema, che gli venne in mano, lo sece latino, e lo pose nel numero delle altre sue satiche. Se il vero sia non mi azzarderei mai ad asserirlo. S. Agostino ne discorre nel lib. 18. della Città di Dio cap. 23. e scopre molto bene l'artifizio di tai

versi latini, come si può appieno vedere nel citato luogo.

Dai versi rapportati come sopra da Sisto Betuleio si rileva aver questa Sibilla predetta la nascita del Divin Redentore, e però si dipingerà il so-

pradescritto Quadro nella Nube &c.

L'Aquila, secondo Celio Augusto Curione, simboleggia la presenza della Deità Divina, e però ponendola appresso questa Sibilla si vuol denotare che quel tanto che alla sua mente si presentò intorno alla Redenzione del Mondo, tutta su opera dello stesso Altissimo. Ecco le parole del
riserito Celio in nostra lingua tradotte per M. Camillo Spanocchi Sanese:
"L'Aquila, oltre quelle cose, che ne ha scritto il Pierio, nelle cose.
"Sacre significa la presenza, ovvero un certo subito inslusso della Divina
"Deità, con il quale siamo guidati a maggiore, e più suprema cognizione delle cose Divine &c.

Il fignificato della Tromba col cartello, e motto si è già spiegato, ende non istaremo a ripeterlo.



# TOMO QUINTO.

#### I 39

### SIBILLA CUMEA, OVVERO CIMMERIA.



CUM DEUS AB ALTO REGEM DIMITTET OLYMPO
IN TERRAM OMNIPOTENS FRUGES MORTALIBUS ÆGRIS
REDDET INEXHAUSTAS FRUMENTI, VINIQ OLEIQUE,
DULCIA TUNC MELLIS DIFFUNDENT POCULA COELI,
ET NIVEO LATICES ERUMPENT LACTE SUAVES,
OPPIDA PLENA BONIS, ET PINGUIA CULTA VIGEBUNT,
NEC GLADIOS METUET, NEC BELLI TERRA TUMULTUS;
VERUM FLOREBIT TERRIS PAX OMNIBUS ALTA,
CUMQUE LUPIS AGNI PER MONTES GRAMINA CARPENT,

PERMISTIQUE SIMUL PARDI PASCENTUR ET HÆDI;
CUM VITULIS URSI DEGENT, ARMENTA SEQUENTES,
CARNIVORUSQUE LEO PRÆSEPIA CARPET UTI BOS;
CUM PUERIS CAPIENT SOMNOS EN NOCTE DRACONES,
NEC LÆDENT: QUONIAM DOMINI VIS PROTEGET ILLOS.

Ex Xisto Bethulejo, & ex Stratonico Episcope Cumano in sus collectaneis.

Onna in attitudine come le altre Sibille. Nella Nube si dipinga un quadro rappresentante un'amena Campagna con alberi carichi di frutti e siori, prati sioriti &c. e si dipingeranno nella stessa Campagna uniti insieme in atto di pascolare, o di giacre in terra, Agnelli e Lupi, Vittelli ed Orsi, Buoi e Leoni; e si dipingerà ancora un Fanciullo dormiente accanto ad un Dragone. Avrà la Sibilla sopra le ginocchia il libroperto. Nella destra mano le si vedrà la penna, e colla sinistra sosterrà un ramo di Olivo. Abbia a piedi la Tromba &c.

Annunziò questa Sibilla, come si rilieva dai soprariferiti suoi versi, la pace al Mondo per la venuta del Redentore, e perciò si rappresentera il

quadro nel descritto modo...

Costei nacque in Cuma, o in Cimmerio paese vicino a Cuma nella. Campagna di Napoli. Da molti è chiamata Italica, e si crede che abbia vaticinato in Italia poco dopo l'incendio di Troja; e di quetta con tutta ragione si può pensare che sosse la stessa che la Cumana. Di più non podi riferiscono, che sosse Costei quella Sibilla, alla quale singe Virgilio nel lib. 6. Eneid. di esser ricorso per consiglio. Con ottimo sondamento altrest si può credere che dal riferito Oracolo di questa Sibilla togliesse Virgilio il sentimento della sua Egloga quarta, in cui per adulare Asinio Pollione, dice che colla nascita del di siglio lui. Salonino tornava a rinascene il secolo di oro.

A quello proposito Santo Agostino nella sposizione principiata della Ristola ai Romani dice di questa Sibilla: Fuerunt & inter Gentiles Prophette, in quibus etiam aliqua inveniunur, qua de Christo cecinerunt, sicut: etiamen de Sibylia dicitur, quod non facile crederem, nisi quod Poctarum quidam nobili, mus, antequam diceret: ea de innovatione Saculi, qua in Domini nostri regnunte satis coincidere & convenire videntur, praposit Verbum, dicens:

Ultima Cumzi jam venit carminis atas. Cum aum autem carmen Sibyllinum: effe nemo dubitaverit. Innanzi. a S. Agottino. Eusebio nel quarto libro della

with:

TOMO DUINTO.

vita di Costantino espose nel medessimo modo lo stesso verso di Virgilio.

Fanno menzione di quetta Sibilla Nevio ne' Libri della Guerra Cartaginese, e Pisone negli Annali, e Lattanzio Firmiano nel suo quarto libro contra le genti, e seco Giustino Martire nell' Ammonitorio delle genti.

Parla di quetta Sibilla, come di fatidica, Platone nel Fedone; e nel Mennone maravigliato della verità degli Oracoli Sibillini, chiama i satidici Persone divine. Ammiano Marcellino nella sua Storia riferisce che i sopraccitati versi di questa Sibilla surono appresso a Ena Città abbrucciati da Giuliano Apostata.

Per significare per tanto l'universal pace profetizata al Mondo da questa Sibilla, a lei si appropria il ramo di olivo, come notissimo Simbolo di quella.



FΔT

#### SIBILLA ELLESPONTIACA.



## ILLE DEI LEGEM COMPLEBIT, NON VIOLABIT: PERSIMILEM FORMAM REFERENS ET CUNCTA DOCEBIT.

Onna in positura come le altre Sibille, Nella Nube si formerà un quadro, in cui & dipinga in parte Gesù nel Tempio in mezzo de? Dottori, e nell'altra lo stesso Gesù in mezzo a' suoi Discepoli, e tra la Turba in atto di ammaestrarli. Sarà la Sibilla in atto di scrivere, ed avrà appresso una Cicogna. La Tromba a' piedi ec.

Si dice nata questa Sibilla nell' Agro Trojano, vicino all' Agro Gergitico, e scrive Eraclito, o Eraclide Pontico, che Ella siori nel tempo di Solone il Filosofo, e di Ciro il grande, Profetizò come sopra la dottrina di Cristo, e perciò nel quadro si rappresenta Cristo in mezzo de' Discepoli.

Profetizò altresì, per quello che riferisce Sisto Betulejo, la Divina.

Incarnazione; ed ecco i versi da esso rapportati;

Dum

Dum meditor quondam vidi decorare Puellans
Eximio castam, quo se servaret honore,
Munere digna suo, & Divino Rumine visa;
Q: sobolem multo pareret splendore micantem,
Progenies summi, & speciosa, & vera Tonantis,
Pacifica Mundum, qui sub ditione gubernat.

Si dà a questa Sibilla la Cicogna, per simboleggiare essa l'animo intento a cose divine, come si può leggere appresso Pierio Valeriano lib. 17.



## ICONOLOGIA

#### CTRILLA LIBICA.



ILLE QUIDEM PRESSOS MORBIS SANABIT, ET OMNES
LÆSOS, QUOTQUOT EI FIDENT; CÆCIQUE VIDEBUNT;
INCEDENT CLAUDI; SURDIS AUDIRE LICEBIT;
INSOLITAS MUTIS DABITUR FORMARE LOQUELAS;
EXPELLET FURIAS; OPPRESSI MORTE RESURGENT.

Onna nello stesso atto come le altre Sibille: Nel quadro sopra la Nube si rappresenteranno vari miracoli di Cristo, come quelli del Cieco illuminato, del Lebbroso, del Paralitico, del Morto risuscitato ec. Avrà la Sibilla nella destra mano il libro aperto. Terrà il braccio sinistro alto, e coll' indice della mano additerà la Nube. Appiedi la tromba ec.

Di questa Sibilla, nata in Libia, sa menzione Euripide nel Prologo della sua Lamia. Viveva Euripide nell' Olimpiade 80., cosicchè avanti questo tempo si deve porre l'esitenza della Sibilla Libica, la quale oltreaver predetto, come si raccoglie da' sopraccitati versi, i miracoli di Cr-

110

#0. MO DUINTO. 449

#0, eziandio pronunciò, come abbiamo da Sifio Betulejo, l'incarnazione, e fantità di Vita della stesso Uomo-Dio.

Esce dies venies, coaternas sempore Princepa Irradians fata lata, viris fua crimina tolles, Lumine clarescet cuius Synagoga recenti Sordida, qui solus reserabit sabra recrum; Acquis erit cunctis, gremio Rex membra reclines Regina mundi, Sanctus per sacula vivus.

Sono le Dita della mano geroglifico de' Profeti. Icdi Pierie Velerie so lib. 36.



## ICONOLOGIA SIBILLA SAMIA:



SALVE, CASTA SION, PERMULTAQUE PASSA PUELLA.

IPSE TIBI INSCENSO REX EN TUUS INTRAT ASELLO.

ERGA OMNES MITIS, JUGA QUO TIBI, QUO JUGA DEMAT

INTOLLERANDA TIBI, QUÆ FERS CERVICE SUBACTA.

Onna, come sopra. Nella Nube sarà un quadro, in cui sta espressa. l'entrata di Gesti in Gerusalemnie sopra il Giumento, coll'alle-gra Turba intorno con palme in mano. Starà la Sibilla in atto di scrive-re, ed avrà appresso una Grue. Appiedi la tromba ec.

Era come si crede, la Sibilla Samia nativa dell' Isola di Samo nel Mare Egeo, presso la Tracia; ovvero dell' altra Samo, Isola del medesimo Mare incontro ad Eseso. Fu questa chiamata Pithone. Eratostene riferisce di aver trovata memoria di costei negli annali de' Samj.

Secondo ciò, che con altri ne riferisce S. Agostino nella sua Città di Dio, libro 18. cap. 24. siorì quella Sibilla nel tempo che Numa re-

TOMO DOINTO. 147 Prenunciò costel, come si ricava da' soprariferiti vegsi l'engrata di Gesù in Gerusalemme.

Le si pone accanto la Grue, per essere uccello, il quale vola assai in alto, e velocissimamente, e però, secondo Pierio Valeriano lib. 17. è posto per geroglifico dello Investigatore di cose alte, e sublimi. Qual maggiore sublimità di mente di quella delle Sibille, cui si faceva come presente un così alto miliero racchiuso nella sutura venuta al Mondo, e nelle gesta gloriose dell' Uomo Dio



# ICONOLOGIA

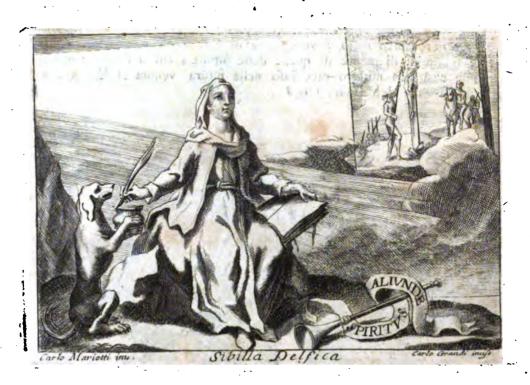

IMPINGET ILLI COLAPHOS, ET SPUTA SCELESTIS ISRAEL LABIIS, NEC NON ET PELLIS AMARI ESCAS APPONET, POTUMQUE IMMITIS ACETI,

Donna, come sopra. Nella Nube si dipingerà un Quadro rappresentamte Gesù in Croce, amareggiato nella sete da Giudei con spugna bagnata di aceto, e siele. Colla sinistra mano sosterrà la Sibilla il libro aperto, ed avra alla banda destra un Cane, che stando in disposta sigura sostenga colle branche un calamajo, nel quale la detta Sibilla stia in atto d'immerger la penna. Abbia a' piedi la Tromba ec.

Si crede costei nata in Delfo, e da alcuni si chiama Antemi. Viste, secondo gli stessi, molto avanti sa caduta di Troja, ed Omero tosse moltissimo dai versi di questa, e se ne sece padrone nei suoi Poemi. Diodoro Siculo nel lib. 5. riferisce che Ella sosse Dasne siglia di Tiresia, e che su mandata dagli Argivi in Delfo, a sciogliere i loro voti, allorche soggio-

girono

TOMO QUINTO. 149
garono Tebe. Prima ancora che Ella apprendesse l'arte Divinatrice da... Tirefia suo Padre, si racconta, che fosse renduta Profetessa da Apollo fatto amante di lei, e che promulgasse in Delso i suoi Oracoli a coloro, i quali da lei si portavano per interrogarla. Per un tal motivo non pochi opinarono che fo le Costei la più antica Sibilla. Non manea chi ha creduto che essa fosse quella Dafne, la quale fuggendo dalle impudiche braccia di Apollo, fu convertita in Lauro. Si legga una tal favola appresso Ovvidio lib. 1. Metamorf. Ha fatta particolare menzione di quella Sibilla Crisippo nel suo libro de Divinatione. Non solo dagli Oracoli di Costei si rileva aver ella predetta la Passione di N. S. come ne' sopracitati : ma altresì da alcuni versi, che riferisce Sisto Betulejo avere di esta ritrovati in un antico codice. si ricava la sua profesia riguardante l' Incarnazione. Ecco i versi riferiti dal detto Betulejo:

> Non tarde veniet: tacita sed mente tenendum Hoc opus, boc memori semper qui corde reponet, Higus pertentant cor gaudia magna Prophet.s Eximit, qui Virgineo conceptus ab alvo Prodibit sine contactu Maris. Omnia vincit Hoc natura opera: at fecit qui cuncta gubernat.

Le si pone appresso il Cane, per esser questo animale simbolo del Profeta, come racconta Piero Valeriano, lib. 5. nel feguente modo, e secon-

do la traduzione di M. Fortunio Milandroni Sanese.

veramente ( dice il Valeriano ) che noi rispetto alla libertà del riprendere abbiamo di sopra assomigliato il Profeta al Cane, che abbai. Ma un' altra cagione di tal significato si trova scritta appresso di Oro; e questa è, perchè i Cani fuori del solito degli altri animali sono pos fti alla guardia delle Statue degli Dei, dei quali essi guardandole fissamente, pare in un certo modo, che prendano maraviglia, non altrimen-, ti che il Profeta dato alla contemplazione, indirizza ogni suo pensiero " a Dio. Certo è che i Sacerdoti dei Tempi, e gli Espositori de' Sacri " Oracoli sono chiamati da Livio Adrako Prosetti, dei quali esso parlae così.

> 33 Allor, th'il capo quel di verdi allori 39 Il Profeta velar, rende al suo Dio 22 Con puro Sacrificio i degni onori ,

" Ma è da avvertire che ogni servizio, che viene dal Cane, si cava o dallo abbajare, o dal mordere; e intorno al mordere sia detto a suf-" ficienza. Quanto poi al latrare, convien sapere, che la bocca è l'inter-» petre di tutto quello, che la mente nontra va dentro nel secreto im-,, maginando. E per certo il Profeta, e l'Indovino sono una cosa mede-,, sima, e la mente dalle più intime, e secrete parti manda fuori per la ICONOLOGIA

150

pocca i suoi nobili concetti, imperocchè quella è sorella della mente e così per la bocca vengono suori tutti i nostri pensieri in quella guisa, che i Rivoli scaturiscono del Fonte. Ma perchè poco giovarebbe il
riprendere, il dannare; ed il biasimare gli altrui disetti, se ogni nostro
pensiero non s' indirizzasse al vero modo di vivere, cioè alla contemplazione di Dio; di qui è che i Sacerdoti Egiziani avendo osservato (siccome per gli frammenti di Oro dicevamo poco prima) che i Cani suor
dell'uso degli altri animali sogliono sare, ed attentamente riguardare le
statue, ed i simulacri delli Dei, ne per gran pezzo levare gli occhi
da quelle; come che il Profeta dato totalmente alla contemplazione sia
solito di sare quelto medesimo; per il cui mezzo si sacciano palesi i nascosti segreti di Dio, e d'onde esso vada acquistando la scienza dellescose avvenire, con molta accortezza ritrovarono così satto geroglisico
del Cane, &c.



#### 81BILLA FRIGIA.



SCINDETUR TEMPLI VELUM, MEDIUM QUE DIEI

NOX TENEBROSA TRIBUS PREMET ADMIRABILIS HORIS,

ET TRIDUI SOMNO PERAGET MORTALIA FATA.

Dona, come sopra. Il quadro sopra la Nube rappresentarà Gest spirante in Croce, e vi si dipingeranno solte tenebre, ed il Sole ecclissato. Avrà la Sibilla nella sinistra mano un velo in atto di coprirsi il volto. Colla destra terrà la penna, e sopra le ginocchia avrà il libro aperto. Le starà appresso un Gallo, ed appressi la Tromba ec.

Non solo predisse questa Sibilla la morte di N. S. ma eziandio, secondo i versi riportati dal Betulejo, l'Annunciazione di Maria Vergine,

l'Incarnazione dell' Uomo-Dio. I versi sono i seguenti:

Ipsa Deum vidi finumum, punire volentem Mundi homines stupidos, & pettora caca rebelles. Et quia sic nostram complorant carmina pellem,

Virginis

Mrginis in corpus voluit demittere Calo Ipse Deus prolem, quam nuntiet Augelus alma Matri, qua miseros contracta sorde levares.

Profetizò la Sibilla Frigia in Ancira; e sa menzione di lei Marziano Capella, il quale giudica che sia la stessa, che la Cumea, e la dice nata

mell' Agro Trojano.

Alle surriserite si chiare, ed evidenti predizioni ne unisce costei delle altre sugl' Idolatri, cui minaccia l' ira di Dio, se non abbandonano il sulto degl' Idoli. Vede il Giudizio finale, e Gesù Cristo sovra un Trono, che viene a giudicare tutti gli Uomini. Ne meno lascia da parte i segni, che devono precedere quest' ultimo giorno; ne la tromba che ci farà sentire ne' quattro angoli del Mondo.

Secondo Pierio Valeriano lib. 24 il Gallo è geroglifico de' Profeti, e

percio si pone appresso alla Sibilla.



#### SIBILLA TIBURTINA

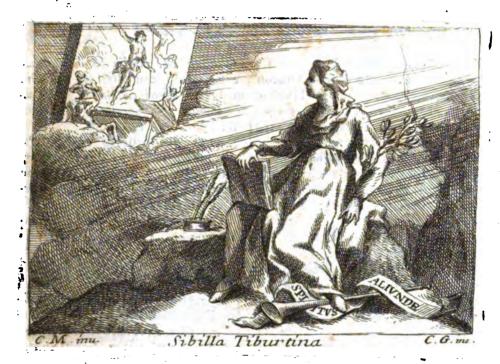

SED POSTQUAM TRIDUO LUCEM REPETIVERIT, ATQUE
MONSTRARIT SOMNUM MORTALIBUS, ATQUE DOCENDO
CUNCTA ILLUSTRARIT, CŒLESTIA TECTA SUBIBIT
NUBIBUS INVECTUS.

Onna come sopra; ma che stia dentro un Antro, o sia Grotta. Nella Nube si dipingerà un Quadro rappresentante la Resurrezione di Nostro Signore, e sua Ascensione al Cielo. Avrà la Sibilla nella destramano il libro, e nella sinistra un ramo di Lauro, ed appiedi la Tromba, ec.

Anche di questa Sibilla si ha altro Oracolo, riferito dal Betulejo, intogno l'Incarnazione di Nostro Signore, ed è il seguente:

> Verax ipse Beus tribuit cui munera fandi Carmine, quod sanctam potuit monstrare puellam,

Concipiet que Navarels in finibus illum, Quem sub carne Deum Bethlemitica rura videbunt. Oh, nimium felix Calo dignissima Mater, Que santam sacro lassabit ab ubere Prolem!

Nacque questa Sibilla in Tivoli Città distante 18. miglia in circa da Roma, dove promulgò i suoi Oracoli; e Lattanzio con altri afferma che questa Sibilla era venerata in Tivoli come Dea. Tiburi cultam ut Deam juxta ripas amnis Anienis, cuius in gurgite Simulacrum ejus inventum esse dicitur.

tenens in manu librum. Lactant, de falsa Religion, lib. 1. cap. 6.

Anzi da quel tanto, the si può rilevare da questo dotto erudito Padre della Chiesa, la venerazione renduta alla Sibilla Tiburtina da' suoi Compatrioti si estese anche più oltre, e si trasseri per sino in Roma, giacche aggiunge egli immediatamente dopo le sopraccitate parole: Cujus Sacra Senatus in Capitolium transtulit. Leggesi nel viaggio dello Spon, che presso quel luogo, ove dice la gente del Paese esser l'antro della Sibilla Tiburtina, si scorgono le rovine di un piccolo Tempio, che si crede esserti

Pacendo menzione il Rabbino Ismaele Maestro della Sinagoga in Calicut, del riferito secondo Oracolo di questa Sibilla in una sua Letteraad un certo Giureperito in Gerusalem [ la qual Lettera si dice che dalla lingua Caldea abbia nella latina tradotta il dottissimo S. Girolamo I così il detto Rabbino scrive intorno la venuta del Messia: Timeo verè, atque. admodum, ac potius obstupeo, & credo eum verum Dei Filium extitisse: Meffiam , inquam , cum quem cam tongo avo destaravimus , sam vonist . Alam recordatus sum illud Tyburtina Sibylla dicentis: NASCETUR CHRISTUS IN BETHLEM: ANNUNTIABITUR IN NAZARETH, REGNANTE TAU-RO PACIFICO. OH FELIX ILLA MATER, CUIUS UBERA LA-CTABUNT ILLUM! Ego volvendo scripta Prophetarum, & ipsorum vera. verba, clare, & manifeste intelligo, atque cognosco illum esse Filium Dei, nobis in terram missum ad redemptionem nostram. Dalla testimonianza di queito Rabbino si deduce, che anche dai Giudei si leggevano i versi Sibillini, e che per la concordia de' Profeti, e delle Sibille s'inducevano a credere la venuta del Messia.

Oltre le rapportate predizioni, se ne hanno molte ancora di questa sibibilla, nelle quali minaccia a Roma estreme sciagure. Non lascia net-tampoco di fare di questa Città un ingiusto odioso ritratto, annunciando così la sua prossima rovina:

Nunc Deus aternus disperdet teque tuosque; Nec super ulla tui in terra monumenta manchunt.

Così riflette su questo proposito l' erudito Banier "L' Autore, dice "egli, di questa Raccolta, in vece d' inserire tante predizioni, che "Iddio non rivelò mai a figlie di Pagane " (non così francamente, co-

me

me fa il Banier ni azzarderei ad asserire come cosa certa, che Iddie non abbia rivelato mai a Figlie di Pagane gli alti milleri; imperciocche la Profezia è una delle grazie grais date, che non suppongono merito alcuno in chi le riceve: onde nel Vecchio Testameato Balaam, benche Gentile, ed Erode nel nuovo profetizzano. Oltre di che, chi può penetrare gl'imperscrutabili fini dell' Onnipotente?), avrebbe assai meglio occultate le sue " furberie se vi avesse posti molti Oracoli, che di esse si trovano negli " Autori profani, ma non sembra di averli letti colla esattezza di Galleo. » di Pietro Petit, e di alcuni altri, che li hanno raccolti. Un solo esem-" pio che riferirò colle parole di Pausania, servirà a far vedere come era-», no concepiti, e nello stesso tempo in qual modo si applicavano agli 20 avvenimenti. Filippo, dice quelto Autore, avendo voluto dar la batta-29 glia a Flaminjo, fu tagliato a pezzi, nè ottenne la pace se non con patto , di evacuare tutte le plazze, che occupava nella Grecia. Anche questa pace 22 da lui a sì caro prezzo comprata, non fu che un vano nome, poiche alla 29 fine divenne schiavo de Romani. Così videro succedere ciò, che la Sibilla 39 senza dubbio ispirata dal Cielo aveva predetto molto tempo prima; che l' 22 l' Impero di Macedonia, dopo esser giunto ad un alto grado di gloria sotto 25 Filippo figlio di Aminta, andrebbe in decadenza e rovina sotto un altro " Filippo: poiche l' Oracolo della stessa era concepito in tai termini: Mace-39 doni che vi gloriate di ubbidire a' Re discesi dagli antichi Re di Argos , n sappiate, che due Filippi formeranno tutta la vostra felicità, e la vostra la 20 sciagura . Il primo vi farà signoreggiare a grandi Città, e Nazioni; il sen condo vinto da' Popoli fortiti dall' Occidente, e dall' Oriente, vi rovinera, , senza speranza di rimettervi , e vi coprirà di vergogna eterna. In fatti, sog-2) giunge Paufinia, i Romani da cui fu distrutto il Regno de' Macedoni, era-, no all' Occidente dell' Europa, ed ebbero per compagno Attalo Re di Misia, e, ed i Misj, che erano all' Oriente.

». Non è difficile, giudicare da questo esempio, e da molti altri, che ., potrei produrre, che la maggior parte delle predizioni delle Sibille , ancora esistenti negli antichi Autori, erano state fatte dopo tratto

Così la discorre il Banier, il quale sebbene risolutamente non si determina a dichiararsi del tutto incredulo a quel tanto, che si ha delle Sibille, nientedimeno traspare in modo ne' suoi detti la scarsa fede di lui in discorso di tal soggetto, che forse io non m' inganno, se penso che alla Fantasia di lui non giammai si presentarono le Sibille, se non se in aspetto di fognate favole, e comprate a leggier prezzo dai forse troppo facili nostri Antichi. Per le ragioni che di sopra ho addotte, discorrendo io delle Sibille in genere, non m' indurrò a rendermi affatto di un tal partito, e mi riporterò sempre a quel tanto che ho detto, dentro i limiti però di una fede ben ponderata, e non cieca. Che ci sieno state le Sibille : Che abbiano queste predette molte cose sulla venuta del Messia è troppo chiaro, per l'attestato non folo de' Primi SS. Padri della Chiesa, ma percio che ne hanno lasciato scritto molti dotti Gentili avanti ancora che Gesù Cristo venisse al Mondo: che si polla credere che la Divina muniscenza abbia compartiti gli altissmi suoi doni alle Figlie peranche di Pagane poi mi par così ragionevole, che niente più. Che si possa poi affolutamente asscurare, che di tanto l'Onnipotenza di Dio sassi degnata, con animo costante non giammai l'asserirei. Chi accerta noi che quette medessme Sibille non abbiano copiati de' passi de' veri Profeti nel Popolo di Dio sche pure andavano sparsi tra gli Uomini senza intendere elleno stesse ciocche trascritto avevano? Sarebbono questi i primi surti di tal matura satti da' Gentili?

In quanto poi ai rimanente delle loro predizioni spettanti rivoluzioni d' Imperi ec. io credo che assennatamente si possa dire col Banier Mitol. lib. 4. cap. 1. art. 3. 3. Diciamo dunque, che le Sibille di un umore tritto, 2. 2. art. 3. 3. Diciamo dunque, che le Sibille di un umore tritto, 3. 3. metico surore, come lo dice Virgilio di quella di Cuma, annonciavano a caso ciocche loro veniva in pensiero, e che a sorza di predire, qualche volta incontravano; o piuttosto che coll'ajuto di un Comentario savorevole, si persuadevano che avessero indovinato. In satti cosa non avrebbono potuto aggiungere, o sevare sovente, anche dopo l'avvenimento, quelli, che raccoglievano le loro-predizioni, e se mettevano in verso, come si pratticava riguardo a quelle della Sacerdotessa di Delesso ? Talvolta si è Proseta, anche non volendolo, e sovente il Pubblico si prende il satidio di accomodare se parole dette a caso, a' satti, a'

quali chi le ha proferite, non ha nemmeno badato,

Troppo egli è evidente, e più che bastevolmente l'esperienza comprova, che l'umana debolezza, la quale curiofamente fi fiudia d'indagare quelto che ne' futuri tempi abbia a succedere, il più delle volte delusa rimane nelle troppo ardite interpetrazioni di ciò, in cui ella si avviene. Voglio quindi io inferire che somma cautela abbisogna nel prestar cieca sede alle numerose profezie, che abbiamo, onde per esta non così di leggieri & cada in quella soverchia credulità, che tanto all' Uomo di cognizione se disconviene, e dalla quale, volesse pere il Cielo, che spesse siate, tratta non avessero l'origine loro moltiplicati errori. Contemiamei di diredelle Sibille, di cui abbiamo discorso, e pur molti, rapportiamo un solo esempio, che el somministra il racconto di Procopio riferito dal P. Menocchio nelle sue Stuore. Centuria 5. cap. 5. Tom. 2. Poco avanti, dice egli, che Roma presa sosse datte armi di Belifario, mentre il Popolo di quella Città in allegresza se ne viveva, un cen' Uomo che interpetre si vantava de' versi delle Sibille, non poca consusione, e terrore nella Città introdusse, giacche con somma sermezza spargeva, che giunto era il tempo fatale, in cui doveva terminare con incendio, ed affitto dillruggerfa la Macchina del Mondo. In comprova del suo dire apportava ciò che era stato predetto dalla Sibilla in que'verse:

Africa cum suerit Romanis victa sub armis >

Parevano le parole chiarissime e che non ammettessero interpetrazione alcuna, differente da quello, che suonano. Poco prima era stata soggiogata l'Affrica, onde pareva, che altro aspettar non si potesse, che la ruina del Mondo: Tunc Mundus cum Prole cadet. Accrebbe questo timore, e quelta perfuafione, l'effersi veduti in quei giorni molti prodigii, quali dalle menti spaventate degli Uomini erano ricevuti come presagi della distruzione del Mondo. Or mentre tutti, come attoniti, attendon quello, che debba fuccedere, ecco comparire uno, che portò lieta novella. colla quale si quietarono gli animi intimiditi. Disse Costui, che già il Mondo colla sua Prole era finito, come aveva profetizato la Sibilla. Paryes a tutti che vaneggiasse, vedendosi che tutti gli elementi, e i Cieli ritevano il luogo, e seguivano l'ordine loro, Nientedimeno esso costante nella sua assertiva, affermava di non mentire, dicendo che aveva cogli occhi propri veduto la caduta del Mondo. In fatti diceva il vero: poiche in... quel tempo un fortissimo Capitano di Belisario, per nome Mondo. o vogliam dire Cosmo, che significa Mondo, insieme con un suo figlio chiamato Maurizio, combattendo contra de Goti era stato ucciso nella battaglia. E questo era il sentimento di quel verso Sibillino ( dice il P. Menocchio; ma in quanto a me la penso una non troppo felice interpetrazione, e forse non m'inganno se conto i sopraccitati versi Sibillini nel numero di quelli inventati e scritti a capriccio; ma seguiamo a riferire le parole del prelodato Padre ) E questo era il sentimento di quel verso Sibillino, qualco fanamente inteso, liberò tutti dalla paura, ed insegnò a noi, che le Profezie, che in qualche senso a Noi pajono chiarissime, talvolta ponno ricevere altra più vera interpetrazione, tutto che non sembri tale o forse anche abbia apparenza di falsità; conforme a quel verissimo detto: Multa falsa probabiliora veris.

Mi si perdoni una tal digressione, forse non inopportuna; mentre intanto so passo a render ragione, perchè si è posto in mani della Sibilla Tiburtina il ramo di Lauro. E' geroglisico questa pianta dello Indovinare, ed ecco ciò che ne dice Pierio Valeriano lib. 50. portando la tellimonianza di Astonico Greco. Dottamente Astonico dice il Lauro esser signa ra della Profezia chiamata da Dionisso nei precetti dello scriver le altrui lodi, pianta indovinatrice; perciocchè gl' Indovini erano chiamati da Dionisso nei precetti dello scriver le altrui lodi, pianta indovinatrice; perciocchè gl' Indovini erano chiamati da Dionisso nei precedi disse il Poeta; Ei morde il Lauro; e la Sibilla appresso Tibullo; Così senza patire mi pascerò di sacri allori, è stato in questo proposito preso; ma ancora per la Cassandra di Sassocie, la qual dice: mangiato il Lauro col dente aprì la bocca. Nel medesimo medo disse Licosrone: mangiato il Lauro mandò suori del gorgonzule la voce. Certo è, come scrive Plutarco nella vita di Agide, che gli Spartani adorarono Dasne sotto nome di Passe, la quale, come

n dicono era solita di dare le risposte certissime.

## ALTRE SIBILLE.

Ltre le riferite dieci, anche altre Donne reputate indovine, e Profeteffe, furono chiamate Sibille; come Casandra figlia di Priamo, della quale così parla Virgilio nel lib. 2. dell' Eneide:

Tunc etiam fatis aperit Cassandra futuris
Ora, Dei jussu non umquam credita Teucris;

Campusia Colosonia siglia di Calcante Sacerdote, ed augure celebratifsimo, i vaticini, e le risposte della quale si leggevano trasportati in verso; e Manto di Tessaglia siglia del famoso indovino Tiressa Tebano. Cosi surono chiamate Sibille Elissa, la quale scrisse in versi i suoi Oracoli; Carmenta Madre di Evandro Arcade; ed eziandio Fauna, o Fatua Moglie e Sorella di Fauno Re d'Italia, la quale poi su adorata come Dea, chiamata la Dea Bona.

Le vere Profetesse eziandio, che sappiamo essere state nel popolo eletto, surono reputate Sibille. Sibilla su uniamata Debora Moglie di Lapidoth, la quale giudicò il Popolo Ebreo, come si legge nel libro de' Giudici, in cui vengono descritti i satti di quella samosa Donna. A questa si può aggiungere Maria Sorella di Mosè, e di Aronne, di cui vien satta memoria nell' Esodo cap. 15. num. 20. Ed inoltre la Profetessa Oldan moglie di Selo, della qual Donna si sa menzione ne' Paralipomeni. 2. cap. 34. num. 22.

Finalmente la Regina Saba, quella che dagli ultimi confini della terra si portò sino in Gerusalemme ad ammirare le maravigliose grandezze, e la Sapienza di Salomone, su tenuta per una delle principali, e più samose Sibille.

Di questa opinione su il Cedreno in Compon. Histor. e con esso moltissimi altri. Pausania pure su dello stesso sentimento, dicendo nel lib. 19. che: In fatidicarum saminarum numero conscribunt Habrei; qui supra Palassinam sunt secundum Domo Gentilem suam Sabam nomine, quam Beroso Patre, Marre Erimanthe genitam tradunt. Hanc alsi Babilonicam, Egyptiam alii Sihyllam vocam.

Anche di questa, come delle altre, si raccontano cose strane, e si riferiscono alcune sue predizioni, che non è già suor del verisimile che siano state a capriccio, e del tutto inventate. Creda chiunque come più gli aggrada. Più per appagare la curiosità de' Lettori, che altro, rapporterò la Prosezia, che si racconta aver proserita questa celebre Regina sopra il legno della sutura Croce del Figlio di Dio. Narra Sossiredo Viterbese, riferito dal Mallonio ne' suoi Commentari de Sacr. Synd. cap. 4. che trascorsi i funetti tempi del Diluvio. Seth, uno de' Figli di Noè trovata

la

la momba del primo nostro Padre Adamo, si portò ratto alle soglie del Paradiso Terrestre, ove dal Cherubino custode di quella fortunata Magione a richiesta un' ampolla d'olio di Misericordia a per aspergerne il sepolcro di Adamo, e mondarne le sozzure delle colpe, ne riportò invece tre bacche di alberi diversi, affinche le piantasse sopra la sepoltura di Adamo. Esegul Seth l'Angelico comando. Nacquero quindi da quelle bacche tre virgulti; che insieme congiunti, ed in sulto uniti, crebbero col tempo in vastissima Pianta. Fu questa recisa ne'giorni di Salomone a per-suasione degli Architetti, i quali pensarono di doversene servire nella sabbrica del famoso Tempio di Dio in Gerusalemme, edificato ne' tempi di questo sapientissimo Re. Ma che? tagliato l'albero portentoso, e in più ministeri provato, non su mai possibile, che si addattasse ad alcuna opera, or troppo breve, or troppo lungo riuscendo, senzacche l'accetta, o sega bastastero ad adattarlo per alcuna cosa. Fu perciò come inutile posto in disparte, di esso poi servendosi Salomone nel suo privato Palazzos ( non si sa ben per qual uso, ) verso quella parte, che il Giardino risguardava. Pervenne, intanto in Gerusalemme la Regina Saba, la quale dato di occhio al gran Tronco, innorridì alla previsione di quello, che doveva seguire. Nulla però osò manifestarne a Salomone, fino a tanto che dopo la qua partenza dalla Palestina gli scrisse il mistero di quell'albero prodigioso, sopra cui doveva un innocente essere ucciso, indi seguendone la rovina di tutto l' Ebraico Impero. Ciò inteso da Salomone, fece toglier quel tronco, e lo fece nascondere sotto terra, affinche putrefatto levasse il timor cagionato dalla Profezia della Regina Saba. Ma ecco nel corfo de fecoli sorgere in quel luogo un fonte, che convertito in Piscina, si rescol tatto di quel legno miracolosa; qui risanandosi quegl'infermi, che dopo il moto di quell' Angiolo, in quelle onde si fossero primieri intromesfi. Quelta è quella Piscina, che vien detta nel Vangelo Probatica, in cui .a poco a poco sopranuotando quel tronco, fu levato dagli Ebrei, ed appoggiato in terra alle pareti del Tempio, finche di esso ne su sabbricata la Croce per crocifiggere il nottro Redentore " Fin qui la curiosa. marrativa di Soffredo.

Altra più stravagante, ed in molte cose diversa ne porta Giovanni Pineda de rebus Salomon. cap. 14. 2. 9. riferendo un certo libro intitolato: Fiorette novello del Testamento veschio, e nuovo, in cui dopo un lungo, esprolisso, benche interpolato raccoato pieno di strani eventi, trattando della Profezia della Regina Saba, dice: Cum Regina Austri, qua Sibylla, Ge Profetissa erat, venisset Jerusalem auditura Sapientiam Salomonis, templum ingressa, Ge lignum contuita, sic inquit ad Salomonem: Quod vides lignum, multorum mirabilium instrumentum erit; quorsum igitur, aut qua ratione hoc loco a te habetur? Salomon vero: Pater, inqui, meus David multo me sapientior, Ge aquior hujus ligni astimator hoc loco statuendum duxit. Igitur multis ultra, citroque sermonibus inter Reginam, Ge Salomonem de mirabili illo ligno consectis, constanter tandem assimmarunt sore, ut illi aliquando Dei Filius crucisigendus adduceretur. E segue narrando la risoluzione di Salomone di sepellir

150

questo legno; la nascita della Piscina; e la fabbrica della Croce di quel

portentoso tronco.

Altri vogliono che quella pianta servisse di piccol Ponte sopra il Torrente Cedron, ove in ispirto dalla Regina conosciuta, e adorata, non volle co' piedi calpestarla. Altri pensano che questo tronco sosse nella Casa di Salomone detto Saltus Libani: Altri diversamente discorrono, come appresso il Toleto, Blessense, Barradio, Ugone, Comestore / Nauclero &c. riferiti dal citato Pineda; onde potremo conchiudere colla Storia, che ha per titolo: Fasciculus temporum, che la Regina Saba audita fama Salomonis, wenit videre eum, & quia erat Prophetissa, Sibylla dicebatur, quia Prophetavit de ligno S. Crucis, de excidio Judeorum; fuit enim cultrix veri Dei. Anche quest'ultima parte ha le sue controversie.

Non è nostro Istituto il farla qui da Giudice. Ci contenteremo soltanto di riferire ciò che ne rapporta, e ne crede l'erudito P. Menocchio nel-

le sue Stuore Centuria terza, capitolo 29. Tomo I.

29 Quanto tocca alla Religione (dice egli parlando di questa Regina) Giovanni de Barros nella storia delle cose di Persia dice che Essa su Ido-, latra, ed il medesimo accennano molti Santi Padri, S. Gio: Grisosto-2, mo, S. Ilario, S. Gregorio Nisseno, ed altri. Io per me inclino più 20 al parere di quelli, che la paragonano, e la numerano con Ruth Moa-23 bitide, con Raab Cananea, e con Iram Re di Tiro, i quali sebbene , non furono di nazione Ebrei, ad ogni modo venerarono il vero Dio, , il che pare si possa argomentare da quelle, parole piene di pietà, 2. Religione verso il vero Dio, che abbiamo nel 3. de' Re 10. 9. Sit Do-31 minus Deus benedictus, cui complacuisti, & posuit te super Thronum Ifrael, r, eo quod dilexerit Dominus Ifrael in sempiternum, & constituit te Regem 2, ut faceres judicium, & justitiam. Che però non dubito di chiamarla con il , venerabil Beda: Santiam, & elettam faminam, admirabilem, & a Christo e, commendatam, e molto più mi parrebbe questo esser vero, se fosse cer-, to quello, che disse l' Abulense, che Ella fosse venuta in Gerusalemnne, non solo allettata dalla sama della Sapienza di Salomone, mana , anche per motivo di Religione, per adorare nel Tempio il vero Dio, ed offerirgli doni al modo che sappiamo, che sacevano altri Principi. n che abbiamo dal libro 2. de' Maccabei, capitolo 3., ove leggiamo que-1. ste parole: Fiebat ut & ipsi Reges, & Principes locum summo honore dignum en ducerent, & templum maximis muneribus illustrarent &c.



#### SICUREZZA, E TRANQUILLITA.

#### Nella Medaglia di Gordiano.

Donna in piedi appoggiata ad una colonna, e tiene con mano un asta, ovvero uno scettro, ed è avanti un altare.

Possiamo intendere, che colui, che sta bene con Dio, al quale si conviene il Sagrifizio, può sicuramente riposare.

#### SICURTA'. O SICUREZZA.

#### Nella Medaglia di Macrino.

Donna, che si appoggia ad un'asta colla destra mano, e colla sinisten.

Sicurtà si dice quella fermezza, che sente l'Uomo nello stato suo come in ogni altra cosa, senza pericolo di esser rimosso; però si sa appoggiata alla colonna, che dimostra sermezza, e all'asta, che dimostra imperio, e maggioranza, dalla quale è pericolo cadere a terra, come è virtù sapersi conservare con onore. Si potrà ancora fare, che tenga in capo una ghirlanda di selce, dimostrando per essa la sicurezza, per tener lei i Serpi lontani, animali sopra ogni altra sorte molto pericolosi, e nocivi, e questa essere la potissima cagione, che i Contadini usassero di empierne i loro letti, come hanno detto gli spositori di Teocrito.



## SICURTA'.

Di Cefare Ripa.



Donna, che în capo tiene una ghirlanda di olivo. Sta a sedere dormendo. Colla destra tiene un' asta. Nella sinistra mano posa la guancia, e la testa, tenendo il gomito del braccio della medessma mano sopra ana colonna.

#### Sicurta.

STa nella Medaglia di Ottone una Donna, che nella destra mano tiene la corona, e nella sinistra un'asta, con lettere: SECURITAS P.R.

#### , Sicurta.

Tella Medaglia di Opilio Macrino si dipinge una Donna, la quale colla sinistra mano si appoggia ad una mazza, e coll'altra sopra di una colonna, con lettere: SECURITAS TEMPORUM.

SILEN-

#### SILENZIO.

#### . Di Lucio Apulejo, ragionato da Cefare Ripa.

Omo senza faccia, con un cappelletto in testa ignudo, con una pelle di Lupo attraverso, e tutto il corpo suo sarà pieno di occhi, e di orecchia.

Questo Uomo senza faccia dimostra, che con tutto il viso si parla, e prestamente colla lingua, tacitamente cogli occhi, colla fronte, e colle ciglia; e però per dar ad intendere il Silenzio, Apuleio formò questa

immagine.

Il cappello sopra alla testa significa la libertà, che l' Uomo ha di parlare, e di tacere; ma sopra d'una testa senza lingua dimostra esser meglio il tacere, che il parlare, quando non sia necessario, perchè gli occhi, e le orecchia per la veste, avvertiscono, che molto si deve vedere, e udire, ma parlar poco, come accenna la pelle del Lupo, perchè
il Lupo, se vede alcuno aventi, che sia veduto da lui, gli sa perdere sui
bito la parola in modo, che con gran ssorzo quello, che è veduto, appena può mandar suori un debolissimo suono, e tacendo, a gran passi questo animale se ne sugge colla preda rapita; però giudicorono gli Antichi,
che si dovesse adoperare per memoria del Silenzio.

#### Silenzio.

Dona, con una benda legata attraverso del viso, che le ricuopra la bocca.

E' sentenza di Macrobio, che la sigura di Angerona, colla bocca legata, e suggellata, insegni, che chi sa patire, e tacere, dissimulando gli assami, li vance al sine facilmente, e ne gode poi vita lieta, e piacevole,

#### Silenzio.

UN Giovine, che tenga il dito indice alla bocca, in atto di far cenno, che si taccia, e che nella sinistra mano tenga un persico colle Foglie.

Fu il persico dedicato ad Arpocrate, Dio del Silenzio, perchè ha le foglie simili alla lingua umana, ed il frutto rassomiglia al cuore; vollero forse significare, che il tacere a' suoi tempi è virtù, però l' Uomo pru-

dente non dee consumare il tempo in molte parole vane, e senza frutto.

ma tacendo ha da considerare le cose prima, che ne parli.

Si fa giovane, perchè nei Giovani principalmente il silenzio è segno di modestia, ed essetto virtuoso, seguitando l'uso degli Antichi, che dipingevano Arpocrate giovane colle ali, e col viso di color nero, perciocche il Silenzio è amico della notte, come dicono i Poeti. Ne mi pare di dover tralasciare i versi dell' Ariosto, che del Silenzio dicono così:

Il Silenzio va intorno, e fa la fcorsa: Ha le fcarpe di feltro, e 'l mantel bruno, Ed a quanti n' incontra di lontano, Che non debban venir cenna con mano.

#### Silenzio.

Omo vecchio, il quale si tenga un dito alle labra della bocca, e appresso vi sarà un' Oca, con un sasso in bocca.

Perchè l' età senile persuade facilmente il Silenzio, come quella che confida più ne' meriti e nella fama acquistata, che nelle parole, si sa il Silen-

zio da alcuni di questa età.

L' Oca è molto dedita al continuo stridere, e cingottire con molta garrulità, e senza consonanza, o armonia alcuna; però tenendo il sasso in bocca, c' insegna, che non ci trovando noi atti a parlare in modo, che ne possiamo acquistare lode, dobbiamo tacere piuttosto, acciocchè se non si cresce almeno, non si siminuisca l' opinione del nostro sapere; essendocchè il Silenzio agguaglia più, e più ignoranti a più dotti, e però diceva un Savio, che l' Uomo si assomigliava alle pentole, le quali non si conoscono se siano sane, o rotte, se non si sanno suonare. E Socrate dovendo dar giudizio di un nuovo Scolare della sua scuola, disse di volerlo sentire, per poterlo vedere. Scrive Ammiano delle Oche, che partendo per lo troppo calore del Sole dall' Oriente all' Occidente, ed essendo loro necessità passare per il monte Tauro, ove è grand' abbondanza di Aquile, timide della forza loro, per non manifestarsi collo strepito naturale della bocca, prendono con essa un sasso, e lo sostentano sino che escono suore dal pericolo.



#### Silenzio.

Anciullo, come si è detto, col dito alla bocca, colle ali alle spalle, e di color nero. Sta sedendo, e mostrando di non potersi reggere in piedi, per disetto della debelezza delle gambe. Tiene in mano un corno di dovizia, e d' intorno alcuni vasi pieni di lenticchie, e di altri legami, colle persiche, che sono le primizie, che al Silenzio per religione si offerivano.

Gli si farà ancora appresso un Coccodrillo; il quale non avendo lingua da fare alcuna sorte di strepito, a ragione si potrà dire Geroglisico del Silenzio.

#### FATTO STORICO SAGRO.

SE cosa gelosa ci è mai, in cui più necessario sia il Silenzio, al certo sono le azioni de' Principi, e potenti; il parlare contra de' quali non è mai abbassanza avveduto, e sicuro. Quindi è che con somma ragione ci avverte il Savio, che neppure nel più recondito nascondiglio dobbiamo mal ragionare, anzi nettampoco mal pensare di loro. Ecco le sue parole: In cogitatione tua Regi non detrahas, & in secreto cubiculi tui non maledixeris diviti, quia & aves cali portabunt vocem tuam, & qui habent pennas ammuntiabunt sententiam. Ecclesias, cap. 10. v. 20.

#### FATTO STORICO PROFANO.

HA del maraviglioso l'universale Silenzio, che su osservato in Venezia in occasione della morte in pubblico consiglio decretata contra del potente Carmagnuola Capitano Generale della Repubblica. Fu la risoluzione per bene otto mesi tenuta in modo tale occulta, che il detto Generale non ne ebbe sospetto, o sentore alcuno, e venuto in Venezia, e ricevuto con molte dimostrazioni di onore, non vi su persona, la qualco o per amicizia, o per interesse gli desse notizia del supplizio, che gli si preparava in pubblico, come in essetti segui; e tantoppiù reca meraviglia una tal segretezza, quantocche alcuni, che consapevoli erano del rissoluto, essendo poverissimi, collo svelarlo al Carmagnuola, potevano esfer certi di sabbricare la loro sortuna. Sabellico nella sua storia, lib. a. della decima Emerale.

#### FATTO FAVOLOSO.

TL Barbiere di Mida Re di Frigia, nel dover radere a questi la barba a gli vide le orecchia da Asino, che a lui erano state date in pena per il suo sciocco giudizio tra Pan ed Apollo, e che coperte teneva sotto una ricca, ed ampia corona, o sia Diadema. L'assalse immediatamente un fortifimo simolo al ridere, ma il rispetto dovuto al Re forzatamente ne lo trattenne, e terminato il suo ufficio, a casa tornatosene, provava pene di morte a motivo di non poter rompere il Silenzio, che necesfario gli era, per quanto cara gli fosse la vita, di osservare su tale accaduto al suo Signore. Pensò egli come con sua sicurezza render noto al pubblico ciocche il solo Re punito, ed egli sapeva. Ecco come die ssogo alla sua brama. Fece uno scavo sotto terra, ed in quello tutto solo entrato, da un picciol foro, che la superficie penetrava, cominciò a gridare = Il Re Mida ha le orecchia di Asino = Uscito quindi inosservato dalle scavo, lo ricopri, e se ne andò pe fatti suoi. Poco tempo dopo crebbe in quello stesso luogo un Canneto, il quale, allorche era das vento agitato, andava ripetendo = Il Re Mida ha le orecchia di Afino = In. modo tale si fe a tutti palese ciocche il misero Re si dava ad intendere, che restar dovesse sepolto in un eterno Silenzio.

Ouvidio Mesam. lib. 11.



#### M R

Belle Stelle .



Simetria

Onna di età virile, ignuda, e di singolar bellezza, e che tutte le parti del corpo sieno corrispondenti con proporzione a detta bellezza. Avr. graziosamente attraverso un drappo di color turchino contesto di Stelle, e de' 7. Pianeti. Stard accanto di una fabbrica di artifiziosa, e bellissima archittetura. Colla sinistra mano tenga una riga, ed un perpendicolo col piombo, e colla destra un compasso, col quale mostra di misurare le parti di una Statua, rappresentante una bellissima Venere.

Simmetria è nome Greco, che in nostra lingua vuol dire una consonante, e proporzionata commensurazione delle cose, e sebbene, secondo la vera forza della parola, non s'intenda fennon circa le misure, che sono tre, cioè lunghezza, larghezza, e prosondità, si stende però in. molte cose, nelle quali si ricerca una grata moderazione; perciocche lasciati da parte i corpi soggetti alla trina dimensione, è un nome generico a tutte le proporzioni; onde se le consideriamo, rispetto alla figura, grazia, e colore de' corpi, si chiama bellezza, se nel temperamento di essi, cioè nelle proporzioni delle quattro qualità elementari, si dice Euerassa. Se nelle voci sonore, si dice Melodia, come anche, siccome la consonanza corporale consiste nella Bellezza, Simmetria, ed Eucrasia: con la consonanza dell' anima consiste in un proporzionato, e simmitro reggimento de' suoi assetti, che sono irascibile, concupiscibile, e razionale, e questo si chiama Temperanza; dove e da avvertire, che ne' corpi semplici non si dice Simmetria, essendo una proporzione, che nasce dall' accordo di tutte le parti del compasso insieme giunte. Diremo dunque, che la Simmetria è una retta proporzione delle cose commensurabili, tanto naturali, quanto sattizie, quali parimente lontana da' due estremi, senza emenda alcuna non se le può, nè aggiungere, nè diminuire alcuna cosa.

Fu in tale stima l'arte del bene, e rettamente misurare appresso gli Egizj, che istantemente procuravano, che i loro Giovani a questo dessero opera, come anche all' Aritmetica, colle quali due arti si regolano quasi tutte le cose, che accadono alla vita umana, e per mezzo di queste esse Egizj componevano le discordie, che tra' Cittadini nascevano per l'allagare del Nilo quale col suo crescere, guattava i confini delle possessioni; onde per mezzo della misura si mettevano poi in accordo, e per questo dille Pitagora: Mensura omnium optima; come anche vedendo che la Sapienza Divina in numero, Pondere, & Mensura cuncta disposuit, come dice la Sapienza al 2. Anzi l'ittesso Dio dice per bocca di Giobbe al 38. Ubi eras quando ponebam fundamenta terra? qui posuit mensuras ejus? vel quis tetendit suber eam lineam, ut in debitam mensuram extenderentur producta omnia? ma di che altro parla la Sagra Scrittura, sennon della maravigliosa Simmetrla, che Dio ha usato nella Creazione dell' Universo? perchè seppure anche consideriamo i quattro corpi semplicissimi, vi trovaremo un' Antiparistasi, così tra di loro moderata, che per mezzo delle qualità simbole si fa un concerto colle dissimboli ancora, che tra loro di accordo non si offendono punto, onde disse Boezio:

> Tu numeris elementa ligas, ut frigora flammis, Arida conveniant liquidis, ne purior ignis Evolet, aut mensas subducant pondére terras.

Questa è una gran Simmetria, ma consideriamo appresso qualsivoglia composto, che vi trovaremo una melodia soavissimamente organizata, e quanto più il composto sarà nobile, e perfetto, tanto maggior Simmetria vi si troverà. Che più bella armonia, che la natura umana? Pitagora (come dice Platone lib. de Scientia) affermò che l' Uomo è la misura di tutte le cose.

Si dipinge dunque di età virile, per mostrare un corpo ben complesso, quale i Greci chiamano Eusacron, essendocche un corpo con Simmetria organizato, non così facilmente, e presto incorre nelle senili calamità, anzi più lungo tempo dura prospero, e vigoroso; stantecche l' età non si considera dal numero degli anni, ma dal temperamento; come ancora dipingesi di età virile, perchè allora è finito di crescere il corpo nelle sue debice

debite misure, e proporzioni; essendocchè il Fanciullo non vi sia anche

arrivato, ed il vecchio calando, da essi si slontana.

La Bellezza accompagna la Simmetria, si perchè ragionevolmente quello, al quale non fi può aggiunger, nè diminuir alcuna cosa, si chiama bello, si ancora, perchè dice Platone nel Timeo: Pulchrum, sine menfura, & moderatione, esse non potest. Ideoque animal, quod tale futurum est. convenienti mensura moderata esse oportet, e nel lib. detto Philibeus, Commensuratio pulchritudo plane, & virtus ubique sit; perche siccome la bellezza del corpo, per essere un'alta, e convenevole disposizione delle membra, di soave grazia, di dicevole colore attualmente aspersa, tira a se cli occhi altrui con maraviglia: così la virtù, e particolarmente la Temperanza. Simmetria dell'anima, la quale s come diceva Pitagora ] è la regola di tutto quel che conviene, fa che sieno di comun consentimento lodate le misurate azioni di coloro, le quali ella accompagna col suo splendore; anzi di più la bellezza del corpo apparecchia la via ad entrare in cognizione dell' animo, essendocchè l'esteriore dimostra anche il più delle volte lo stato interno, come vogliono molti Filosofi; e Galeno sopra di ciò ne ha scritto un libro particolare, intitolato: Quod animi mores seguantur cordoris temberaturam.

Basta però a noi parlar della bellezza del corpo, colla quale si ha da delineare la nostra figura, sebbene la Natura poche volte raccoglie tutte.

le parti belle in un sol corpo, come dice il Petrarca:

Questo nostro caduco, e fragil bene, Ch' è vento, ed ombra, ed ha nome beltade, Non su giammai, sennon in questa etade, Tutto in un corpo, e ciò su per mie pene.

Sebbene la bellezza si suole variare, secondo gli esercizi, l'età, i paesi, ed il sesso, perchè sarà in un soggetto bella una cosa, in un altro parimente un'altra; onde la bellezza di una Donna, la quale viene approposito nella nostra sigura, così è dal Tasso nella sua Armida descritta:

Argo non mai, non vide Cipro, e Delo,
B' abito, o di beltà forme sì care.
D' auro ba le chiome, ed er dal biance velo
Tra luce involta, er discoperta appare.
Così qualor si rasserna il Cielo,
Or da candida nube il Sol traspare,
Or dalla nube uscendo i raggi intorno
Più chiari spiega, e ne raddoppia il giorno.

Fa nuove crespe l'aura al crin disciolto, Che natura per se rincrespa in onde, Stassi l'avaro sguardo in se raecolto.

E i tesori d'amor, e i suoi nasconde.

Dolce color di rose in quel bel volto.

Fra l'avorio si sparge, e si consonde.

Ma la bocca, ond'esce aura amorosa.

Sola rosseggia, e semplice la rosa.

Mostra il bel petto le sue nevi ignude.

Onde il suoco d'amor si nutre, e desta.

Parte appar le mammelle acerbe, e crude.

Parte altrui ne ricuopre invida vesta.

E quel che segue.

Si dipiage nuda, per mostrare, che tutte le parti del corpo devono corrispondere all'essere della sua equalità, ordine, e proporzione, come ancora, perchè la bellezza del corpo appaja, senza essere ricoperta da alcun impedimento; e per questo Paride, dovendo giudicare qual sosse più bella tra Giunone, Venere, e Pallade, volle vederle ignude, per conoscere molto bene le proporzioni, corrispondenze, e Simmetria di tutte le parti del corpo; e l'Ariosto per delineare una esquista bellezza in Angelica, la descrive nuda, dicendo e

La siera gente inospitale, e cruda

A la bestia crudel nel lito espose

La bellissima Donna così nuda,

Come natura prima la compose.

Un velo non ba pure che rinchiuda

I bianchi gigli, e le vermiglia rose,

Da non cader per Luglio, o per Dicembre,

Di che son sparse le polite membre.

Il drappo turchino tutto stellato significa il Cielo nel moto, nel quale si trova un' armonica proporzione di consenso di tutti i più Sapienti; di più per il moto del Cielo si mantiene, e conserva il temperamento degli Elementi, da' quali dipendono i composti, e per il suo moto si trassonde a noi la virtù delle stelle, come conserma, dopo aver discusse molte opinioni di Astrologia, il R. P. Alessandro de Angelia, nel r. lib. contra Astrologio, cap. S. Adhee motu Cali ignia, aerisque calorem soveri, ac conservari, eaque de causa non incongrue dici motu Cali aerem, & ignem calesseri, ultro damue. Deinde Cali motu deserri, ad nos astrorum essicentiam iu conser est. Ottre che ciò ancora asserma Ariti. lib. 2. de Generat. tex. 56. & 2. de Calo, tex. 20.

Che

Che diremo del Sole, che con tanta bella proporzione, e Simmetria, ci distingue il giorno, e la notte? ci apporta quattro disserenti stagioni con Simmetria divise, due Equinozi, e due Solstizi, come benissimo dice. Cicerone fib. de Natura Deorum. Sol qui astrorum obtinet principatum itamovetur, ut cum terras larga luce compleverit, easdem modo his, modo illis partibus opacet, ipsa enim umbra terra soli essiciens nostem essicit, nosturnorum autem spaciorum eadem est aquabilitas, qua diurnorum, ejustemque solis tum, accessus modici, tum recessus, & frigoris & caloris modum temperat; instessens untem Sol cursum tum ad septentrionem, tum ad meridiem, astates, & hiemes efsici, & ea due tempora, quorum alterum estati, hiemi senescenti adjunctum est, alterum ita ex quatuor temporum mutationibus omnum, qua terra, muroque zigniuntur initia, & causa ducuntur.

Non ha ancora la Luna la sua Simmetria nel suo corso? sì certo, ed al Sole non ha invidia alcuna. Lo dice l'istesso Cicerone, non da Oratore, ma da grandissimo Filosofo, parlando: In Luna quoque cursu est bruma quadam, & Solsini similitudo, multaque ab ea manant, & sluunt, quibus, & animantes alantur augescantque, & pubescant, maturitatemque assequentur, qua oriuntur e terra. Ecco dunque per qual cagione abbiamo messi i sette Pianeti nel sopraddetto drappo, come ancora perchè i pianeti hanno qualche forza, anologia, e proporzione, non dico negli animi, come salsamente assermano gli Astrologi, ma nei temperamenti, come benissimo spiega il R. P. Alessandro sopraccitato nel 2. lib. al cap. 1. dicendo: Maximum igitur, quo vis astrorum pertingere potest corporis est temperamentum, ex quo postea nonnulla animorum propensiones existunt (nam & animum corpus, & corpus animum solet per movere) il che ancor assermò Ptolomeo nel 1. lib. de Judiciis cap. 4. & 8.

L'illello conferma Cicerone 2. de Divinit. dicendo che su ancora anzica opinione de' Caldei: Animorum mores ex corporum temperamento e Calo bausto putandos esse, soggiungendo: Cum anni sempora, tempestatumque Cali conversiones, commutationesque, tanta siant accessu stellarum, & recessu, cumque ex vi solis essiciantur, qua vidimus: non veresimile solum, sed etiam verum esse cessent, perinde utcumque temperatus sit aer, ita pueros orientes animari, atque sirmari, ex eoque ingenia, mores, animum, corpus, actiones vita, casus cujusque eventaque singi.

Voglio per ora tralasciare quello che dice Arist. nel lib. de Phisonomia al 1. cap. bastarà l'accennare, che tutto quello che abbiamo detto de' Pianeti, non così facilmente succederebbe, se con ordine, e Simmetria non si movessero, e non rotassero di continuo, dal qual ordine ne nasce tutto il bene, come se per il contrario nel moto non vi sosse ordine, ogni co-sa anderebbe in rovina.

Si dipinge che stia accanto di una sabbrica di artisiziosa, proporzionata, e bellissima architettura, essendocche tra tutte le opere di artisizi industriose, non vi sia opera, nella quale vi sia di mestieri di maggior Simmetria, che la sabbrica, dalla quale l'Architettura ha preso il nome, dando essa le vere regole di colonne, piedestalli, basi, capitelli, architravi, altezze, larghezze, tondi, ovati, quadrati, semicircoli, triango-

li, concavi, vani, e mille altre arti, acciò con Simmetria esercitino il loro magistero, e con graziosa proporzione soddisfacendo all' arte, porgano

diletto agli occhi di Uomini virtuoli.

Tiene colla sinistra mano la riga, ed il perpendicolo con il piombo, come stromenti da misurare la lunghezza, e larghezza de corpi, trovandosi ancora colla riga tutti i piani, con il perpendicolo le linee, che devono cadere a piombo, e per molte cagioni tiene colla destra il compasso, quale stromento quanto sia necessario, per proporzionatamente misurare, non ha bisogno di prova, servendo per trovare il mezzo sessione di misurare di misurare di misura di perfendocche le misure dipendono dal punto, e tutti i numeri dall' unità per sar tondi persetti, ovati semicircoli, curve linee, ed altri infiniti offizi

a chi vuol con Simmetria operare.

Mostra di misurare la bellissima Statua di Venere, prima, perchè come dice Vetruvio, dalle membra umane hanno havuto origine le misure, come dalla mano il palmo, dal braccio il braccio, e dal passo il piede: come ancora, perche non vi è cosa creata da Dio con maggior Simmetria dell' Uomo avendolo creato ad immagine, e fimilitudine sua, quale è una vera proporzione, vera armonia, vero ordine, vera virtà, e verissima, e perfettissima commensurazione, Simmetria di tutte le cose; onde ben disse Marsilio Ficino nell'argomento del libro de Temperantia, di Platone: Corporis pulchritudo non per se amanda, sed tamquam Divina pulchritudinis im go nobis existimanda, e sebbene ciò consideriamo, trovaremo, che l' Uomo Microcosmo chiamato, contiene in se tutte le misure, i pesi, qualità, e moti, che il Mondo grande contiene, e per quello disse Mercurio Triimegisto: Homo est quoddam omne, & quoddam totum in omne, e primieramente, siccome il Sole con Marte corrisponde al fuoco, Venere con Giove all'aria, Mercurio con Saturno all'acqua, e la Luna alla terra, così l'Uomo con Simmetria risponde colle sue qualità alli quattro sopraddetti Elementi. Vogliamo il Sole ? eccovi il cuore; vogliamo la Luna? ecco il fezato; per le Stelle ecco le pupille, la pioggia corrisponde al pianto, il vento al sospiro, il baleno al riso, il tuono alle minacce.

Li metalli li somigliamo li quattro umori; il chilo il siero, e la sperma. Alli sette Pianeti l' Uomo corrisponde in più maniere. Prima colla virtù vitale al Sole, colla vegetativa alla Luna, coll' impulsativa a Marte, colla fantasia a Mercurio, colla naturale a Giove, colla concupiscibile a Venere, e colla ricettiva a Saturno. Ma andiamo più oltre: rafsomiglia l' Uomo il Sole colla chiarezza de' sensi, colla secondità di generare la Luna, colla sortezza dell' animo Marte, colla possanza dell' interpetrare Mercurio, colla possanza del signoreggiare Giove, col caldo dell' amore Venere, e colla sottigliezza del contemplare Saturno; e per tutte queste ragioni diremo con Francesco Puteo, che a Giove si attribuisce la benevolenza, a Saturno la stabilità, a Marte la potenza, a Mercurio la sagacità, a Venere le delizie, e al Sole, e alla Luna la generazione, e corruzione; più oltre a questo mirabile Microcosmo potremo dire, che rassembra tutti gli animali colla parte sensitiva; le piante colla

vege=

vegetativa, avendo il Supremo Fattore a tutte le sorta di vegetabili dato le radiche, come certi fondamenti, acciocchè con esse, a guisa di piedi, si
sostenessero (come dice Plinio) Il tronco rassembra il busto; li rami le braccia. Volete le mani? le dita? ecco diversi surculi, che dai
rami si spartiscono; vogliamo la pelle o cute? ecco la scorza, alla quale
soggiace un umore, quale a guisa di sangue ogni parte didrisce, e ristora; più oltre: non vi sono ancora le vene per li rami, e surculi in sino
alle soglie penetranti? non diremo altro, essendo noto, che tutte le parti
che sono nell' Uomo, sono ancora negli alberi, come dissusamente spiega il
Mizaldo nella sua Dendranatomia.

Si dipinge che misuri la statua della Dea Venere, prima, perchè non si trova cosa, nella quale vi sia più Simmetria, e nella quale si scuopra maggior proporzione, e commensurazione del corpo umano, essendo armonico, e di persettissima misura. Primieramente dunque bisogna pensare, che la Natura ha possa la faccia dell' Uomo nel luogo più alto del corpo, acciò dalla proporzione di essa tutte le altre parti del corpo si commensurassero. Il viso dunque si spartisce in tre misure o parti, una è dalla cima della fronte sino alle ciglia, l'altra dalle ciglia sino alla punta del naso, e la terza dal naso al mento; onde queste tre misure nove volte moltiplicate formano tutta la statura dell' Uomo, che in nove parti si divide.

La prima è la faccia, la secoda il petto, cioè dalla Clavicula, sino al sterno, ovvero principio dello stomaco; la terza di ll, sino all' Ombelico; la quarta dall' ombelico sino alla sommità della coscia; la quinta, e la se-sta le coscie, sino al poplite, ovvero ginocchio; la settima, e l' ottava al talo; l' ultima è tutta la lunghezza del piede, intendendo sempre di un Uomo che sia persettamente cresciuto. Ma circa di questo non mi stendo più oltre, essendo materia dissusamente trattata da Pomponio Gaurico, e dal celebre Matematico Anton Mizaldo sopraccitato nell' opuscolo de Symmetria hominis.

La Dea Venere significa una perfetta bellezza, essendo posta da molti Autori per la Dea di bellezza, essendo ancora, che nella contesa tra essa Venere, Pallade, e Giunone, per il pomo di oro, dove era scritto: Pulchriori detur, su da Paride, arbitro da Giove a ciò eletto, giudicata per la
più bella, avendo prima benissimo esso Paride considerata la proporzione,
Simmetria, ed esquisita bellezza del corpo di Venere; onde poi ne ricevè
il pomo, che a lei, come più bella delle altre, si doveva.



### SIMONIA.

# Dello Steffo.

Na Donna coperta tutta da un velo negro, ma che si vedano le braccia, e gambe nude, ambe leprose. Terrà colla sinistra mano un Tempietto, sopra del quale vi sia una Colomba bianca, colle ali aperte, con raggi di ogni intorno, come si suole rappresentare lo Spirito Santo, col braccio destro alto. Tenga una borsa sospesa in aria sopra la Colom-

ba, con un motto, che dica: INTUITU PRETII.

La Simonia [ secondo i Sagri Teologi ] è una studiosa, e deliberata volontà di comprare, o vendere qualche cosa spirituale, o annessa allo
spirituale, S. Tom. 2. 2. q. 100. art. 10. Laddove la Simonia è detta da Simon Mago, il quale nel nuovo Tostamento su il primo inventore
di questa scelleraggine, essendocchè volle comprare da S. Pietro la grazia dello Spirito Santo, per rivenderla ad altri, dicendo: date ancora a me questa podestà, acciocchè qualunque io toccherò colla mia mano, riceva lo Spirito Santo, come ricevono da te. A questo rispose S. Pietro: I tuoi danari ti sieno in perdizione, poichè pensi, e stimi che i doni
di Dio si acquistino con danari. Ciò si vede negli atti degli Apostoli al c.7.

Si rappresenta che sia coperta tutta da un velo negro, perciocchè la Simonia fuole molte volte ricoprire con pretesti Simoniaci quelle cose, che fanno approposito per la sua mala intenzione; onde da' Sagri Teologi in tal caso vien detta Simonia palliata, come ancora fignifica la privazione della luce, e della grazia di Dio, essendochè chi vende, o compra li doni di Dio, oltrecche non fa azione chiara, e manifesta, oscura l'anima sua in dannazione; onde sopra di ciò S. Gregorio in Registro dice: Anathema danti, Anathema accipienti, hac est Simoniaca haresis. Si dimostra, che abbia le braccia, e gambe leprofe, in fegno, che Giezi Discepolo di Eliseo profeta, si fece leproso con tutti i suoi discendenti, per avere egli preso due talenti da quel gran Signore della Siria detto Naam; il quale gratis cra stato liberato dalla lepra da Eliseo, il quale ricusò ogni dono, e quel servo del bene spirituale fatto dal detto Eliseo, ne dimandò il prezzo, come si legge nel 4. lib. de' Re, al cap. 5. Onde quelli che vendono i beni spirituali, non solo si dicono Simoniaci, ma ancora Gieziti, da Giezo, detto di sopra.

Si rappresenta, che tenga il Tempietto, sopra del quale vi è la Colomba, nella guisa che abbiamo detto, per significare che essendo la Santa Chiesa retta, e governata dallo Spirito Santo, ne vengono da esso generalmente tutti li beni Ecclesiatici, e doni spirituali, come scrive S. Giacomo al 1. cap. Omne donum persestum desursum est; Onde per sar chiaro l' estetto della Simonia, si dipinge quetta sigura, che tita colla borsa sopra la colomba, per dimostrare l'atto del pagamento de' detti doni spirituali;

onde

175

ende volendo Simon Mago comprare li doni dello Spirito Santo da S. Pietro, come abbiamo detto, non poteva fare ciò, senza dimostrazione di pagare con danari li soprannominati doni, come si vede chiaramente nel sopraddetto motto i INTUITU PRETII.

### AIROMI2

### Di Gio. Zaratino Castellini.

lovane pescatrice. Avrà le mani leprose. Tenga nella destra una verga di oro lunga, e grossa, nella cui cima sia legata una lenza, dalla quale penda un ramo di oro, e uno di argento. Nella simistra avrà una Ceraste, Serpe bianca, che ha quattro picciole corna in testa. Ai piedi abbia quattro Pesci, da una banda la Rana marina, e la Squatina, dalla altra il Rombo, e la Raggia.

La Simonla è una studiosa volontà di comprare, o di vendere qualche cosa spirituale, o a spirituale annessa, posta in essetto opere subsequato. Pa-

normitano, e S. Th. 2. 2. q. 100. art. 10.

La Simonia è detta da Simone Mago, il quale vedendo, che gli Apostoli sanavano paralitici, e stroppiati, e sacevano gran miracoli, e che quelli ricevevano lo Spirito Santo, a' quali gli Apottoli imponevano lo mani sopra, egli offeri danari agli Apostoli, dicendo : date ancora a me questa potestà, che a qualsivoglia che io imporrò le mani, riceva lo Spirito Santo. Allora S. Pietro rispose: Sia teco la tua perdizione, poiche pensi, che il dono di Dio si possa possedere per via di denaro. Storia, che è negli atti degli Apostoli cap, ottavo, dove si vede che la Simonla scaturisce da due estremi vizi, dall' ambizione, e dall' avarizia, ambedue in Simone Mago, il quale era ambizioso di far segni mirabili, e di aver potettà di dare lo Spirito Santo : Date hanc mihi potestatem , disse egli com ambizione, e con fine di cavarne danari. Cost gli ambiziosi per soprastare ad altri ambiscono dignità, e alcuni di loro cercano d' impetrarle, per mezzo della Simonia, con patti, promesse, presenti, e dameri; il fine è l'avarizia, per accrefcere facoltà alle case loro, con rendite de' benefizi ; e perche Simone Mago cercò di comprare il dono dello Spirito Santo, con intenzione di rivenderlo, e guadagnarci sopra; quindi è chequelli, che vendono le cose spirituali, si conformano a Simon Mago nell' intenzione, in atto poi quelli che lo vogliono comprare. Ma quelli che in arto vendono imitano Giezo, Discepolo di Eliseo Proseta, del qual Giezo leggesi nel quarto delli Re c. 5. che si sece pagare, spendendo salsamente il nome di Elifeo, due talenti da Naaman Re di Siria leproso, mondato da Eliseo suo Maestro: laonde i venditori di cose spirituali si possono chiamare non solo Simoniaci, ma anco Gieziti, secondo S. Tommaso.

E" pescatrice la Simonia, perchè i Simoniaci hanno mira di pescare i benefizi, non Anime, e Uomini, de' quali sono veri Pescatori i chiamati

da Dio : e questi sono alla Navicella di Pietro salutiferi . Pestifera è la pescagione de Simoniaci, e le operazioni loro sono leprose, maledizione data da Eliseo Profeta a Giezo, ed a tutta la sua posterità: a cui bravò, dicendo: Hai ricevuto argento, e oro, per comprare oliveti, vigne, e bestiami; ma la lepra di Naaman si attaccarà a te, e a tutti i tuoi discendenti; lepra che piglia tanto quello che vende le dignità, ebenefizi, quanto quello, che li compra; è lepra che infetta le anime, e spesse volte il corpo con mille caltighi, e flagelli, che manda Dio a lui, e a' suoi posteri : Timeatur Simonis justa dammatio, qui emendum eredidit totius largitatis auctorem, dice Cassiodoro nelle varie, lib. o. cap. 15. Però la Simonia ha le mani leprose, perchè i Simoniaci non se le sono lavate col timor di Dio, ma con oro, e con argento, che fece venir la lepra a Giezo. Timor di Dio ebbe Balaam, che quanto più Balac Re de' Moabiti volle corromperlo con oro, e argento, acciò maledicesse il Popolo d' Israele, tantoppiù lo benedisse, e rispose a' suoi Ambasciatori, e a Balac istesto; Si dederit mihi Balae plenam domum suam argenti, & auri, non potero immutare verbum Domini Dei mei. Numeri 22. e 24. Con simili degne parole si possono licenziare quelli ambiziosi, che per mezzo di Simonla. cercano le dignità: Ablint damnosa compendia, illud tantum vere possumus lucrum dicere, quod costat divina judicia non punire, Cassiodoro nel luogo citato. Abborriscono i buoni Religiosi il dannoso guadagno della Simonia, come lepra stessa, L'Abate Stefano Cisterciense andando alla cerca in Villa, riprese il suo Converso, che avesse preso gran quantità di Pane da un Prete Simoniaco, non volle che si portasse al Monastero, ma lo distribul a Paltori, che erano per quella Villa. Santo Antonino nelle sue Croniche, tit, 15. cap. 18. 6. 1. Abbas ingemuit, & ait: quare accepisti? ne sciebas, quod Presbyter ille Simoniace ordinatus est? quidquid accepit de Ecclesia lepras est, & rapina; absit, ut peccatum illius comedamus.

Con che pesca questa Pescatrice? I l'escatori sogliono pescare con canna, che abbia nervo, ma sottile, perchè quando è grossa il Pesce, di natura sospettoso, si spaventa dell'ombra della canna, come dice Plutarco, de solertia animalium; ma questa Pescatrice pesca con una verga di oro, che quanto è più grossa, tanto manco spaventa il Pesce; anzi gli dà animo di andare nlla volta sua a pigliare il boccone. Mi sovviene di quella verga di oro, che mette Omero nell'Odissa quinta in mano a Mercurio, Presidente del guadagno, e della negoziazione, colla quale addormenta-

va, e svegliava dal sonno gli occhi di chi voleva:

Capit autem virgam, que virorum oculos demulcet Quorumcumque vult, eos autem ipsos sopitos excitat, Hanc in manibus tenens delabitur fortis Mercurius.



Aurea virga utens Mercurius.

Cost la Simonia nutrice del guadagno, e scaltra negoziatrice, conquesta medesima verga di oro proccura di sar chiudere gli occhi a passare indegni alle dignità, e sare aprir gli occhi, per ammetterli a chi più sepolti nel sonno li tiene, e miente intendere ne vuole. Il pescar coll'amo di oro, su proverbio di Augusto, pronunziato in opera vana, perchè a pescare coll'amo di oro è cosa superstua, non mette conto, e porta pericolo, che il Pesce lo strappi via, secome alle volte suole avvenire, e strappassi particolarmente dalla Volpe marina; ma la Simonia pesca sicuramente coll'amo di oro, e di argento, e si contenta che le Volpi marine lo portino seco; laonde il buon Poeta Dante così esclamò contro i Simoniaci nel 19. Canto dell'Inserno:

O Simon Mago, o miseri seguaci, Che le cose di Dio, che di bontate Devon essere spose, voi rapaci, Per oro, e per argento adulterate!

E più abbasso:

Nostro Signore in prima da Sau Piero.

Che ponesse le chiavi in sua balla

Certo non chiese, se non vienmi dietro.

Nè Pier, nè gli altri chiesero a Mattia

Oro, od argento, quando su sortito

Nel luogo, che perdè l'anima ria.

Conobbero gli Antichi Romani, che l'oro, l'argento, e li donativi nell'ambire le dignità, e li Magistrati era per opprimere col tempo la. Repubblica, però non si trova ch' essi abbiano posta più cura in estinguere altri difordini, che in togliere via così nocivo abuso; posero in vari tempi contro ciò più di dieci Leggi, tra le altre per la Legge Acilia de Ambita, si ordinò che chi fosse convinto di far prattiche, non potesse pigliare Magistrati, ne esser Senatore, e che fosse condannato in pena pecuniaria. Marco Tullio di più fu caufa, che gli si desse l'essilio per dieci anni, e proposero onori agli Accusatori. Cajo Carbone, che accusò Marco Cotta, ancorche fosse stato solamente Tribuno della Plebe, su per quella accusa fatto Console. Quinto Scipione, Suocero di Pompeo, su per tal conto reo, e Quinto Coponio fu condamnato nella pena delle prattiche, per aver donato un' anfora, vaso di vino, ad uno, acciocche gli desse il voto nella dimanda di un Magistrato; proibirono il passeggiare, e far conviti, per tal causa di prattiche. Veggasi Dione lib. 36. 39. 41. 54. ed altrove Plutarco in Catone Minore, e quanto radunato trovasi ne' Geniali di Alessandro, e nelle antichità Romane del Rosino, lib. 8. cap. 29. de Ambitu. Polibio nel 7. lasciò scritto, che i Cartaginesi con aperti doni ne veniva no alli Magittrati; ma che i Romani punivano ciò con pena capitale.

La Ceraste, per quanto Pausania ci sa sapere, va carponi, appunte nel modo che cammina il Granchio, per obbliquo, e traverso: così il Simoniaco aspira, e cammina per vie storte, e indirette a dignità, e gradi. Queito è quel Serpente, che per sentieri, e strade occulte assalta i Viandanti di cui la Genesi cap. 40. Fiat Dan coluber in via . Cerastes in semita: mordens unoulas Equi, ut cadat Assensor eius retro. Eliano de Animal. lib. 1. cap. 57. dice che è di color bianco, e che ha due corna in testa. Plinio · lib. 8. cap. 13. scrive che ne ha quattro. Nicandro Poeta Greco nella Teriaca riferifce, che alcune ne hanno due, alcune quattro, e quattro afferma Isidoro, e Bartolomeo Anglico: quali corna l'astuta Ceraste, nascondendo tutto il resto del suo corpo sotto l' arena, discoperte lascia, e le va movendo, per allettare gli uccelletti, i quali pensando di aver trovato esca di ristoro, volano verso quelle, ma quando stringono per pigliar cibo rettano essi divorati dal malizioso Serpente: così alcuni Simoniaci aspirando a supreme dignità, nascondono ogni rigore, e adescano altri con quattro promette, ed offerte, arrivati poi all' intento loro, ottenuta la pretesa podestà, spesse volte opprimono quelli stessi, che sono calati, ed inclinati verso loro, come si può vedere nella Storia di S Antonino part. 3. tit. 20. cap. 8. S. 1. e nella terza vita del Panuino; forse perchè que? che sono calati, vogliono stringere importunamente le corna, che in Pierio sono simbolo della dignità, e vogliono imprudertemente domesticarsi un poco troppo, e disponersi a loro modo di chi hanno promosso, e nonvorrebbono che fosse capo, sennon pro forma; ma chi viene esaltato, massimamente con i debiti modi, è ragionevole che ministri a suo arbitrio. e giudizio, e che si lasci essere quello che è stato satto, secome da Remigio Fiorentino saggiamente si discorre nelle sue considerazioni civili.

Si può ancora la Ceraste prendere per figura dell' antico Serpente nemico del Genere umano, che per mezzo della Simonia divora tutti i Simoniaci adescati da' beni terreni, e temporali. Quindi è, che Dante. pone i Simoniaci nell' Inferno dentro un pozzo, col capo ingiù, e collegambe in sù, e con siamma di fuoco sopra la pianta de' piedi, pena conveniente, dice il Landino, perche essendo creato l' Uomo colla faccia insù levata al Cielo per contemplare Iddio, e le cose superne, e celesti, il Simoniaco, il quale per l'avarizia vende, e compra le cose spirituali, per oro, ed argento, che sotterra nasce, perverte l'ufficio dell' Uomo contemplativo, perchè si sommerge nelle cose terrene, scordatosi delle celesti, alle quali tirano de' calci, come sigura il Poeta, col frequente moto de' piedi, i quali allegoricamente dinotano la cupidità delle costo terrene, ed il veloce moto de' piedi, mossi da natural dolore, dimostrano il molto affetto della cupidità, che gli agita, ed il fuoco, l'ardore di tal cupidità. Pote ancora il Poeta Dante in quelle gambe fuora del pozzo aver riguardo alla vituperosa pena, e morte dell'Autore della Simonia, poiche Simon Mago, per farsi tener mirabile dal Volgo, con ajuto de' Dejonj, prese il volo in alto; ma vinto dalla presenza di Simon Pietro, che la sua Simonia detesto, cadde precipitosamente in terra di là dal Campidoglio,

doglio, e si ruppe le gambe, e dallo spasimo pochi giorni dopo morì al-

la Riccia, sicome narra Niceforo.

I pesci che stanno a' piedi della pescatrice Simonia hanno la medesima astuzia della Ceraste, Plinio lib. 9. cap. 42. dice che la Rana marina, chiamata pescatrice, intorbida prima l'acqua; poi cava suora le corna, che le escono di sotto agli occhi, allettando i pesciolini, i quali le vanno appresso, ed ella salta loro addosso; la Squantina, ed il Rombo ascosti muovono le penne, mandandone suora a guisa di vermicelli, il medesimo sa la Raggia.

# SIMULAZIONE.

### Di Cesare Ripa.

Donna con una maschera sopra il viso, in modo che mostra due sacce. Sarà vestita di cangiante. Nella destra mano terrà una picca, nella sinistra un pomo granato; ed a' piedi vi sarà una Monna, o Scimia, che dir vogliamo.

Simulazione, è il nascondere con doppiezza di parole, e di cenni l'animo, ed il cuor proprio; però tiene la maschera sopra il volto, rico-prendo il vero, per sar vedere il salso, il che si mostra ancora per il color cangiante della veste.

Tiene colla destra mano la Pica, essendocchè detto uccello significa simulazione; perciocche ha una parte della penna bianca, e l'altra nera.

Il pomo granato, che tiene colla sinistra, Pierio Valeriano, libro 54. narra, che la maggior parte degli Uomini più dell'apparenza, che dell'essenza è studiosa; e perchè il pomo granato, sopra tutti gli altri pomi, il compratore solennemente schernisce, ed al saggio non corrisponde, allettando coloro che lo guardano con porporino, rosseggiante, e gradito colore; ma avviene il più delle volte a quelli che l'aprono di trovare la mussa, con puzza, e marcia; quindi succede, che molti degli Antichi scrissero la simulata bontà per cotal pomo significarsi. Laonde quello scolastico maestro della più severa dottrina ebbe a dire, il superbo essere a guisa del pomo granato, dentro puzzolente, e di suora ornato di maravigiiosa bellezza.

Questa sorta è di Uomini da Orazio notata con questi versi, tradotti dal

latino in volgare.

Chi del nome di buon si rende degno? Chi de' Padri i decreti almi, e graditi Osserva, e sta de la ragione al segno?

Per sentenza di cui molte, e gran liti Si troncano, e la cui promessa, o fede Disende i piati con oneste liti; Ma che? se dentro poi ciascuno il vede Disorme, e rio, di suor vestito tutto Di bella veste dalle spalle al piede.

Luciano eguaglia questi tali ad alcuni libri di tragedie, con coperta, ed ornamento di oro, e di porpora, che con una vaga legatura, fanno di fuora bellissima vista, ma dentro non contengono altro, che incetti, stupri, furori, parricidi, travagli, pianti, rovine di famiglie, di Città, e

ogni sorta di atrocissime, e bestialissime scelleratezze.

Le si mette accanto la Monna, perciocchè gli Egizi, per dimostrare una persona dissimulatrice dei suoi dissetti, e ricopritrice delle proprie lordure, prendevano la Monna, che piscia, per esser quella così chisa, e vergognosa di natura, che vuota, ch' essa ha la vessica, nella maniera, che usa il gatto di fare delle altre secce, cavando in ter ra nasconde tal superssuità, o sopra gittandovi qual si sia altra cosa, la ricuopre tutta.

De Fatti, vedi Asuzia ingannevole.



# SINCERITA'.

Della Steffa.



Onna vestita di oro, che colla destra mano tenga una Colomba bianca, e colla sinistra porga in atto grazioso e bello un cuore.

E' la Sincerità pura, e senza sinta apparenza, ed artisizio alcuno; però si rappresenta, che tenga la bianca Colomba, ed il vestimento di oro. Il porgere il cuore, dinota l'integrità sua, perchè non avendo l'Uomo sincero vizio alcuno di volontà, non cela l'intrinseco del cuor suo, ma lo sa palese ad ognuno.

### Sincerità.

Na bellissma Giovanetta con capelli biondi come oro, sparsi giù per le spalle, senz'artisizio alcuno. Sarà vestita di un sottilissmo, e candido velo; e colla deltra mano mostra di aversi scoperto il petto, mostrando ambe le mammelle, e colla sinistra tenga un Caduceo, in cima del quale sia una Colomba bianca.

SOBRIE-

### SOBRIETA

# Dello Steffo .

Onna vestita semplicemente, che colla destra mano tenga una chiave, la sinistra sopra il petto, e sotto alli piedi un pesce, e da un lato di detta sigura vi sia una sontana, dalla quale scaturisca acqua chiara.

De' Fatti, vedi Aftinenza.

### SOCCORSO.

# Dello Steffo.

T TOmo armato, che nella destra mano porta una spada ignuda, e nella

U sinistra un ramo di quercia col suo frutto.

Il Soccorso ha due parti principali, l'una ajuta e soccorre altrui con vettovaglia, per iscacciare il pericolo della same, coll'altra resiste alla forza degl' inimici per salute di quello che si soccorre; però si dipinge armato per ajutare i deboli, e bisognosi, contro alla potenza degl' inimici, e col ramo di quercia carco di ghiande, per ajutare nelle necessità della same, avendo anticamente soccorso a sessessi gli uomini in tempo di necessità, per mezzo di questo frutto, che è dedicato a Giove, il qual giova, e soccorre tutto il Mondo, essendo Giove l'aria più pura, e purgata, onde noi respiriamo, e viviamo,

De' Fatti, vedi Difesa.



### SOLITUDINE.

# Delle Steffe.

Onna vestita di bianco, con un Passero solitario in cima del capo. Terrà sotto il braccio deltro un Lepre, e nella sinistra un libro, stando in luogo remoto, e solitario; e però dicesi, che la Solitudine è abitazione degli Uomini in luogo rustico, e remoto, lungi dalle conversazioni del volgo, e da' pubblici, e privati maneggi della Patria, esercitando religioni dottrine, o qualche virtuosa azione; e il Petrarca nel Sonetto 28.

Solo, e pensoso t più deserti campi Vo misurando, a passi tardi, e lenti.

Il color bianco del vestimento signisica l' intenzione di colui', che abita nella solitudine, che è di mantenersi candi lo, e puro da ogni sorte di macchia, che possa imbrattare l' anima, o da' negozi, che la coloriscono, o dagli amori mondani, che la rendono sosca; onde il Petrarca nel Sonetto 222, sopra di ciò, così dice:

> Cercato ho sempre solitaria vita, Le rive il sanno, le campagne, e i boschi, Per suggir quest' ingegni sordi, e loschi, Che la strada del Cielo banno smarrita.

Il Passero, come dicemmo, è per sua natura uccello solitario, come

dice il Salmo 91. Factus sum sicut Passer solitazius in tecto.

Le si mette sotto il braccio destro il Lepre, perciocche volendo gli Egizi, scome narra Pierio Valeriano nel lib. 13.) significare l' Uomo solitario, dipingevano un Lepre nel suo covile, attesocche questo animale sta solo, e rare volte se ne trovano nel medessmo covile due, o quando itanno vicino, stanno lontano l'uno dall'altro, per lo spazio di una pezza di terra.

Il libro ci dimostra, che il fine dell' Uomo solitario deve esser lo studio di sapienza, e di dottrina, altrimente la solitudine è cosa degna d'infamia: però disse Aristotele nel primo lib. della Politica, che l' Uomo solitario, o è Angiolo, o Bestia; per Angiolo intendendo quello che sazio delle cose mondane si rivolta alle contemplazioni, e gode in sestesso, negli Angioli, negli Uomini, nelle piante, e in tutte le cose, rendendo le losi, che deve al suo Creatore; per Bestia dall'altra banda, quel che vive in solitudine per poltroneria, perchè la vita solitaria a chi non ha dottri-

dottrina, è piena d' insidie, e di paura, come disse Cicerone nel primo lie bro de' sini; e a chi non ha religione, è biasimevole, e vituperosa, (a)

### SOLLECITUDINE.

# Dello Steffo.

Onna vestita di rosso, e verde. Nella destra mano tenga uno stimolo, ovvero sperone, e nella sinistra una facella.

Il vestimento rosso, e verde, significa la speranza insieme col desiderio,

e l'amore, onde si genera la sollecitudine.

Lo timolo significa il desiderio efficace di conseguire, o di finire alcuna cosa; però Teocrito usava spesso di nominare la sollecitudine, amorosa punta, ovvero stimolo di amore.

Per la facella ancora si dimostra il desiderio, e la sollecitudine interna, che ardendo nel cuore non lascia vivere in pace, sinchè non si è venuto

a buon fine .

E la fiamma significa la follecitudine, perchè con caldezza, e presezza fa l'opera sua, consumando quel che bisogna, per mantenere nell'esser suo il proprio splendore.

#### Sollecitudine.

Onna Giovane, colle ali nelle spalle, e a' piedi. Avrà le braccia, e le gambe ignude, e avrà una traversina rossa, con un arco teso nella sinistra mano, cavando colla destra una saetta dalla faretra; e a' piedi vi sarà un Gallo.

Le

Tra' monti, e felve, perchè în tai luoghi si sono ritirati quelli, che han-

no prosessata tal virtù .

I Fiori rappresentano i beni, the ne hanno acquistati.

La Sierza ombreggia la Penitenza, alla quale si danno i Solitari.

Lo Scingatojo, con che si ascinga le lagrime, dimostra il pianto, che sano i divoti de' loro peccati.

Il Pellicano si pone, per essere animal solitario, ed assar magro.

L' Aquilotto, e'l Passero solitario indicano lo stesso.

<sup>(</sup>a) Descrive il P. Ricci la Solitudine: Donna, che sta tra certi momi, ed alberi. Ha avanti i piedi molti siori. In una mano ha una sserza, e nell' altra una sciugatojo, con che si asciuga le lagrime dagli occhi. Avanti a lei si vede un Pellicano, ed un Lepre; e nell' aria sopra un ramo di albero un Aquilotto, ed un Passero solitario.

Il Lepre per la stessa ragione della solitudine, e perchè sugge le altrui prattiche, dissicilmente accompagnandosi con un altro della sua specie, nè mai insieme abita nel suo ricetto.

Le ali alle spalle, e a' piedi, mostrano velocità, e sollecitudine, e però si dice alcuno avere messe le ali, quando è sollecito nelle sue azioni, così disse Vergilio di Caco Laurone, perseguitato da Ercole:

# Speculumque petit, pedibus timor addidit alas.

Le braccia, e gambe ignude, significano destrezza, e spedizione, Il color rosso è per la somiglianza del suoco, il quale significa sollecitudine, per la già detta ragione.

L'arco teso, e lo strale apparecchiato per saettare, è la continua intenzione della mente, che drizza i pensieri all'opera, come al suo sine.

Si dipinge il Gallo, come animale sollecito, il quale alle ore sue determinate si della cantando, perchè non lascia la sollecitudine sinire i sonni intieri, consorme al detto di Omero.

### Sollecitudine.

B Ella Donna levata sopra due ali, con un Gallo sotto a' piedi, e il Sole che spunta suori dalle onde marine, ed in ambe le mani un orologio da polvere.

Si dipinge questa figura bella, perchè la sollecitudine piglia per i capelli l'occasione, e la ritiene con tutto il bene, e bello, che porta seco.

Le ali significano velocità, e il Gallo diligenza. E per mottrare, che deve essere perseverante la sollecitudine, per essere commendabile, si aggiunge l'orologio, e il sole, il quale nel suo veloce corso è durabile, e permanente.

#### Sollecitudine.

Onna con un orologio in mano. L' orologio si pone per il tempo, il quale è tanto veloce, che propriemente l' andar suo si puol dire volo, e ammonisce noi altri, che nelle nostre azioni siamo pressi, e solleciti, per non esser, tardando, oppressi da lui, e presi nelle insidie, che tutta via ci ordisce.



### SOLSTIZIO ESTIVO.





O Giovane di età di 25. anni, tutto nudo, eccetto le parti vergognose, quali saranno coperte con un velo di colore purpurino. Starà detta figura in atto di ritornare indietro, avendo in capo una ghirlanda di spighe di grano. Avrà sopra la testa a uso di una corona un circolo turchino, largo quanto sarà la figura nelle spalle, nel qual circolo si
scolpiranno nove stelle, ed in mezzo di esse il segno del Granchio, ovro Cancro. Colla destra mano terrà un globo, o palla, che dir vogliamo,
della quale sarà oscura la quarta parte, che sarà la parte verso terra, co
il restante, cioè li tre quarti di sopra, saranno luminosi. Coll' altra mano terrà un Granchio, e alli pie avrà quattro alette, dal piede destro
due alette bianche, e dal sinistro una bianca, e l' altra negra.

Il Soldizio è in quel tempo, che il Sole è più vicino a noi, e in quel tempo, che è più lontano, e si dimanda l'uno Estivo, e sassi alii 21. di Giugno, e l'altro Jemale, e sassa 21. di Dicembre, e si dimanda

manda Solitizio, cioè stato del Sole, perchè il Sole non passa più avantie in questo suo viaggio ne descrive due circoli, che termina il suo corso, uno verso il Polo Artico, e l'altro verso il Polo Antartico, e ciascuno di essi è distante dal suo Polo gradi 66., e dall' Equinoziale gradi 24., e ciascuno divide la sfera in due parti ineguali, e si chiamano circoli Tropici, che vuol dire conversione, ovvero ritorno, perchè stando il Sole nel primo punto del Cancro, ne fa il circolo detto nel moto del Firmamento, e l'ultimo da lui fatto nella parte Settentrionale, ed è quello, che si dice circolo del Solstizio Estivo, e dove per il passato si avvicinava a noi, per l'avvenire si discosta, e allontana, sino che arriva al punto del Capricorno, facendo l'altro ultimo circolo nel moto del Firmanento dalle altre parti verso il Polo Antartico, ed è quello che si dice circolo del Solstizio Jemale, e dove prima sempre si allontava da noi per l'avvenire si viene accostando; e l'offizio dei detti circoli è di dittinguere i Solstizi nelle maggiori declinazioni del Sole, come si è detto nelli primi gradi del Cancro, e del Capricorno; e si dice Estivo nel primo punto del Cancro, perchè essendo più vicino, che possa essere a noi, ne porta l' Estate, e in tal tempo è il maggior giorno di tutto l' anno, e minor notte; e nel primo punto di Capricorno chiamasi Solitizio Brumale, cioè dell' Inverno, ed è quando il Sole se ne sta più lontano da noi, che polla essere, apportandoci l' Inverno, ed in tal tempo è la maggior notte di tutto l' anno, e il minor giorno; e tanto è il giorno del Solstizio Estivo, quanto è la notte del Solstizio Jemale.

Si dipinge giovane di età di 25. anni, perche essendosi partito il Sole dal primo punto di Ariete, ed arrivato al primo punto del Cancro. ha fatto la quarta parte del suo corso.

Si fa nudo, e con il velo, come dicemmo, di color purpurino, per

segno de' maggiori caldi dell' anno.

Sta in atto di ritornare indietro, perchè il Sole toccando il circolo Equi-

noziale, non si ferma, ma ritorna indietro.

Il circolo con il segno del Cancro, e le nove stelle si domanda Tropico del Cancro, e vi sono le nove stelle, per essere le più notabili nel detto segno, e gli si pone in cima del capo, perchè il Sole in tal tempo è più vicino a noi, e toccando detto circolo, sa il Solstizio.

Il Globo, ovvero palla, lo deve tenere colla mano destra, per essere il Sole in quel tempo della parte di Settentrione, che è la parte destra

del Mondo.

Li tre quarti luminosi ne significano la lunghezza delli giorni in tal tempo, ed il quarto oscuro ne dinota la cortezza della notte, facendo il Sole tale effetto.

Tiene colla sinistra mano il Cancro, cioè Granchio, per essere uno delli dodici segni del Zodiaco, e questo segno ha proprietà del detto animale, essendo, che gli cammina all' indietro, sacendo in tal tempo il Sole similmente tale essetto, ritornando indietro.

Le alette alli piedi signisicano il moto del tempo, perchè come vegliono alcuni Filosofi, il tempo non è altro, che un moto circolare successivamente, e ne porta le stagioni una dopo l' altra. L' Estate dopo
la Primavera, l' Inverno dopo l' Autunno, e di nuovo ritornando, per
modo di successione cialcuna stagione, ne porta gli essetti suoi.

Le tre bianche ne dimostrano tanto maggiore essere il giorno, quanto minore la notte, significata per la negra, che tanto l' uno, quanto l'

altro camminano.

La ghirlanda di spighe di grano dinota tal segno portarci l'Estate, per differenza del Sossizio Jemale, che ne porta l'Inverno.



## SOLSTIZIO JEMALE.

Delle Steffe.



Domo maturo, quasi vecchio, vestito tutto di pelle. Avrà un circolo an piedi a uso di corona di color turchino, in mezzo del quale vi sara il segno del Capricorno, e attorno a detto circolo vi saranno scolpite don dici stelle.

Colla finilira mano terrà un globo, ovvero palla, della quale la quarta parte sarà luminosa, e il restante oscura.

Sotto al braccio dello terrà con bella grazia una Capra.

Ai piedi avrà quartro alette, al piede dettro l' una farà bianta, e l'

altra sarà negra, e al piè sinistro saranno ambedue negre.

Si deve figurare quasi vecchio, perche essendosi partito il sole dal primo punto dell' Ariete, e avvicinato al Capricorno, sa satte le tre parti del suo viaggio.

Veitest di pelle, per essere in quella stagione li maggiori freddi di tutto

l'anno.

Avrà ai piedi il circolo coli fegno di Capricorno de le dodici stelle a attespecche il Sole sia arrivato dove ha potuto arrivare lontano da noi versità il Polo Antartico de chiamassi circolo Tropico di Capricorno.

Tiene

Tiene colla sinistra mano il globo, ovvero palla simile alle altre, escettocche dalla parte da basso li tre quarti sono oscuri, e il quarto di sopra luminoso per dimostrare, che tal tempo ne porta la notte più lunga, e il giorno più breve.

Lo tiene colla mano sinistra, perchè il Sole in questo tempo si ritrova

a mano sinistra, verso il Polo Antartico.

Tiene sotto al braccio destro una Capra, animale appropriato a detto segno, perchè siccome la Capra si pasce in alte rupi, e negli alti precipizi, così il Sole in questo tempo è nell' altissimo grado verso mezzo giorno; ovvero perchè il Capricorno suole salire li monti, così il Sole in questo tempo comincia a salire verso noi.

Le alette ai piedi ne significano, come si è detto, il moto del tempo, le tre parti negre per la notte, e la bianca per il giorno; e per dare ad intendere la disuguaglianza, che è da un altro, la bianca sarà dal-

piede destro, perchè la luce precede alle tenebre.

### SONNO.

# Dello Stesso.

Omo corpolento, e grave, vestito di pelle di Tasso, stando sopra un letto di papaveri, e una vite carica di uva matura gli farà ombra, ed avrà una grotta vicina, ove si veda un zampillo di acqua.

### S O N N O.

Come dipinto da Filostrato Greco nell' Immagine di Ansiarao.

Omo di faccia languida e molle, che abbia una veste bianca sopra una nera, quasicche dinoti il giorno, e la notte. In mano tenga un corno polito, e netto, dal quale manda sogni veri, perche il corno assottigliato, per la rarità, traluce, ed è simbolo di sogni che son veri; latinamente cornea dicuntur, chiamansi Cornei, di Corno, però da' Poeti pur latini gli si dà il corno; Silio Italico lib. x.

Per tenebras portat medicata papavera cornn.

E poco dopo.

Devexo capiti, pennas oculi/que quetem Irrorat tangens letaa tempora virga.

### Il medefimo fa Stazio nella 6. Tebaide:

Et cornu fugiebat somnus inani.
.... Dal corno voto ne suggiva il sonno.

Nel qual luogo Lattanzio grammatico dice: Stazio disse il corno vuoto, perchè l'aveva tutto dissuso la notte: imperciocche così da' Pittori si rappresentarà il sonno in modo, che paja infonda, e versi dal corno il liquido sonno sopra quelli, che dormono; però si potrà dipingere, che dal detto corno n'esca, come sumo, il qual dimostra la cagione del sonno essere i vapori, i quali salendo alla testa lo cangiano, e per mezzo di esso si risolvono.

Ed oltre a quello, che ha descritto Filostrato, saremo ancora coll'autorità di Tibullo, che la detta sigura del sonno abbia le ali, dicendo in un verso tradotto in nostra savella, ed il sonno spiegando le negre ali, dalle quali parole si conosce, che il sonno si può dipingere colle alì, dimostrando con esse la velocità del sonno, e la piacevolezza delle ore, che dormendo si passano.

Faremo ancora, che coll'altra mano tenga una verga, per signisicare il dominio, che ha il sonno sopra i mortali. E Virgilio v. dell' Eneide descrivendo il sonno, che sece cader Palinuro dalla Nave in Mare, dice, che portava un ramo insuso, e bagnato nelle onde stigie; e per non mi stendere più allungo, dirò solo, che tutte le cose sopraddette non hanno bisogno di altra dichiarazione poetica, tirata dagli essetti, che si vedono, e si trovano del sonno.

#### Sonno.

IL Doni sinse per lo sonno un Uomo, che dorme tra due Tassi, con alcuni Ghiri appresso, i quali sono animali inclinatissimi a dormire.

#### FATTO STORICO SAGRO.

SI portò Saul ad assediare David nel Deserto di Zis, e s'impegnò di volerlo in suo potere a tutti i modi. Comecchè però era David reputato da Saul, e da' suoi, un nimico debole, e senza ajuto, non si presero gran pena nello star vigilanti, e nella vegnente notte si diedero ad un placido sonno. In questo frattempo David, così da Dio ispirato, venne solo con Abisai nella nemica tenda, e vide che non solamente Saul, ma altresì Abner, Capitano delle guardie, e tutti gli Offiziali prosondamente dormivano, anzi tutto 1º esercito. Fu stimolato allora David da Abisai a volere uccidere Saul, ma il generoso perseguitato contentossi di prendere la lancia, e tazza di lui, e di li partitosi, chiamò da lungi Abner, per isvegliarlo, e gli

# ICONOLOGIA

102 rimproverò la negligenza, con cui guardava il suo Principe, e che le rendeva degno di morte. 1. de' Re sap. 26.

# FATTO STORICO PROFANO.

Orgia Leontino essendo molto vecchio, gravemente infermo, ed in-J festato dal letargo, da un amico interrogato come stesse, rispose : che il sonno lo cominciava a dare in potere di sua sorella, cioè della morte. Eliano nella sua varia Storia lib. 2. cap. 35.

# FATTO FAVOLOSO.

Lettrione, giovane foldato, confidente, e favorito di Marte, un giorno, ch' ei facea la guardia, mentre questo Dio s' interteneva con Venere, si addormentò, e lasciolli sorprendere da Vulcano; di che Marte si adirò talmente, che lo trasformò in un Gallo. Liz. Fav.



S O R T E.

Delle Steffe.



Donna vestita di color mischio. Nella destra mano tiene una corona.

di oro, ed una borsa piena, e nella sinistra una corda.

La corona di oro, ed il laccio, sono segno, che per sorte ad alcuno tocca la selicità, ad altri l'infortunio; ed il discorrere, che cosa sia la Sorte, è opera da trattare in altra occasione. Basta solo, che noi Sorte dimandiamo i rari avvenimenti delle cose, che sono suora dell'intenzione dell'Agente; il che su espresso benissimo, consorme a questa sigura, in que' quattro versi, tradotti d'Ausonio dal Greco in questa guisa:

Thesauro invento, qui limina mortis inibat, Liquit ovans laqueum, quo periturus erat.

At, qui, quod terra abdiderat, non reperit aurum, Quem laqueum invenit, nexuit, & periit.

#### Sorte

O lovanetta cieca, ma di fresca età, alla quale sossiando da una banda il vento, mostra di gonsiare la veste. Portera nel grembo alcune

gioje, ed ornamenti di nobiltà.

Poca distinzione si dà fra la Sorte, e la Fortuna; e però l'una, e l'altra si dipinge cieca, perchè non seguitano il merito degli Uomini, anzi quasi naturalmente ambedue attendono a favorir il merito di minor prezzo; però diciamo, che l'età fresca, e giovanile suol'esser Madre de' pochi meriti.

I venti, che gonfiano la veste, dimostrano, che la Sorte viene ajutata dalle parole, e dal favore degli Uomini efficaci, ovvero dall' aura popolare. Porta il grembo pieno di gemme, perchè ella si esercita in far abbondare gli Uomini di beni non aspettati; e dicesi talora Sorte ancora, il successo degli avvenimenti cattivi.

### SOSPIRI.

# Dello Steffo .

Varie figure si possono formare sopra i sospiri, perchè vari sono gli affetti dell'animo, e le passioni, da' quali sono fomertati. Nascono i sospiri dalla memoria delle assizioni, e percosse ricevute; dal pentimento de' salli commessi; dal tempo, e dalle occasioni perdute; dalla rimembranza delle selicità possedute; dalle perturbazioni presenti; e per il dolore, e desiderio di qualche cosa. Tali sono i sospiri degli Amanti, che sospirano dal desiderio della cosa amata; dal desiderio di gloria, e di trovare un sublime ingegno, simile ad Omero, che cantasse le sue lodi, sospirò il gran Macedone:

Giunto Alessandro alla famosa tomba Del siero Achille, sospirando disse: Oh sortunato che sì chiara tromba Trovasti, e chi di te sì alto scrisse!

Nè solamente da' casi passati, e presenti i sospiri derivano, ma ancera da' suturi, poichè dall' opinione, e timore de' mali avvenire, che la persona soprastar si vede, sospira; nè sempre i sospiri sono veri, alle volte sono sinti, come i sospiri delle Meretrici, e de' falsi traditori amici. Alcune volte sono per accidenti d' infermità, alcune volte quasi naturali, per una certa consuetudine, ch'esser suole in quelli, che spesso sospirano, dal pensare a' negozi, ed agli studi loro; siccome spesso Virgilio sossipirare

TOMO QUINTO.

IOT sospirar solea, ( per quanto narra il Sabellico lib. 8. cap. 4. ) onde è quel faceto motto di Augusto, il quale sedendo in mezzo a Virgilio, che sospirava, e ad Orazio, che come Lippo pativa di lagrimazione di occhi, fu addimandato da un amico, che cosa faceva, rispose, seggo tra le lagrime, ed sospiri, Sebbene qui i sospiri sono dalle lagrime separati, nondimeno il pianto è sempre col sospiro accompagnato, però con molta grazia gli amorosi Poeti spesso l'uniscono. L' Montemagno Coetaneo del Petrarca:

> Mille lagrime poi, mille sospiri. Piangendo sparfi.

Il Petrarca istesso.

..... Quel viso liete Che piacer mi facea i sospiri, e'l pianto.

Monfignor della Casa.

..... E gid non ave Schermo miglior, che lagrime, e sospiri.

Il medesimo.

.... E non v' han loco Lagrime, e sospir, novi o freschi affanni.

Si può ben sospirar senza piangere, ma non piangere senza sospirare. Vengono appunto le lagrime con i sospiri, come pioggia, e vento insieme.

- Il Bembo.

.... E nubiloso tempo, Son l'ire, e'l pianto pioggia, i sospir venti, Che muove spesso in me l'amato lune.

Ogni sospiro di qual sorte si sia, sigurasi alato nelle tempia, e che porti nella destra verso il petto pur un par di ali, in mezzo le quali sia un cuore; la ragione di ciò l'arrecaremo più abbasso. Nella sinistra poi pongasi cosa atta a dinotar l'affetto, per il quale si sospira, che da questo ittesso nostro libro prender si può a' suoi luoghi particolari, i quali però non. accade ripetere.

Al sospiro d' infermità pongasi nella sinistra un ramo di anemone, perchè scrive Oro Egizio nei suoi Geroglisici, che gli Antichi per quest' erbs significavano la malatia. Fa il fiore purpureo, e bello, ma poco dura il fio-

re, e l'erba, e per questo denotavano l'infermità.

Il suspiro

ICONOLOGIA

106

Il sospiro quasi naturale nutrito ad una consuetudine, essendo egli spezie di malinconta, avrà in capo una ghirlanda di assenzio, alludendo quello, che a questo proposito disse il Petrarca:

Lagrimar sempre è il mio sommo diletto. Il rider doglia, il cibo assenzio, e tosco.

Sicchè quella persona, che pensando a' negozi, e studi, e che continuamente sospirando sta melanconico, per rimedio di esso si rappresentera, che sia per la mano sinistra congiunto colla destra di Bacco, che dall'altra mano abbia la sua solita tazza, perciocchè altro temperamento non ci è, che un'allegria, di cui n'è simbolo Bacco, da' Poeti e Filososi tenuto per sigura di spirito divino, e sublime intelletto. Disso Comico in Ateneo, lib. 2. chiama Bacco (che col suo liquore rallegra il cuore) sapientissimo, soave, amico a' prudenti, ed animosi, il quale eccita l'animo degli abietti, e vili, persuade i severi a ridere, i poltroni a prendere ardire, e i timidi ad esser sorti:

Trudentibus, ac cordatis omnibus, amicissime
Bacche, atque sapientissime, quam suavis es l
Abjecti, magnistice ut sentiant de se, tu solus efficis:
Superciliosis, & tetricis persuades ut rideant:
Ignavis ut audeant: ut fortes sint timidi.

Cheremone Tragico afferma, che col vino si concilia il riso, la sapienza, la docilità, e il buon consiglio; non è maraviglia, che Omero nellanona Illiade induca persone di gran maneggio nella Dieta Imperiale di Agamennone Imperadore, avanti di consigliare, e trattar di negozi militari, farsi molti brindisi l'un l'altro: ciò poi tanto più è lecito a persone di sudi, spezialmente a' Poeti, de' quali è presidente Bacco. Scrive Filocoro, che gli antichi Poeti non sempre cantavano i Ditirambi, ma solo quando avevano bevuto: allora invocando Bacco, ovvero Apollo, ordinatamente cantavano; odasi Archiloco:

Bacchi Regis canticum elegans Dityrambicum auspicari scio, Vini sulmina percussa mente.

Però Demetrio Alicarnasseo, sotto il titolo di Nicerate, chiama il vino Cavallo del Poeta, senza il quale non si può sar viaggio in Parnaso:

> Vinum equus est lepido promptus veloxque Poeta; Si potantur aqua, nil paris egregium.

Più volte abbiamo noi veduto essere consolato con ottimi, e cordiali vini dagli amici Torquato Tasso, che era sempre penoso, pieno di melanco-

nla, e sospiri.

Al sospiro sinto delle Meretrici, e de' falsi traditori amici, sotto il sinistro braccio si può mettere un teschio di Coccodrillo, perchè i sospiri sono sinti, e sono appunto, come le sinte lagrime del Cocodrillo, cheprima piange, e poi ammazza l'Uomo:

> Tal piange del mio mal, che poi mi lacera Dietro le spalle con acuta limula.

Tale la Meretrice sospira, e sa l'appassionata in presenza dell' Amante, per coglierlo affatto nella rete, e pelarlo ben bene, che in assenza poi di lui si ride, e l'odia, come la Volpe il Cane; ma se questo è sinto, si conviene ancora figurato il vero sospiro di amore.

Il fospiro di amore, oltre le ali in testa, abbia una corona di mirto, e porti ancor esso nella destra verso il petto, il cuore in mezzo a due.

ali, nella sinistra una face accesa.

Le ali sono figura della velocità del sospiro, che per il pensiero, che nella mente vola, penetrando nel cuore, da lui subito si spicca a volo. Il Petrarca nella Canzone:

Se il pensier, che mi strugge,

Viene ad assegnare il volo a' sospiri:

Odil tu, verde riva, E presta a' miei sospir sì largo volo.

Il cuore, secondo Isidoro, è detto dalla cura, perche ogni cura, pensiero passa nel cuore, il quale ricevendo lo spirito vitale dall' aere, tirato a se, mediante l' ordinato moto del polmone, se da qualche accidente viene sorpreso, si opprime l'alito, ed il siato; onde la persona sa ogni ssorzo di rompere quella oppressione, coll'esalazione de' sospiri, per ricevere refrigerio dall' aria temperata; ma siccome spesso occorser suole, che dall' aria troppo calda, per accrescimento di caldo al natural calores si aggrava il cuore, non potendo essere refrigerato, attesocchè s' impediscono i meati del siato; e siccome dall'aria troppo fredda, per la frigidità, che stringe insieme i nervi del petto, si ristringe, e congela il cuore; così avviene, che gli Amanti, o per troppa gelosia, che restringes loro lo spirito, o per troppo ardor di amore, che sosso al cuore, concepiscano passioni tali, e sovente sono ssorzati a trar suora dal petto loro sossi a mille, a mille, de' quali pasconsi gli Amanti. Il Petrarca:

Pasco il cor di sospir, cb' altro non chicde.

ICONOLOGIA

198

Però gli suol chiamar or dolci, or soavi; e perchè il sospiro è nutrimento, e refrigerio degli amorosi cuori, e dal cuore escono a volo i sospiri, però gli ponghiamo tra le ali nella destra il cuore verso il petto. Il Petrarca:

Sospir del petto, e degli occhi escon onde.

Il medesimo altrove a

Ma per me , lasso , tornano i più gravi Sospiri , che del cor prosondo tragge Quella , che al Cielo si portò le chiavi.

Ben disse gravi, perchè invero ogni amoroso sospiro, per dolce co soave che paja, è un penoso nutrimento, e cocente refrigerio all' amante. La corona di acuto mirto, che porta in testa, è simbolo dell' amoroso pensiero acuto, e sisso, che astringe a sospirar gli Amanti. Virgilio da per pena agli Amanti nel sesto, ove sigura l' Inferno, di star in boschi di mirto;

Nec procul hinc partem fusi mostrantur in omneme Lugentes campi, sic illos nomine dicunt. Hic quos durus Amor crudeli tabe peredit, Secreti calant calles, & myrthea circum Sylva tegit: Curas non ipsa in morte relinquunt.

Ma che pena è questa? star in selva di verdeggianti, e vaghi mirti, senza dubbio vuol inferire il Poeta l'Inferno, che patiscono gli Amanti, per lo stimolo del continuo pensiero, della rimembranza, e desiderio de' loro amanti; poichè con l'occasione di vedere il Mirto grato a Venere. Madre di Amore, si ricordano con acuta pena de' loro amorosi piaceri. Simile pena si consegna a Megapente nel fine del Dialogo di Luciano . intitolato Cataplo, ovvero Tiranno, per invenzione di Cinisco Filosofo, il quale configlia Radamanto, che non lo faccia bere nel fiume Lete di Obblivione, perche gravissima, e molestissima pena è, a chi è caduto in miseria, ricordarsi della potenza, e felicità passata: Così gli amanti privi delle delizie, e gusti loro, e degli amati oggetti, per il desiderio che hanno di quelli, pensandoci di continuo, piangono, e sospirano tra' boschi di Mirto, che il Poeta chiama di sopra campi di pianto: Lugentes campi, per conseguenza ancora de' sospiri cagionati dal pensiero; però dice abbasso: Curas non ipsa in morte relinguant. Nemmeno i loro pensieri lasciano in morte ; al che risguarda in parte quello del Petrarca :

S' io credessi per morte essere scarco Dal pensier amoroso, che m' atterra, Colle mie mani avrei gid posto in terra Queste membra nojose.

Ne' quali versi, massimamente în quelli di Virgilio, si esprime il pertinace umore, ostinato costume, e l'inquieta condizione degli Amanti, che quanto più languiscono, e muojono, per la cosa amata, tanto più portano la mente cinta di acuti mirti, cioè de' pensieri amoros, ne' quali s' imboscano, per quali piangendo, e sospirando, sempre vengono a provare in questa vita un perpetuo Inferno; l'amoroso pensiero, che hanno in testa somministra loro materia di sospirare, presa da ogni minima cosa; la rimembranza di un atto li sa consumare, e distruggere;

Ardomi, e struggo ancor, com' io solia: Laura mi volve, e son pur quelch' io m'era.

Quì tutta umile, e qui la vidi altera, Or aspra, or piana, or dispietata, or pia.

E quel che segue per sin l'ultimo terzetto.

Quì disse una parola, e qui sorrise, Quì cangià i viso! In questi pensier lasso Notte, e dì tiemmi il Signor nostro Amore.

Il veder luoghi, dove con diletto abbiano veduto una volta la lor Dama gli fa sospirare. Il Petrarca rimirando l'amenità di Sorga, e le acque, dentro le quali la sua Donna ignuda vidde, sospirando così cantò:

Chiare, fresche, e dolci`acque,
Ove le belle membra
Pose colei, che sola a me par Donna,
Gentil ramo, ove piacque
(Con Jospir mi rimembra)
A lei di sar al bel sianco colonna.

Dopo la morte dell' amata sua, scorgendo da alti Colli la casa di lei nativa, piange, e sospira:

Io ho pien di sospir quest' aer tutto,

D' aspri Colli mirando il dolce Piano.

Ove uacque colei, ch' avendo in mano

Mio cuore in sul storire, e n' sul far frutto.

Corone

Corone di mirto, simbolo del pensiero amoroso, parimente sono i capelli tessuti con perle, i fiori verdi, e secchi. e li fioretti di seta, che con altri savori di Dame si portano involti nella treccia, e nel velo del cappello in tessa, come trosei amorosi, la memoria de quali travaglia, e punge la mente, il cuore e l'anima de miserelli amanti, con infiniti sospiri.

La face accesa, che nella finistra tiene, dimostra l'ardore, e la caldezza de' sospiri; perciò l'amoroso Poeta pregava i sospiri, che andas-

fero a riscaldare il freddo cuore della sua Dama:

Rompete il giaccio, ehe pietà contende: Ite caldi fospiri al freddo core.

Altre volte siamma li reputa:

Fiamma i sospir , le lagrime cristallo.

Il medesimo in morte dell' amata Laura:

Gli a'ti sospiri, e i miei sospiri ardenti, Quel vivo lauro, ove solean far nido.

E per fine concludiamo con quello dell' Ariosto:
Di cocenti sospir l' alma accendea.

Essetti della face di amore, dalla quale ssavillano infuocati sospiri.

### SOSPIZIONE.

# Delle Steffe .

Onna vecchia magra, armata, e per cimiero porterà un Gallo. Sarà vestita sotto all'armatura di una traversina di color turchino, e giallo. Nel sinitro braccio porterà uno Scudo, nel quale sia dipinta una Tigre. Porgerà il detto braccio in suori in atto di guardia, e colla destra terrà una spada ignuda in atto di ferire.

Vecchia si dipinge, per la lunga esperienza, dalla quale ella è solita di nascere, e però si veggono i giovani essere pochissimi, ed i vecchi

moltissimi sospettosi.

L'elmo, e lo scudo colla spada in atto di ferire, significa timore, con che il sospettoso è solito di provvedere a sestesso; onde sopra di ciò l'Ariosto, nel secondo degli ultimi cinque Canti, del sopraddetto così dice:

Grida da' merli, e tien le guardie deste.
Nè mai riposa al Sol, nè al Ciel oscuro.
E serro sopra serro, e serro veste,
Quanto più s' arma, è tanto men sicuro.
Muta, e accresce or quelle cose, or queste
Alle porte, al serraglio, al sosso, al muro,
Per darne altrui monizion, gli avvanza,
E non pare che mai ne abbia abbastanza.

R Gallo nel cimiero dimostra la vigilanza de' sospettosi, essendo il Gallo, come dice Appiano, animale egualmente vigilante, e sospettoso.

La Tigre posta nello scudo, secondo Aristotele nella storia degli animali, significa sospetione; sorse perchè il sospettoso prende in sinistra parte le cose, che si fanno, come la Tigre, che sentendo l'armonia del suono, che è per sessesso piacevole, prende fastidio, e rammarico.

### FATTO STORICO SAGRO.

Veva Adoma figlio di David proccurato di esser riconosciuto Re, prima che uscisse di vita il Padre, ridotto agli estremi. Natan si portò a David, mentre ancor ragionava con Bersabea sua moglie, e Madre di Solomone, e a lui domandò, se era suo ordine che sosse dichiarato Re Adonia. David allora, senza più differire, comandò che in quellostesso punto sosse unto Re Salomone, e satto salir sul suo Trono. Si sparse subitamente una tal nuova, che intimorì inguisa i partigiani di Adonia, che in un tratto si dileguò l'assemblea, e lo stesso Adonia ad altro non pensò, che a salvar la sua vita, con resugiarsi all'altare. Salomone gli promise il perdono, purchè più oltre non si avvanzasse, nè altro moto sacesse. Dopo sei mesi in circa morì Davidde; ed in progresso di tempo Adonia ricercò per isposa Abisag Sunamitide, Donzella di rara bellezza, e virtù, scelta già in tutto Israelle per servir David nella sua vecchiezza. Insospettì a tal segno una tal richiesta Salomone, che in quella penetrando qualche perverso disegno, comandò che subitamente sosse statto morire. Terzo de' Re cap. 1.

# FATTO STORICO PROFANO.

Prosperi successi, che accompagnarono sempremmai Belisario samossifimo Capitano, e valorosissimo Condottiere di eserciti, il quale governando le principali Provincie per l'Imperadore Giustiniano, debellò i Vandali, trionso de' Persi, liberò più e più volte l'Italia da' Barbari, in C c

tal sospetto posero l'ingrato invidioso Imperadore, che in vece di dare a lui il dovuto premio, gli sece ingiultamente cavar gli occhi. Per il che tanto prode celeberrino Campione su coltretto a ridursi a vivere mendidicando; e standosene misero in una piccola capanna, posta in una dellopiù frequenti strade di Roma, dimandava limosina con queste compassionevoli parole = Viandante, daun quattrino al povero Belisario, il quale se dalla sua virtù su satto chiaro, dall'altrui invidia, e sospetto, è renduto cieco = Sabellico.

### FATTO FAVOLOSO.

Lo Re di Tebe sposò Antiope, ma sposata appena che l'ebbe, gli venne in sospetto, che avesse commercio con Epaso, e la ripudiò subito per isposar Dirce. In questo frattempo Giove innamoratosi di Antiope, vesti le sembianze di Lico, e singendosi in persona di questo con essa rappattumato, seco si giacque. Fiera sospizione assalse Dirce, e di certo credette, che Lico nuovamente con Antiope conversase; onde satta imprigionare questa sventurata, secele sossirire infiniti tormenti. Riuscì alsine a lei di suggire, e andò a partorire sul Monte Citerone Zeto, ed Anssione, i quali ella consegnò ad alcuni Pastori, acciocche li allevassero. Questi due giovani Principi, cresciuti in età, ed informati degli accidenti della Madre loro, attaccarono l'ingiusta sospettosa Dirce ad un Toro, che la sece in pezzi. Diz. Fav.

# S O S T A N Z A.

# Dello Steffo .

Donna vestita di oro. Nelle destra mano tiene un mazzo di spiche di grano, e nella sinistra alcuni grappi di uva, gettando latte dalle mammelle.

# SOTTILITA'.

# Dello Steffo .

A Sottilità ha somiglianza colla prudenza, perchè, come il prudente penetra tutte le cose, così ancora la Sottilità nel corpo de' Beati penetra tutti gli spazi; però si dipinge Donna, che trapassa una muraglia da una parte all'altra, e si dicono per metasora, sottili i pensieri alti, e difficili de' belli ingegni.

### AVENTO.

Dalo Steffe.



TOmo di bruttissimo aspetto, armato. Che colla destra mano tenga una spada ignuda, in atto minaccevole, e colla sinistra mano la testa di Medusa, e a' piedi un serocissimo, e spaventevole Leone.

Si rappresenta di bruttissimo aspetto, e si arma lo Spavento, per dar

tema colle minacce, e coll'opera.

Le si fa tenere la testa di Medusa, a similitudine di Domiziano, che per impresa solea portare una Medusa, per il terrore, che cercava

metter di se negli animi de' popoli.

Gli si mette accanto lo spaventevole, e serocissimo Leone, perciocche gli Egizj volendo dimostrare un Uomo spaventevole, il quale collo sguardo solo facesse tremare altrui, lo significavano con questo animale; onde Agamennone, per mostrare di essere spaventevole, e tremendo, soleaportare il Leone per insegna; essendocchè la natura di questo animale, quantunque egli sia pacifico, nondimeno fa paura a chi lo guarda; tanta è la forza, e la maessa de' suoi occhi; e i Poeti, così Greci, come Cc2

# ICONOLOGIA.

Latini dovendo scrivere lo spavento, hanno volentieri presa la comparazione della sierezza di questo animale.

# Spaventa.

SI dipinge con faccia, ed abito di femmina, ma alterato, e spaventevole; ed una così fatta immagine dello Spavento dedicorono i Corinti a' figliuoli di Medea, da loro uccisi, già per lo dono, che avevano portato alla figliuola di Creonte, la quale ne perì con tutta la Casa reale.

De' Fatti, vedi Paura,

204



# TOMO QUINTO.

### SPERANZA.

Delle Steffe.



Onna vestita di verde, con una ghirlanda di siori, tenendo Amoresin braccio, al quale dia a succhiare le proprie mammelle.

La ghirlanda de' fiori, per la ragione detta del giglio nell' altra figura, significa speranza, sperandosi i frutti all'apparire, che sanno i siori.

Amore, che prende il latte dal petto di questa, è uno indizio, che dimostra la speranza esser vero somento di amore, e che dove manca la speranza, amore subito sparisce, perchè essendo una passione alterativa del desiderio, per possedere una cosa amata, non è dubbio, che nè senza amore ella, nè amor senza lei può durare lungo tempo. E come non si desidera già mai il male, così sempre si spera il bene da un Uomo, che vive colla guida della natura, e della ragione; e per essere il bene agevolmente conosciuto, facilmente muove ad amare, ed a sperare di essere posseduto, e goduto; però disse s. Agostino nel Salmo tot, che l'amore senza la speranza non può venir a sine de desideri.

### Speranza.

Onna vestita di giallo, con un arboscello fiorito in capo. La veste farà tutta piena di varie piante, e nella sinistra terrà un' ancora.

Due sono le qualità del bene, che si può desiderare: una è l'onestà, l'altra l'utilità, quella si accenna colla pianta siorita, che sono gli ornamenti di onore, l'altro con l'ancora, che ajuta ne' pericoli maggiori della fortuna.

Si veste di giallo la Speranza, e di tal colore vestesi l'Aurora, e non senza ragione gli Ateniesi dimandorono Aurora la Speranza, perche dal nascer di quella insieme col giorno, ogni cosa si rinnovella, e si incomincia nuovamente a sperare alcuna cosa già perduta.

# Speranza.

Donna vestita di verde, Colla sinistra mano alzi un lembo della veste, e nella destra tenga una tazza, dentro alla quale sia un giglio. Cost si vede scolpita in una Medaglia di oro di Adriano Imperadore, con queste lettere, P. R.

### SPERANZA DELLE FATICHE.

Donna vestita di verde, che nel grembo tiene del grano, e coll'ale tra mano lo semina.

Questa figura mostra, che la Speranza è un desiderio di cosa buona, colla cognizione dell'attitudine a potersi conseguire, ed acquistare, perchè seminando il grano con debito modo, si sa per esperienza passata, che moltiplica, e volentieri si gitta via il poco presente, colla speranza del molto da venire; il che può ancora essere impedito da molti accidenti; però disse Dante;

Speranza è un certo mel misto d'assenzio.
Che or dolce, or ospro il tempo al gusto purge.
In cui nostro desio s'abbassa, e sorge.
Finchè la morte al tutto pon silenzio.



#### SPERANZA.

### Come rappresentata nella Medaglia di Claudio.

Onna vestita di verde; con un giglio in mano, perchè il siore ci dimostra la Speranza, la quale è una aspettazione del bene; siccome all' incontro il timore è un commovimento dell' animo nell'aspettazione del male; onde noi vedendo i siori, sogliamo sperare i frutti, li quali poi col corso, qualche giorno ci dà la natura, per non ingannare le nostre speranze, e sebbene i siori tutti dellano in noi la speranza, il giglio nondimeno, come siore molto più soave degli altri, la porge maggiore, come dice il Pierio nel lib. 55.

Veitesi quetta figura di verde, per la similitudine dell'erbe, che danno speranza di buona raccolta.

# SPERANZA.

# Come dipinta dagli Antichi.

Na fanciulletta allegra, con un vestito lungo, e trasparente, e senzacingersi. Tiene con due dita della mano un'erba di trisoglio, co coll'altra mano si alza la veste, e par che cammini in punta de'piedi.

Fanciulla si rappresenta la Speranza, perciocche ella comincia come i fanciulli, perche siccome di loro si tiene speranza, che saranno buoni, co-sì quello, che l'Uomo spera, non lo gode ancora persettamente.

Si dimottra allegra, perchè ogni seguace di quello, che l' Uomo spe-

ra, gli causa allegrezza.

Il vestimento lungo, e trasparente dinota, che tutte le speranze sono

lunghe, e per esse si ttravede il desiderio.

Si dimoîtra esso vestimento senza cingersi, perchè la speranza non piglia, nè stringe la verità, ma solamente prende quello, che le vien portato dall'aria, e di quà, e di là.

L'erba chiamata trifoglio, è quella prima erba, che nasce dal grano

seminato, e questo è quello che si chiama il verde della speranza.

Il camminare in punta di piedi, perchè la speranza non sta ferma, e non si raggiunge mai, sennon a caso, e sempre ci pare assai maggiore quel che desideriamo, che quello, che abbiamo.



# SPERANZA DIVINA, E CERTA.

Glovanetta vestita nel modo detto di sopra, colle mani giunte verso il Cielo, e gli occhi alzati.

Come il Mondo, e gli Uomini, che sono mortali, e incerti della durazione di sestessi non possono partorire effetto di ben certo, e sicuro; così Iddio che è Datore di tutti i beni, ed il vero fondamento delle speranze umane, le dona, e li possiede in sestesso perfettamente, e però si dipinge questa figura cogli occhi alzati al Cielo, e colle mani giunte, dicendo ancora il l'rofeta; è beato colui, che non ha fissi gli occhi allevanità, ed alle false pazzie, ma colla mente, e coll'intenzione nobilita sestesso, desiderando, e sperando cose incorruttibilis, non soggette alla mutazione de' tempi, nè sottopolle agli accidenti della vita mortale.

Si fa ancora giovanetta, perchè deve essere sana, e ben fondata, gagliarda, e piacevole, non potendosi sperare quel, che non si ama, nè amar quel, che non ha speranza di bene, o di bello; e quelta speranza non è altro, come dice San Girolamo nella quinta Epittola, che un' aspet-

tazione delle cose, delle quali abbiamo fede.

## SPERANZA FALLACE.

O lovanetta di grande statura, con capelli diritti verso il Cielo, colle mammelle ignude, e con un occhio solo in fronte. Avrà due grandi ati agli omeri. Nella destra mano terrà una nuvola, e colla sinistra una Nottola, ed una zucca.

Si dipinge giovanetta, perchè siccome quella età è instabile; cost questa speranza vacilla, sperando senza sondamento cose suor di ragione,

e del dovere.

Ha un occhio solo, perchè l' Uomo, a cui manca il lume delle cose mondane, non avendo altra confidenza, o altro lume nato dalla fede, o dalla religione, che è la vera tavola nel naufragio delle speranze cascate, perde la luce affatto, e si dispera.

Si fa colle ali molto grandi, perchè all' ombra di esse corre assai gen-

te, perchè infinita è la turba de' sciocchi.

· La nuvola ci mostra, che questa speranza, quasi nuvola dal vento scacciata in un subîto, senza che l' Uomose ne avveda, sugge, e sparisce.

Viene ancora assomigliata la speranza mondana alla Nottola, la quale più parte del tempo vola nell' ofcuro, non avendo lo splendore della luce, che è Critto Signor Nostro; il favore della luce, che è il medesimo Crito, è il favore della sua grazia; però si dipinge con essa, e si dice esser seguaci della speranza, bugie, sogni, atti sallaci, e mentite congetture.

Dipinge A

Dipingest colle mammelle ignude, perchè volentieri ciascuno nudrisce

col suo latte -

La zucca, la quale in pochissimo tempo assai cresce, e s' innalza, ma poi in un subito casca in terra, e si secca, dimostra che questa speranza, che è mal fondata, quanto più si vede in alto, tantoppiù sta in pericolo d'annichillarsi, e d'andare in sumo. (a)



SPIA

Dd

[a] Di cinque forte di diverse Speranze forma l' immagine il P. Ricci.

1. Dipinge la Speranza una delle virtà Teologali : Donna bella con verde veflimento, rusto pieno di foglie di Olive, con la faccia rivolta al Cielo. Hu sppresso un grand' albero di Cedro, i cui rami le sanno ombra. Tiene sotto i piedi Scettri, Corone, e quantità di denari, e gioje.

2. La Speranza mondana è tormata: Donna appiccata per le chiome ad un albero alle sponde di un rapidissimo siume, le radici del quale albero si vedono scoperte, e svelte dal corrente delle acque. Da una parte si esserva un' ombra, che tiene una

carrelia in mano, one è scritto: NIHIL; e dall'altra una canna vota.

3. La Speranza nelle ricchezze di questa vita è figurata: Donna, che tiene in mano una borsa piena di oro. Fra le dita le pendono catene, collane di gieje Gc. Nell' altra mano bu un ramo secto. In capo bu una pietra lanare. In disparte vi d un Domo, che cammina verso un lume.

4. Descrive innoltre la Speranza ne' Grandi del Mondo, e loro savori: Donna vestita di color cungiante, sedente sopra un sepolero, dove siano Corone, e Mizre. Vicino a lei si vede un albero di Pino, sul quale si uvviticchia una pianta di ede-

ra. Ha tralle mani un rumo di manderlo fiorito.

5. In ultimo la Speranza nel proprio ingegno è ombreggiata: Penna nel fembiante assai ardita. Tiene in una mano una saetta con tre punte. Nell' altra ba una suce spenta. Da una parte si vedono molti gigii, ed accelli, tra' quil sono alcuni polli di Corbi. Dull' altra parte uno scettro, sopra il quale è una riccbissima e orena.

# I A.

# Dello Steffe .



Momo vestito nobilmente. Tenga coperto quasi tutto il viso col capello, e colla cappa, o ferrajuolo che dir vogliamo, il quale sia tutto contelto di occhi, orecchia, e lingue. Terra colla finistra mano una lanterna. I piedi saranno alati. Vicino a quelli vi sara un Bracco, che-

sia col muso per terra, odorando in atto di cercar la Fiera.

Il vestimento nobile dimostra, che alla Spia conviene aver abito ricco, e nobile, per poter pratticare non solo tra la Plebe, ma ancora fra glà Uomini di condizione, che altrimenti sarebbe scacciato dal commercio loro, e non potrebbe dare alla Corte relazione di momento. Le conviene ancora il detto abito, perchè vi sono ancora de' Nobili, che sono tali, e fanno la Spia, che per non accrescere l'obbrebrio, l'infamia, ed il vituperio loro grandissimo, taccio, e lascio di nominarli; dico bene, che la Repubblica Romana non permise mai, che un Senatore potesse sare la Spia, come avvertisce Ascanio Pediano nella Verrina, detta divinazione, ove dice : Neque Senatoria Persona potest indicium prositeri salvis legibus. Vergogna de nostri tempi, che si ammettono alla Spia più Nobili, che Plebei!

Tiene

Tiene coperto il viso, perchè chi fa tale esercizio, se ne va incognito, nè si lascia conoscere da niuno, per poter meglio esercitar l'offizio suo, e per dimostrare ancora quelli che sono di maggior considerazione, i quali se ne stanno nelle Corti, ed altri luoghi, si pubblici, come anche privati, che per acquistar la grazia de loro Padroni, fanno segretamente la Spia, e non curano, nè stimano l'onore loro, e non hanno riguardo di tradire, ed assassinare qualsivoglia amico, quantunque caro gli sia; comeancora potiamo dire, che il tener coperto il vilo, dinota, che essendo la Spia Uomo vituperoso, ed infame, non può come gli Uomini di onore tenerlo scoperto, e però si suol dire da quelli, i quali risplendono di onorata, e chiara fama: posso andar colla fronte scoperta. Il viso coperto può di più significare, che gli Spioni nel conversare vanno sempre copertamente, non iscoprono il lor core, ed il lor pensiero, ma l'occultano. mostrano un volto per un altro, coprono la loro malignità con certa placida. e benigna faccia, e con modestia discorrono, per meglio scalzare altri, esplorare l'intrinseco altrui, e levar di bocca qualche segreto, per riferirlo subito ai loro Signori; nè cessano mai da tale offizio, stimolati dall' ambizione, per infinuarsi ogni di più nella familiarità loro, sperando di ottenere, per mezzo della Spia, favori, e gradi. Simili costumi acconciamente descrive l'Intrepido Accademico Filopono in questo suo Anagramma:

### De Sipa .

Sipa docet Patriam : post Pi, si jota locatur, Italice nobis indicat officium.

Solus, IPA sapit, SIPA quam plurimo cernit, Plurima Sipa notat, plurima Sipa refert.

Subter ovis speciem mitis versatur in Aula Sipa, sed intuitus, extaque Vulpis habet.

Virtutem, & vitam alterius livore memordet, Pallentique suo virus in ore terit.

Santonico pileo maciem per compita vultus Celat, ut invifus, quos videt inficiat.

Arte, astu petaso, ceu Nuncius ille susurro Mercurius lucro, subdolus ingenio.

Adde alas pileo non cur? quia callida Sipa Alas intus alit, non foris ambitio.

Gli occhi, e le orecchia significano gli stromenti, co' quali le Soie esercitano tal arte, per compiacere a' Signori, e Padroni, conforme a quello Adagio: Multa Regum aures, atque multi oculi, il qual proverbio pigliasi per le spie perchè i Principi col mezzo degli occhi, ed orecchia di altri vedono, e odono quello che si fa e che si dice, e cotali Soie si dimandano da' Greci Oracuste, che vuol dire Uomini, che sempre vanno porgendo orecchio, per intendere quello che si fa, e che si dice, come abbiamo detto di sopra. Da Dionisso Siracusano sono chiamati Prosagogida. qui singulorum dicta, factaque referebant, come dice Plutarco, ed Alessandro ne' Geniali lib. 4. cap. 22. a' quali dalla Legge Papia fu costituito per premio la metà della pena, e per ingordigia di tal sozzo pagamento, sempre se ne sono trovati sin' adesso in gran numero, somentati da' Superiori, come da Tiberio Imperadore, parimente per lo guadagno: Qui sane: Imperator causa pracipui quastus, tantum Delatoribus tribuit, ut nemini sidem abrogaret, sive quid veri, sive quid vani referant, e però crebbero in colmo. grandissimo, perilchè il Senato, acciò scemasse il numero de' Spioni, trattò di sminuire loro il salario, ma Tiberio non volle, dicendo in savor degli Spioni, che le Leggi si soverteriano, se i Custodi di esse si levassero: Jura subverti, si custodes legum amoverentur; e Domiziano Imperadore, che nel principio dell' imperio cercava dar buon saggio di se e di parer clemente per acquistar la grazia del Popolo, volle opprimere le calunnie fiscali delle Spie, dicendo spelso: Princeps, qui Delatores non cassigat, irritat. Il Principe che non cassiga le Spie le fomenta, ed irrita far l'ossizio della Spia, e lo fanno più alla peggio, querelando altri a torto, confalse accuse colorite col verisimile, per escluderli dalla grazia de' Principi, e Signori. In processo poi di poco tempo, trascorso Domiziano in reprobo senso, diede tantoltre le orecchia agli Spioni, per far rapina, e confiscar beni de' vivi, e de' morti, che niuna cosa era ad alcuna sicuro, nè uno Spione dell'altro si sidava, ma ciascuno temeva l'altro, ed in. tanto favore appresso l'Imperadore erano gli Spioni, che li Proccuratori, ed altri Causidici lasciate le cause, si davano alla Spia: vituperio di que Principi, che tengono aperte le orecchia agli accusatori, e danno loro subita credenza. Ammiano Marcellino vitupera Costanzo Imperadore, chetutte le relazioni de' Spioni teneva per chiare, e vere, e bastava solo, che uno fosse stato nominato, e imputato da Sarimicho Spione. Quindi nasce, che difficilmente si può ssuggire dalle molestie della Corte per innocente che sia uno , standosi al detto di una Spia. Giuliano Imperadore prudentemente, per raffrenare la lingua ad uno Spione, disse e Quis innocens esse pourit si accusasse sufficiet? Sono da essere escluse le viperine lingue da' Palazzi de' buoni Principi, acciò non turbino la innocent vita de buoni Cortegiani, e devono essere abborriti, più che peste, veleno, e morte; siccome diceva Annibale. Deve un buon Principe imitare. que' due ottimi Imperatiori Padre, e figlio, Vespasiano, e Tito, i quali odiorono gli Spioni, come Uomini destinati al pubblico danno, e spesso ne secero frustare pet li Teatri, acciò si astenessero gli altri dal perverso ufazio della Spia. Antonino Imperadore, che meritamenre Pio chiamossi, ebbe per coltume di condannare a morte gli Spioni a quando non si provava il delitto, e quando si provava li pagava, scacciandoli da se come infami : e questo principalmente dovriasi osservare di castigare le Spie false, che a questa guisa molti Galantuomini non patirebbono perfecuzione a torto. Pertinace Imperadore sebbene andò più piacevolmente corli Spioni, nondimeno comandò che fodero legati e puniti, ponendo pena particolare a ciascheduna dignità incorsa nella Spia. Settimo Severo essendo Proconfole in Sicilia fu accufato d'aver dimandato a' Caldei, e indovini, s' egli aveva da effere Imperadore: veduta la causa, su assoluto, e l' Accusatore posto in croce. Teodorico Goto Re d'Italia, ancorche barbaro, come giutto Principe tenne gli spioni per esegrabili, e volle che st abbrucciassero gli Accusatori, che non provavano il delitto. Odasi il suo Editto registrato da Cassiodoro Senatore suo Segretario: Le qui sub specie utilitatis publica, ut sic necessarie faciat, delator existat, ovem tamen nos execrari omnino profitemur, quamvis vel vera dicens legibus proibeatur audiri, tamen se ea, que ad aures publicas detulerit, inter acta constitutus non potnerit adprobare, flammis debet absumi.

Le lingue dimottrato l'oggetto, e le operazioni delle Spie, essendocche non si tosto udito, e veduto ch' hanno ogni minima cosa, ancorchè degna non sia di riprensione, per esser egsino di pessima natura, subito. riferiscono, e danno relazioni il più delle volte empie, ed ingiuste. A questo non avendo considerazione alcuni di qualche grado, pongono cura, che si spiino i ragionamenti de' Popoli, e si gloriano di scuoprirli: Gloria Regum investigare sermonem. Proverbio nel cap. 25. di Salomone; ma spesse volte accade, che danno orecchio alle bugle de' calunniatori, in tal caso, come indiscreti corrono a credere facilmente. Dipinse Apelle un Re con orecchie di Asino, concetto de' più antichi, i quali finsero Mida Re di Frigia con orecchia di Asino, per li molti Spioni che aveva, a quali porgeva largamente le orecchia di Asino, perchè questo animale le ha amplissime, e perchè ha l'udito più acuto di qualsivoglia altro animale, fuorche del sorce, come asserisce Suida, la cui tradizione non è da tralasciare: Mydas Phrygum Rex aures Asini habere dicines est, quod multos haberet delatores Oracustas, Asinus enim, excepto Mure, aliis animalibus acutius audit. Avviene poi che nelle Corti non si può con pace dimorare, perche quelli Principi, che volontieri danno orecchio alle false, e mendaci relazioni, hanno tutti i loro ministri empj, e scellerati; ciò non è detto mio, ma di un Principe Salomone, al cap. 29. de' suoi Proverbj: Princeps, que libenter audit verba mendacii, omnes ministros habet impios.

La lanterna, che tiene colla sinistra mano, significa che non solo si sa la Spia di giorno, ma ancora di notte. Se Diogene portava la lanterna di giorno, per cercare un Uomo, lo Spione cerca gli Uomini di notte colla lanterna in mano; e Luciano introduce nel dialogo intitolato il Tiranno, la lanterna a far la Spia a Radamanto. Giudice dell'Inferno, delli

misfatti e scelleratezze di Megapante.

ICONOLOGIA

2 I A

I piedi alati dinotano, che alla Spia conviene effere diligente e prefla, altrimenti non farebbe profitto, sennon sosse sollecita, e veloce, come Mercurio alato, il quale, secondo la finzione de' Poeti, e di Luciano
nel detto dialogo, conduceva le anime dannate alle inservali pene; cost
gli Spioni conducono li rei al supplizio, e mediante le parole: Alata verba dicuntur ab Homero; e però Mercurio referendario delli savolosi Dei,
si dipinge alato dagli Antichi: Significare volucies voluciem per aera serri
sermonem, ideoque & Nuncius distus est Mercurius: quoniam per sermonem omnia
enunciantur. Dice Lilio Giraldi.

Il Bracco, che sta in atto di cercare la siera, vi si pone per significare la Spia, il cui ossizio consiste in cercar, ed investigare ogni giorno li satti, e detti di altri. Platone in Parmenide: Cen Canes lacena bene insequeris, & vessigas dista, attesocchè il Bracco va cercando di trovare la passura, e va sempre indagando le siere con l'odorato, che in latino per traslazione pigliasi per presentire, ed investigare le altrui cose con diligenza, e segreta sollecitudine, siccome sanno le Spie, dalle quali Dio ce ne guardi sempre.

#### FATTO STORICO SAGRO.

L'Uggiva David dallo sdegno del suo siero persecutore Saul, e privo di ogni necessaria provvisione, credè non poter trovare migliore asilo, che appresso de' Sacerdoti. Conferitosi pertanto ad Abimelecco Sommo Pontefice, gli disse, che il Re l'inviava per affari importanti, e che gli mancavano i viveri. Abimelecco non trovandosi altri pani, che quelli, che erano stati a Dio offerti, benignamente gle li diede; gli diede anche la spada del Gigante Golla, e l'ajutò in tutto ciò, che potè. Ma una tal carità veramente Sacerdotale costogli la vita; poiche trovandosi ivi presente Doeg Idumeo, officiale di Saul, nel ritornare alla corte, sentendo che il Re si lagnava, che i suoi sudditi, e il medesimo suo siglio gli facessero guerra col favorire il suo nemico, questo Corteggiano adulatore Spione, gli riferi ciò, che aveva Abimelecco operato con David; e fu cagione che questo Principe rendesse sempreppiù a tutti i secoli esecrabile la sua memoria con un orribile sacrilego parricidio. Chiamò a se Saul Abimelecco, e quantunque questi appieno si giustificasse, protestando di non essere stato consapevole dell'inimicizia tra il Re, e David, e che anzi lo aveva considerato come suo buon Servo, e genero; a nulla gli giovò una sì forte giusta difesa; nè potè impedire che Saul non lo facesse a quell' ora medesima morire. Non vi era chi volesse imbrattarsi lemani in esto. Solo lo scellerato Doeg, che ne era stato la detestabile Spia, ebbe l'ardimento eziandio di volerne effere il carnefice, e non solamente del sommo Sacerdote Abimelecco, ma innokre ancora di altri ottantacinque Sacerdoti, vettiti de'loro abiti Sacerdotali.

Prime de' Re cap. 20.

#### FATTO STORICO PROFANO.

Leggi nell' Immagine.

# FATTO FAVOLOSO.

Apita da Plutone Proserpina, Cerere Madre di questa, avendolo dopo molte ricerche saputo, ricorse a Giove, il quale s' impegnò di fargliela restituire, purchè nulla avesse mangiato, dacchè era entrata nel regno d' Inserno. Ascalaso, siglio di Acheronte, e di Orsne Ninsa Stigia, su l' indegna Spia, che risert averla veduta mangiare un pomo granato, e perciò le su negato il più poter tornare alla Madre. Trovatasi così scoperta, e tradita Proserpina, tanto sdegno concepì contra dell' insame relatore di suo rotto digiuno, che lo trassormò in un Guso, uccello notturno, e di pessimo augurio. Ovvidio Metam. lib. 5.

#### SPLENDORE DEL NOME.

# Dello Steffe.

Domo proporzionato, e di bellissimo aspetto, di età virile, vestito di broccato di oro misto di porpora. Sarà coronato di una ghirlanda di siori, cioè di giacinti rossi. Porterà al collo una collana di oro. Colladestra mano si appoggerà ad una clava, o dir vogliamo mazza di Ercole, e colla sinistra terrà con bella grazia una facella accesa.

Si dipinge proporzionato, e di bellissimo aspetto, perciocche la bellezza corporale (secondo l'opinione platonica) è argomento di un animo virtuoso; ed Aristotile ancora nel primo dell'Etica dice, che la bellezza del corpo è indizio, che l'animo, il quale stà nascosto dentro di un corpo bello, sia nella beltà simile a quello, che si vede di suora.

Si rappresenta di età virile, essendocche ella ha tutti que' beni, che nella gioventù, e nella vecchiezza stanno separati; e di tutti gli eccessi, che si ritrovano nelle altre età, in questa ci si trova il mezzo, ed il convenevole, dice Aristotele nel 2. della Rettorica.

Vestest di broccato di ora, perchè il primo metallo, che mostra colore, è l'ora, il quale è il più nobile di tutti gli altri metalli, come quello che naturalmente è chiaro, sucido, e virtuoso; e però portavasi da. Persone, che avevano acquistato splendido nome in valorose imprese, quando trionsavano, siccome portò Tarquinio Prisco, quinto Re de' Romani, che primo di tutti entrò in Roma trionsante, come dice Eutropio: Primusque triumphans Romam intravit, e Plinio lib. 33. cap. 3. Tunica avea triumphasse Tarquinium Priscum Verrius tradit. Lo sacciamo misto, ovvero tessuto colla porpora, perciocchè la veste trionsale su ancora di tal drap-

po. Plinio lib. 9. cap. 16. ragionando della porpora: Omne vestimentumi illuminat in triumphali miscetur auro; cioè, che la porpora illumina ogni veste, e si mischia con l'oro trionfale, le quali vesti hanno origine dalla veste chiamata pinta da diversi Poeti, e Plinio Storico, lib. 8. cap. 48. dice: Pictas vestes jam apud Homerum suise, unde triumphales nate, che quette fossero le vesti trionfali, lo afferma Alessandro ne' Geniali, lib. 7. cap. 18. Que quidem purpuree auro intexte erant, & nist triumphalibus viris ex Capitolio, & Palatio hand aliter dari solite. Nè solamente da' Gentili davasi la veste di porpora, e di oro a persone illustri di chiaro nome, ma ancora nelle sagre lettere abbiamo il medesimo cottume, al cap. 28. dell' Esodo: Accipientque arrum, & hvacintum, e poco dopo, facient autem superhumerale de auro, & hyacinto. Faranno una sopravelle di oro, e di giacinto a cioè di porpora, perchè il giacinto è di color rosso, come dice Ovvidio, ragionando de' giacinti, nel 10. delle Metamorf. Purpureus color his, e Virgilio: Suave rubens bracineus, ficche tal abito di oro, e di porpora, essendo solito darsi a' generosi personaggi, molto ben si conviene allo Splendor del nome.

Si corona de' soppraddetti siori, perciocchè Giacinto bellissimo Giovine su' (come canta Ovvidio nel 10. delle Metamors.) convertito da. Apollo in sior purpureo; e per esser Apollo, delle Muse, dell' ingegno, e delle lettere Protettore, dicesi che detto siore sia simbolo della Prudenza, e Sapienza, dalla quale spirano soavissimi odori, sicchè non suor di proposito conviene detta ghirlanda a quelli, i quali risplendono, ed operano virtuosamente, dando buon odore di loro stessi; e però Apollo nei suddetto libro di Ovvidio, così conclude nel caso di Giacinto, ad onore

Semper eris mecum, memorique hærebis in ore, Te lyra pulsa manu, te carmina nostra sonabunt.

e splendore del suo nome:

La collana d'oro si dava per premio a' valorosi, e virtuosi Uomini, al nome de' quali molte volte i Romani dirizzavano iscrizioni, nelle quali facevano menzione delle collane, che a loro si davano, come specialmente vedesi nella nobile memoria di L. Sicinio Dentato, del che ne sa menzione Aulo Gellio, libro 2. cap. 11. antichissimo Scrittore, celebrato da. 8. Agostino de Civit. Dei, lib. 9. cap. 4.

L. Sicinius Dentatus Trib. pl. centies vicies praliatus offies ex provocatione victor. XLV. cicatricibus adverso corpore insignis, nulla in tergo, idem spolia capit. XXXIIII. Denatus hastis puris II. XX. Phaleris. XXV. Torquibus III: s & LXXX. Armillis. CLX. Coronis, XXXV. Civicis, XIII. Aureis, VIII. Mural, III. Osidional I. Fisco AERIS captivis XX. Imperatores VIII. ipsus maxime opera triumphantes secutus.

Si appoggia colla dettra mano alla clava di Ercole, perche gli Antichi fotevano tignificare con essa l'idea di tutte le virtù; onde quelli che cercano la fama, e lo splendore del nome, si appoggiano alla virtù. lasciano in disparte i vizi, di dove ne nascono le tenebre, che oscurano

la buo-

la buona fama, dicendo Cicerone nel 3. degli Ofizi: Est ergo ulla res tanti, aut commodum ullum tam expetendum, nt viri boni, & splendorem. & nomen amittas. Quid est quod afferre tantum utilitas ista quam dicitur possit, quantum auserre, si boni viri nomen eripuerit? sidem, justitiamque detraxerit?

Tiene colla finilira mano, con bella grazia la facella accesa, dicendo S. Matt. cap. 5. Sic luceat lux vestra corum bominibus, ut videant opera vestra bona, & glorificent Patrem vestrum, qui in Calis est. E gli Antichi sono stati soliti porre geroglisicamente il lume, per significare quell' Uomo, il quale nelle forze dell' ingegno, o del corpo avesse operato con fatti illustri, e preclari; e gl' Interpetri espongono per tal signissicato la Gloria. e lo Splendore del nome degli Uomini giusti, e virtuosi, i quali sempre per ogni potterità risplenderanno, secondo la Sapienza al cap. 2. Fulgebint justi, & tamquam scintilla in arundineto discurrent, e non solo in questo caduco suolo, ma nell'eterno ancora. S. Matteo nel 12, Justi fulgebiani sicut Sol in Regno Patris eorum; onde io considerando i chiari lumi, e lo splendore grandissimo dell' immortal nome dell' Illustrissima Casa Salviati, mi pare di dire, senza allontanarmi punto dal vero, che sì nell'universale. come particolarmente nell' Eccellenza del Sig. Marchese Salviati, risplendono tutti gli onori, e tutte le virtà, che possono fare di eterna fama. e gloria felicissimo l' Uomo; a cui molto bene si può applicare, per tal conto quel nobil verso di Virgilio, nel 1. dell' Eneide:

Semper bonos, nomenque tuum, landesque manebunt.

# SOPRA LO SPLENDORE DEL NOME,

### SONETTO.

Nacque da' raggi, ove il fembiante eterno Colorì di virtù l' immenso Apelle, Sì vivo ardor, che appena anime belle Terminaro il gioir col Ciel superno.

Quindi tentò del Mar l'aspro governo Jasone in ricercar glorie novelle, E vinse i Mostri, e'l Sol resse, e le Stelle, Alcide invitto, e soggiogò l'Inserno.

In mille specchj allor fama ritenne L'alto splendor dell'immortali imprese, E del ver cantatrice alzò le penne.

Così per bell' oprar nome si slese D' Olimpo in seno, e in tale ardor pervenne, Che men lucid' il Sol suoi lampi accese.

A SUA

#### A SUA ECCELLENZA IL SIG. MARCHESE SALVIATI.

#### SONETTO.

Questo, che 'n Voi, Signor, vivace splende Sublime onor d'altera stirpe, e d'oro, Di palme onusto, e di sacrato alloro, Pompa degl' Avi, a gran Nipote scende.

Ma nuovo Sol, ch' a serenarsi intende,
Giungete i raggi vostri a i lampi loro,
Lucidi sì, ch' eterno alto lavoro,
Tesse la sama, e'l nome vostro accende;

Onde la gloria innamorata ammira
Voi di bella virtù Tempio terreno,
E così poi dal cor dice, e sospira:

Da questo Eroe d'alte vaghezze pieno,
Oggi l'antico onor sorge, e respira:
Non ha pari il valor che gli arde in seno.

#### STABILIMENTO.

# Dello Steffo .

UN Uomo vestito con una Zimarra lunga da Filosofo. Starà a sedere in mezzo a due ancore incrocciate. Terrà la destra mano posata sopra l'anello di una delle medesime, ed il simile faccia colla sinistra dall'altra parte.

Si velle con detta Zimarra da Filosofo; siccome viene descritto da Socrate, e tale abito conviensi appunto allo Stabilimento, il quale suole essere in tali Persone togate, e silosossiche, piucchè in altri di abito succinto, e meno grave del togato, il quale è grave, stabile, e di cervello.

Solevano gli Egizi, per significare lo Stabilimento, dimostrarlo condue ancore insieme, e facevano di questo comparazione alla Nave, la quale allora sprezza la suria de' venti, e dell'acqua da essi commossa, che con due ancore è sermata; di questa comparazione si serve Aristide ne' Panatenaici; e Pindaro nell'Istmia usa per denotare sermezza, e stabilimento un' ancora, dicendo l'ancora ha sermato per la selicità sua, cioè stabilito in vita tranquilla, e selice.

STABI-

#### STABILITA'.

### Dello Steffo.

Onna vestita di nero, colla mano destra, e col dito indice alto. Starà in piedi sopra una base quadrata, e colla sinistra si appoggerà ad un'asta, la quale sarà posata sopra una statua di Saturno, che sia per terra.

Vestesi di nero, perchè tal colore dimostra stabilità, conciosiacosacchè ogni altro, fuorchè questo colore, può essere commutato, e convertito in qualunque altro colore si voglia, ma questo in altro non può essere trasse-

rito, dunque dimostra stabilità, e costanza.

Lo stare in piedi sopra la base quadrata ci dimostra essere la stabilità costante, e salda apparenza delle cose, la quale primieramente noi esperimentiamo, e conosciamo ne' corpi materiali, dalla stabilità de' quali sacciamo poi nascere l'analogia delle cose materiali, e diciamo stabilità essere nell' intelletto, nelle operazioni del discorso, e in Dio istesso, il quale disse di propria bocca: Ego Deus & non mutor.

La mano destra, e il dito alto si fa per simiglianza del gesto di co-

loro, che dimostrano d' volere star fermi nel loro proponimento.

L'asta di legno mostra stabilità, come la canna il contrario, per la debolezza sua, come si è detto al suo luogo, perchè come si suol dire-

volgarmente: Chi male si appoggia presto cade.

La statua di Saturno, sopra la quale sta posata l'asta, è indizio, che vera stabilità non può essere, ove è il tempo, essendo tutte le cose, nelle quali opera, soggette inviolabilmente alla mutazione; onde il Petrarca, volendo dire un miracolo, ed essetto di beatitudine nel trionso della Divinità, scrisse a

# Vidi in un piè colui, che mai non stette, Ma differendo, &c.

E dove è il tempo vi è tanto annessa la mutazione, che si stima ancora esser opera da sapiente il sapersi mutare di, opinione, e di giudizio, onde l'intesso Poeta disse:

#### Per tanto variar natura è bella.

Sébbene ricorda l'Apostolo, che chi sia in piedi colle virtù, sopra le quali non può nè tempo, nè moto, deve avvertire molto bene di non cascare in qualche vizio, acciò poi non si dica: Stultus, ut Luna mutatur.

#### Stabilità.

Donna che stia a sedere sopra di un piedestallo alto, tenendo sotto i piedi una palla di colonna, ed in grembo molte Medaglie.

#### STAGIONI.

# Dello Steffo.

CAvasi la Pittura delle Stagioni da quattro versi, che pone Giosessio Scaligero, in 2. lib. Catalessorum.

Carpit blanda suis Ver almum dona rosetis.
Torrida collectis exultat frugibus Aestas.
Indicat Autumnum redimitus palmite vertex.
Frigore pallet hyems designans alite tempus.

Furono queste da' Gentili assegnate a particolari Dei loro. La Primavera a Venere, l'Estate a Cerere, l'Autunno a Bacco, l'Inverno allà Venti.

> Vere Venus gaudet storentibus aurea sertis, Flava Ceres astatis habet sua tempore regna: Vinisero Autumno summa est tibi, Bacche, potestas, Imperium savis Hyberno tempore uentis.

Veggansi altri dodici tetrastici negli opuscoli di Virgilio, dove in vari modi si descrivono gli frutti, ed esfetti delle quattro Stagioni.

# STAGIONI DELL' ANNO.

# PRIMAVERA.

In Fanciulla coronata di mortella, e che abbia piene le mani di vari fiori. Avrà appresso di se alcuni animali giovanetti, che scherzano. Fanciulla si dipinge, perciocchè la Primavera si chiama s'infanzia dell'anno, per essere la terra piena di umori generativi, da' quali si vede crescere frondi, siori, e frutti negli alberi, e nell'erbe.

Le si dà la ghirlanda di mortella, perciocche Orazio, libro primo, Ode

4. così dice:

Nunc decet aut viridi nitidum caput impediremyrto. Aut flore, terra quem setunt soluta.

I fori,

I fiori, e gli animali, che scherzano, sono consorme a quello, che dice Ovvidio nel libro primo de' Fatti:

Omnia tunc florent, tunc est nova temporis atas, Et nova de gravido palmite gemma tumet,

Et modo formatis operitur frondibus arbor, Prodit, & in summum seminis berba selum,

Et tepidum volucres concentibus aera mulcent, Ludit & in pratis, luxuriatque Pecus,

Tunc blandi Soles, ignotaque prodit hirundo.

Et luteum celfa sub trabe fingit opus.

Tunc patitur cultus ager, & renovatur aratre;
Hac anni novitas jure vocanda fuit.

Si dipinge ancora per la Primavera Flora coronata di fiori, de' quali ha ancora piene le mani; ed Ovvidio poi descrivendo la Primavera, dice nel 2, libro delle Metamorfosi:

Gli sta dalla man destra una Donzella,

Nè mai sta, che non rida, giuochi, o balti,

E la stagion che verde ha la gomella

Sparta di bianchi stor, vermigli, e gialli.

Di rose, e latte, è la sua fascia bella.

Son perle i denti, e le labbra coralli.

E ghirlande le san di vari siori,

Scherzando seco i suoi lascivi amorì.

### ESTATE.

UNa Giovane di aspetto robusto, coronata di spighe di grano, vestita di color giallo, e che colla destra mano tenga una sacella accesa...

Giovanetta, e di aspetto robusto si dipinge, perciocche l' Estate chiamasi la gioventù dell'anno, per essere il caldo della terra più sorte, con robusto a maturare i siori prodotti dalla Primavera; il qual tempo descrivendo Ovvidio nel 15. libro delle Metamorsosi, così dice.

Transit in Assatem post Per robustior annus.

Fitque valens juvenis, neque enim robustion atas.

Ella nec uberior, nes qua magis ardeat ulla est.

La ghirlanda di spighe di grano dimostra il principalissimo frutto, che rende questa stagione.

Le si dà il vestimento del color giallo, per la similitudine del colore

delle biade mature.

Tiene colla destra mano la facella accesa, per dimostrare il gran calore, che rende in questo tempo il Sole, come piace a Manilio, libro 5. così dicendo;

> Cum verò in vastos surgit Nemans hiatus, Exoriturque Canis, latratque Canicula slammas, Et rapit igne suo, geminatque incendia Solis Qua subdente sacem terris radiosque movente.

Ed Ovvidio così la dipinge nel 2. libro delle Metamorfos:

Via Donna, il cui viso arde, e risplende,

Viè, che di varie spighe il capo ha cinto,

Con un specchio, che al Sol il suoco accende,

Dove il suo raggio è ribattuto, e spinto,

Tutto quel che percuote in modo offende,

Che resta seco strutto, arso, ed estinto;

Ovunque si riverberi, ed allumi,

Cuoce l'erbe, arde i boschi, e secca i siumi.

Solevano ancora gli Antichi ( come dice Gregorio Giraldi nella sua Opera delle Deità ) dipingere per l'Estate Cerere in abito di Matrona, con un mazzo di spighe di grano, e di papavero, con altre cose a lei appartenenti,

# AUTUNNO.

UNa Donna di età virile, grassa, e vestita riccamente, Avrà in capouna ghirlanda di uve colle sue soglie, Colla destra mano tenga un cornucopia di diversi frutti.

Dipingess di età virile, perciocchè la stagione dell' Autunno chiamass la virilità dell'anno, per essere la terra disposta a rendere i frutti già maturi dal calore estivo, e deporre i semi, e le foglie, quasi stanca dal generare, come si legge in Ovvidio, lib. 15. Metam.

Excipit Authumnus posito fervore juventa Maturus, mitisque inter suvenemque, senemque Temperie medius sparsus quoque tempora Canis.

Grassa

22 2

Grassa, e vestita riccamente si rappresenta, perciocchè l' Autunno è

più ricco delle altre stagioni.

La ghirlanda di uve, ed il cornucopia pieno di vari frutti, signisicano che l'Autunno è abbondantissimo di vini, frutti, e di tutte le cose, per l'uso de' mortali.

E Ovvidio nel lib. 2. Metamorf. così lo dipinge anch' egli:

Stava un Vom più maturo da man manca,
Duo de' tre mesi, a quai precede Agosto,
Che'l viso ha rosso, e gid la harba imbianca,
E sta sordido, e grasso, e pien di mosto;
Ha il siato insetto, e tardi si rinsranca,
Che vien dal suo velen nel letto posto;
Di uve mature son le sue ghirlande,
Di sichi, e ricci di castagne, e ghiande.

Si può ancora rappresentare per l' Autunno, Bacco carico di uve, colla Tigre, che saltando, le voglia rapire le uve di mano; ovvero dipingerassi una Baccante nella guisa, che si suole rappresentare, come anche Pomona.

### INVERNO.

Uomo, o Donna vecchia, canuta, e grinza, vestita di panno, e di pelle. Che stando ad una tavola bene apparecchiata appresso il fuo-

co, mostra di mangiare, e scaldarsi.

Si rappresenta vecchia, canuta, e grinza; perciocchè l'Inverno chiamassi vecchiezza dell'anno, per essere la terra già stanca delle sue naturali fatiche, ed azioni annuali, e rendess fredda, malinconica, e priva di bellezza, il qual tempo descrivendo Ovvidio nel 15, libro delle Metamors, così disse:

Inde senilis Hyems tremulo venit horrida passu, sut spoliata suos, aut quos habet aloa capillos.

L'abito di panno, di pelle, e tavola apparecchiata appresso al fuoco, significa l'Inverno, (come narra Pier. Valer.) perchè il freddo, e la quiete, dopo i molti travagli di Estate, e le ricchezze dateci dalla terra, parche c'invitino a vivere più lautamente di quello, che si è fatto nelle stagioni antecedenti; ed Orazio nell' Ode 9. lib. 1. così dice:

Videt, ut alta fiet nive candidum Soracte; nec jam fustineant onus Sylva laborantes, geluque

Flumina

Flumina constiterint acuto?

Dissolve frigus, ligna super foco

Largo reponens, atque benignus.

Deprome quadrimum Sabina,

O Thaliarche merum dyota.

Ovvidio anch' egli dipingendo l' Inverno, nel 2. libro delle Metamorf.

Un Vecchio v'è, che ognun d'orrore eccede,

E fa tremar ciascun, che a lui pon mente;

Sol per traverso il Sol talvolta il vede,

Ei sta rigido, e freme, e batte il dente:

E' ghiaccio ogni suo pel dal capo, al piede,

Nemmen brama ghiacciar quel raggio ardente,

E nel siatar tal nebbia spirar suole,

Che offusca quasi il suo splendore al Sole.

Dipingesi ancora per l'Inverno, Vulcano alla sucina, come ancora. Eolo co' venti, perchè questi sanno le tempeste, che nell'Inverno sono più frequenti, che negli altri tempi.

### LE QUATTRO STAGIONI DELL'ANNO,

Come rappresentate nella Medaglia di Antonino Caracalla.

SI rappresentano le sopraddette stagioni per quattro bellissime sigure di Fanciulii, un maggior dell'altro.

Il primo porta sopra le spalle una cesta piena di fiori.

Il secondo tiene colla destra mano una falce.

Il terzo, colla sinistra porta un cesto, pieno di varj frutti, e colla de-

stra un animale morto, e questi tre Fanciulli sono ignudi.

Il quarto è veltito, ed ha velato il capo, e porta sopra le spalle un bassone, dal quale pende un uccello morto, e colla sinistra mano parimente porta un altro uccello morto, l'uno differente dall'altro.



.: :

# STAGIONI,

Come rappresentate in Firenze da Francesco Gran-Duca di Toscana in un bellissimo apparato.

#### RI'MAVERA. P

Re Fanciulle, con bionde, e crespe trecce, sopra le quali vi erano bellissimi ornamenti di perle, ed altre gioje, ghirlandate di varj, e vaghi fiori; sicchè esse trecce facevano acconciatura, e base a' Segni Celetti.

La prima rappresentava Marzo, e come abbiamo detto, in cima della testa, fra le gioje, e fiori, vi era il segno dell' Ariete,

La seconda Aprile, ed aveva il Tauro.

La terza Maggio, col Gemini; ed il vestimento di ciascuna era di color verde, tutto ricamato di vari fiori, come anche di essi ne tenevano con ambe le mani, e ne' piedi avevano stivaletti di oro.

### ESTATE,

Re Giovani ghirlandate di spighe di grano. La prima era Giugno, ed avea sopra il capo il segno del Granchio.

La seconda Luglio, col Leone. La terza Agosto, e portava la Vergine; il colore del vestimento era giallo, coutesto di gigli, e ne' piedi portavano stivaletti d'oro.

# AUTUNNO,

Re Donne di età virile, che per acconciatura al capo avevano adornamenti di gioje, e ghirlandate di foglie di vite, con uve, ed altri frutti.

La prima era Settembre, e per il segno aveva la Libra.

La seconda Ottobre, con il Scorpione.

La terza Novembre, ed avea il Sagittario. Il colore del vestimento era di cangiante rosso, e turchino, fregiato de' medesimi frutti delle ghirlande, con stivaletti di oro a' piedi,



#### INVERNO.

Re Vecchie, per acconciatura del capo portavano veli pavonazzi, e vedevanti fopra di esti la brina, e la neve, e chiaristimi cristalli a somiglianti per il ghiaccio.

La prima era Decembre, ed aveva il segno di Capricorno.

La seconda Gennajo, col segno dell' Acquario.

La terza Febbrajo, e per insegna portava il Pesce. Il color del vefilmento era pavonazzo scuro, ma pieno di neve, brina, e di ghiaccio, e del medesimo erano guerniti i stivaletti.



#### STAMPA.

Delle Steffe,



Onna di età virile, vestita di color bianco, compartito tutto a scacchi, ne' quali siano le lettere dell' Alsabeto. Nella mano destra terrà una tromba, intorno alla quale sia una cartella rivolta in bei giri, con un motto, che dica UBIQUE, e colla sinistra un semprevivo, parimente con un motto che dica SEMPER; e da uno de' lati vi sia un torcolo, colli mazzi, ed altri stromenti convenevoli all' operazione di questa nobil Arte.

Di quanto pregio, e stima sia stata, ed è la Stampa, dicalo il Mondo tutto, poiche da essa è venuto in cognizione di conoscere il bene, ed il male, le virtù, ed i vizj, i dotti, e gl' ignoranti; per mezzo di essa gli Uomini si fanno immortali, perciocche prima ch' ella ci sosse, i bell' ingegni stavano, si può dire sepolti, e molte opere di Uomini illustri sono andate male; perciò dobbiamo ringraziare infinitamente il Signor Iddio, che siensi, per benefizio universale, trovati Inventori di sì alto, e nobile magistero, per mezzo del quale la sama s'innalza a volo, e colla sonora tromba manisesta i vari componimenti di vari Letterati. Oli quanto si po-

trebbe dire sopra la grandezza della Stampa! ed ancorchè io sia stato troppo ardito di mettermi a scrivere sopra si nobile soggetto, mi dolgo infinitamente, che l'ingegno mio non sia bassante a trovare concetti, che sieno atti ad esprimere le grandissime lodi, che se le convengono; solo dirò chi su il primo, che ritrovò la Stampa, il quale, per quanto riferisce Polidoro Virgilio, su Giovanni Kuthenbergh Tedesco, Cavaliere, il quale del mille quattrocento quarantadue, ovvero fecondo altri cinquantuno, l'esercitò la prima volta nella Città di Magonza, avendo anche ritrovato l'inchiostro, il quale infino a questo tempo usano gli Stamparori di detta invenzione, e dopo nell' anno 1458, da un altro, pure di Nazione Germano, detto Corrado, fu in Italia, ed in Roma portata; e poi da altri è stata maravigliosamente accresciuta, ed illustrata; ma il Giovio dice, che non gli Alemanni, ma che è molto più antica, che altri non pensa, e di tale opinione sono ancora molti, colle ragioni che rendono delle Medaglie antichissime, dove sono impresse lettere greche, e latine; lasciando da parte sigilli, ed altre antichità, ancora loro colle medefime iscrizioni. Or sia come si voglia, che chi la trovò, su Uomo di alto, e nobilissimo ingegno,

Si dipinge di età virile, per dimostrare che i ministri di stampa, conviene che sieno Uomini di giudizio, e di sapere, acciocche le opere

sieno stampate in somn \* perfezione.

Le si fa il vestimento di color bianco, per significare che le operazioni della Stampa hanno da essere pure, e corrette; e le lettere dell' Alfabeto dentro agli scacchi significano la sua materia, e gli scacchi sono le cassette per distinguere le lettere, per trovar modo di comporre e dar sorma alle opere.

Tiene colla destra mano la tromba, con il motto UBIQUE, per dimostrare la fama, che la Stampa dà agli scrittori; illustrando le opere loro-

in ogni luogo.

Il Semprevivo, che tiene coll'altra mano, con il motto SEMPER, denota la perpetuità, che apporta la Stampa, assomigliandosi a quest'erba,

la quale per proprio umore dura, ed è sempre verde.

Le si pone a lato il torcolo, con mazzi, ed altri stromenti, per esfere il tutto necessario alle operazioni della Stampa, ed a questo also, e nobil soggetto sarà infinitamente approposito il vago, e bellissimo sometto del Signor Giovambattista Viviani, Dottore Urbinate:

> ARte nobil', gentil, ch' al' Mondo illustri L'opere de Scrittori, e i fatti egregi Dalla morte difendi, e ad asti Regi Di fama agguagli i begl'ingegni industri.

Altre ghirlande dai, che di ligustri, Altro, che marmi, e bronzi son tuoi fregi! Della virtù per te splendono i pregi, Per te son chiari i saggi in mille besti.

A quanti

A quanti iniqui sei timore, o freno, A quanti giusti incitamento e sprone, Che i merti di ciascun palesi sai l

Potessi io dir pur le tue lodi appieno, Come noto sarei, ch' aparagone Di te, rilucon men del Sole i rai.

#### STERILITA'.

# Dello Steffo.

Donna încoronata di apio, involto con l'erba climene. Sieda soprauna Muletta. Tenga nella destra mano, insieme colla briglia un ramo di salice, e colla sinistra una tazza di vino, nella quale vi sia una.

Triolia .

Siccome la fecondità, e felicità, arreca piacere, ed allegrezza, così la sterilità, ed infelicità, arreca dispiacere e meltizia; quale si scuopre particolarmente in Sara, moglie di Abramo, in Anna, moglie di Elicano, ed in Elisabetta, moglie di Zaccaria; e quanto più una perfona è facoltosa, e ricca, tanto maggior dolore prende dalla sterilità della sua Consorte, e di se medesimo, non avendo successore del sangue, e della roba.

Dolorifica res est si quis homo dives Nullum habeat domi sua successorem.

Disse Menandro; e sebbene Euripide mette in dubbio, qual sia meglio, la Prole, o la Sterilità, e giudica che sia tanto miseria, ed infelicità il non aver figliuoli, quanto l'averne: perchè se si hanno cattivi, arrecano estrema calamità alla casa, e dolore continuo negli animi del Padre, e della Madre loro; se si hanno buoni, i loro Genitori gli amano tanto, che temono intervenga loro qualche male: le parole di Euripide nell' Enomao sono queste tradotte in latino:

Dubius equidem sum, neque dijudicare possent
Virum melius sit progigni liberos:
Mortalibus, aut sterili vita frui.
Istos enim, quibus liberi nulli sunt, miseros esse video.
Et contra illos, que prolem genucrunt, nihilo seleciores;
Nam se male suerint, extrema calamitas est;
Rursus si probe evadant, magnum pariunt malum;
Affigunt enim Genitorem, dum ne quid patiantur metuit.

Nondimeno molto meglio è averne, che non averne: non è mai tante cattivo un figliuolo, che non dia qualche confolazione al Padre, il quale naturalmente ama il figlio ancorche cattivo sia, e se scorge qualche vizio in lui, spera che si abbia col tempo a mutare, e sente gusto in allevarlo, in dargli buoni consigli, e documenti paterni; anzi è tanto grande in alcuni l'amor paterno, che accecati non iscorgono i disetti dei figlio, tanto dell'animo, quanto del corpo; e se gli scorgono, gli cuoprono appresso le genti, nè possono comportare sentirne dir male: se un Padre ha un sigliuolo guercio, lo chiama però di guardo grazioso, ed alquanto veloce, come riferiscono i Poeti, che avesse Venere; se ha un siglio oltremodo picciolo, lo chiama Puppino; se sta tiorto, o sciancato, lo chiama scevro di piede grosso, come dice Orazio nella Satira 3. del 1. lib.

At Pater ut gnati, sic nos debemus amici, Si quod sit vitium, non fastidire. Strabonem Appellat patum Pater: & pullum, male paruns Si cui silius est, ut abortivus suit olim Sisyphus. Hunc varum, distortis cruribus illum, Balbuit scaurum, pravis sultum male talis.

E perchè l'amore della Prole è cieco, gode il Padre, e la Madre del figlio, ancorchè imperfetto, e cattivo, come l'Amante dell'Amata, ancorchè brutta sia: Amatorum quod amica, turpia decipiume exerum vitia: così i vizi de' figliuoli gabbano i Padri, a' quali i figliuoli, ancorchè brutti pajono belli; benchè viziosi, e poltroni, pajono virtuosi, e forti; e ne' Proverbj: Me quoque Pollucem mea Mater vincere dixit, dice mia Madre, ch' io vinco Polluce; sicchè la cecità dell' amor paterno sa che si goda del sigliuolo, ancorchè cattivo. La contentezza poi di avere i figliuoli buoni supera il timore che si ha di loro, che non patiscano qualche male; dunque meglio è la Prole o buona, o cattiva che sia, che la Sterilità, la quale non arreca mai allegrezza, ma sempre dolore, pel continuo desidetio, che si ha di averne.

L'apio ha le foglie crespe, onde è quel proverbio, detto per le Vecchie, crispiores apio, della cui forma Plinio, lib. 20. cap. 11. Ne abbiamo incoronata la Sterilità, perchè nel grembo dell'apio nascono alcuni vermicelli, i quali mangiati, sanno diventare sterili coloro che li mangiano, tanto maschi, quanto semmine. Plinio nel suddetto luogo: Caule vermiculos gigni, ideoque eos qui ederint sterilescere mares, seminasque. L'abbiamo involto coll'erba climen, la quale dissero i Greci esser simile alla piantaggine: di questa Plinio lib. x5. cap. 7 dice, che bevuta rimedia amolti mali, ma che cagiona sterilità anche negli Uomini: unm medeatur, sterilitatem pata etiam in viris sieri.

Siede topra una Muletta, perchè una Donna sterile ha la medesima condizione della Mula, che di natura è sterile, la cagione di che non su bene intesa da Empedocle, e da Democrito; questo lo attribul a' meati corrotti

corrotti nell' utero de' Muli; e quello alla miliura de' semi, densa dall' una, e l'altra genitura molle; sebbene altra cagione da Empedocle si afsegna, da Plutarco de placitis Philosophorum, in quanto che la Mula abbia stretta natura nel ventre al contrario, perlocche non può ricevere la genitura; ma Aristotele nel 2. libro della generazione degli animali, cap. 6. non accerta simili cagioni, ma attribuisce la sterilità de' Muli alla frigidità de' fuoi genitori, perchè tanto l'Asino, quanto la Cavalla è di frigida natura, da' quali nato il Mulo, ritiene la frigidità di ambedue. Plin. lib. 8. c. 44. dice, che si è osservato, che gli animali nati da due diverse forta, diventano di una terza forte, e che non sono simili a niuno de' suoi genitori, e che quelli, che sono così nati, non generano, e ciò in qualsivoglia sorta di animali, e che perciò le Mule non partoriscono, ma che nondimeno alle volte hanno partorito; cosa tenuta in luogo di prodigio : Est in annalibus nostris, Mulas peperisse sape, verum prodigii loco babitum. Giulio Obsequente nel Consolato di Cajo Valerio, e di Marco Errennio 665, anno dopo l'edificazione di Roma, mette per prodigio, che una Mula partori nella Puglia: In Apulia Mula peperit; perchè è cosa insolita quando si vuole inferire, che una cosa non sarà, dicesi: Cum Mula pepeverit, quando la Mula partorirà; il che fu detto a Dario Re di Persia da uno di Babilonia, quando i Persiani lo stavano assediando: che cosa fate. oul, o Persiani ? andatevene via, ci pigliarete allora, quando le Mule. partoriranno: non molto dopo occorse, che una Mula di Zopiro, amicissimo di Dario partori; perilche presero animo di pigliare Babilonia, e la pigliarono: vi è anche un detto simile in Svetonio Tranquillo, nella Vita di Galba Imperadore, cap. 4. quando al fuo Avo facendo fagrifizio, un' Aquila tolse di mano le interiora della vittima, che se ne suggi sopra una fruttifera quercia; perlocchè essendogli augurato, che la sua famiglia otterrebbe col tempo l'Impero, ma tardi, egli rispose: quando la Mulapartorirà. Teofratto dice, che nella Cappadocia, o nell'Arcadia le Mule partoriscono, ed Aristotele nel 1. de natura Animalium, cap. 6. riferisce, che nella Siria le Mule similmente partoriscono, ma sono di una sorte di animali partico'ari di quel Paese, simili alle nostre Mule, non che sieno veramente Mule: sicche la Mula, come sterile, pigliasi per simbolo della Sterilità.

Il falice tenuto dalla mano sinistra serve anch' esso per simbolo della Sterilità, sebbene alcuni tengono, che vaglia contro la sterilità delle Donne, malamente intendendo quel luogo di Plinio lib. 16. cap. 26. Semen salicis Mulieri sterilitatis menicamentum esse constat, nel qual luogo altro non vuol dire, sennonche il seme del salice è rimedio della sterilità alle Donne, cioè di sarle diventare therili, ritrovandosi molti, che dopo aver ricevuti assai figlioli, per non crescere più in samiglia sanno adoperare rimedi alle loro Donne, atti a sarle diventare sterili, siccome sogliono sare le Zitelle, e Vedove, per non essere scoperte in gravidanzi. Sceleraggine detestata non solo da Cristiani, ma ancora da Gentili, ond Musicio Greco Autore, disse: Lamobrem Mulicribus ne abortum saccrent interdizerum, non che-

dientibus autem panam scripserunt: item ne medicamentis sterilitatem inducentibus, & conceptum adimentibus uterentur, prohibuerunt. Eamdem ob causam multiudinis liberorum utrique sexui pramia, & sterilitatis panam statuerunt. Che il Salice indichi sterilità, chiaramente lo asserma Dioscoride, lib. 1. c. 16. dicendo, che le sue frondi, seme, corteccia, e liquore, hanno virtù costrettiva, e le frondi trite, e bevute sole con acqua non lasciano ingravidar le Donne; nè solamente le Donne, ma ancora gli Uomini rende sterili, siccome apertamente Santo Isidoro, nel lib. 17. dell' Etimologia dice: Salix dista, quod celeriter saliat, & velociter crescat, cuius seminis dicunt banc esse naturam, ut si quis illud in poculo hauserit, liberis careat, sed & saminas insecundas essicit.

La Triglia tenuta dalla sinistra mano in una tazza di vino, dà ugual segno della sterilità. Ateneo curiose cose riferisce della Triglia, nel settimo libro, per autorità di Platone Poeta comico, in Faone dice, che è casto, e pudico pesce; e però consagrato a Diana in questi versi:

Dedignatur mullus, nec amat virilia: Est enim Diana sacer, proptereaque arrectum pudendum odit.

Sebbene Egesandro Delso nelle seste di Diana dice, che se le osserisse, perchè perseguita, e uccide il velenoso, e mortisero Lepre marino, facendo ciò per salute dell' Uomo; alla Dea Cacciatrice, la Cacciatrice Triglia si dedicava. Ma Apollodoro vuole, che per esser Diana stata detta, sotto nome di Ecate, Dea Trisorme, la Triglia per similitudine del nome, a lei si sagrificasse; onde in Atene vi era un luogo detto Triglia, perchè vi si vedeva la statua di Ecate Trigliantina, di che Eraclite Poeta, nella catena disse:

O hera Reginaque Hecate Triviorum prases.

Trisormis, triplici sacie spectabilis, qua Triglis propitiaris.

Il qual pesce è ancora detto da' Poeti Latini Barbatus mullus, siccome su chiamato da Sosrone Greco; Ma noi non lo pigliamo per sigura della Sterilità, come pesce dedicato alla casta Diana, per la sua onesta continenza; ma perchè se un Uomo beve il vino, nel quale sia stata sossocata la Triglia, diventa impotente alli piaceri Venerei, e se lo beve una Donna, come sterile non concepirà, il che conserma Ateneo, con l'autorità di Terpsicle, nel libro delle cose Veneree: Vinum, in quo sussociatus Mullus suerit, si Vir bibat, ad Venerem impotens erit; si Mulier, non concipiet, ut refert Terpsicles, libro de Venereis.

De' fatti leggi nell' Immagine.



#### STE R O M E T R I A.

### Dullo Stello.

Onna, che con ambe le mani tenga il passetto, con il quale stia in atto di misurare con diligenza un corpo solido, o un sasso, che dir vogliamo, che sia lungo, largo, e alto; e accanto di esso sarà il radio latino.

Sterometria è quella, che misura il lungo, il largo, e il profondo, intendendo particolarmente de' corpi solidi, quali hanno lunghezza, e larghezza, e profondità; che perciò la rappresentiamo, che con il passetto misuri il corpo solido, nella guisa che abbiamo detto, ritrovando con arte tutte le parti convenienti a detta misura; e per essere ancora quella che ritrova le distanze, le larghezze, le altezze, e le profondità di ogni sorte di sito, le diamo il radio latino, il quale trapassa tutti gli altri stromenti, con la verità delle sue operazioni; attesocchè con esso si operaaperto, serrato del tutto, mezzo serrato, e in qualsivoglia modo sa le operazioni diverse; perciocche stando in piano a livello, inclinato insù, o in giù sospeso a piombo, misura ogni altezza, larghezza, altezza, e profondità.

# Dello Stello .

Onna igmida, e ridente, e gettata per terra in atto sconcio, in modo però, che non si mostrino le parti disoneste, con una pecora vicino, perchè il pazzo palesa i suoi difetti ad ognuno, e il savio li cela; e perciò si dipinge ignuda, e senza vergogna.

La pecora dagli antichi, secondocchè insegna Pierio Valeriano, su posta

molte volte per la Stoltezza; però disse Dante:

# Vomini state, e non Pecore matte.

Avrà in una mano la Luna, perchè ad essa stanno molto soggetti à pazzi, e sentono facilmente le sue mutazioni.

De' Fatti vedi Pazzia.



#### S T O R I A.



Onna alata, e vessita di bianco, che guardi indietro. Tenga colla sinistra mano un ovato, ovvero un libro, sopra del quale mostri di scrivere, posandosi col piè sinistro sopra di un fasso quadrato, e accanto vi sia un Saturno, sopra le spalle del quale posi l'ovato, ovvero il libro, ove ella scrive.

Storia è arte colla quale scrivendo, si esprimono le azioni notabili degli Uomini, la divisione de' tempi, nature, e accidenti preteriti, e presenti delle persone, e delle cose; il che richiede tre cose; verità, ordine, e consonanza.

Si fa alata, essendo ella una memoria di cose seguite, degne di sapersi, la quale si dissonde per le parti del Mondo, e scorre di tempo in tempo alli posteri.

Il volgere lo fguardo indietro, mostra, che la Storia è memoria delle

cose pulsate, nata per la posterità.

Si rappresenta che scriva, nella guisa che si è detto, perciocche le Storie scritte sono memoria degli animi, e le statue del corpo; onde il Petrarca nel Sonetto 84.

Pandolfo.

Pandolfo mio, quest' opere fon frali A lungo andar: ma il nostro studio è quello, Che sa per sama gl' Domini immortali.

Tiene posato il piede sopra il quadrato, perchè la Storia deve star sempre salda, nè lasciarsi corrompere, o soggiacere da alcuna banda colla bugla, per interesse, che perciò si veste di bianco.

Se le mette accanto Saturno, perchè la Storia è detta da Marco Tullio, tettimonianza de' tempi, maestra della vita, luce della memoria,

spirito delle azioni.

#### Storia.

SI potrà dipingere una Donna, che volgendo il capo, si guarda dietro alle spalle, e che per terra, dove ella guarda, vi sieno alcuni sasci di scritture mezze avvoltate. Tenga una penna in mano, e sarà vettira di verde, essendo esso vettimento tutto contesto di que' siori, i quali si chiamano semprevivi, e dall' altra parte vi si dipingera un Fiume torto, siccome era quello chiamato Meandro nella Frigia, il quale si raggirava in sestesso.



#### STRATTAGEMMA MILITARE.

Di Gio. Zaratino Castellini.

Nel cartello si ha da leggere: HE. ΔΛΟΩ, HE. BIHPI.

Plagasi un Uomo armato; che porti in testa in cima dell' Elmo quese motto Greco, n'a d'éla, n'a Binqu. Terrà lo stocco cinto al sinistro lato, e dal braccio sinistro una rotella, nella quale sia dipinta una. Ranocchia, che porti in bocca per traverso un pezzo di canna, incontro all' Idro animale aquatile, fatto a guisa di Serpe, il quale colla bocca, aperta cerca divorarla. Appoggerà la mano destra al sianco con bravura. Gli sederà presso li piedi da un canto un Leopardo ardito, colla testa al-

ta; e sopra del Cimiero pongasi un Delsino,

Quella figura è totalmente contraria al parere di Alessandro Magno, il quale abborri oltremmodo lo Stratagemma; e perciò essendo egli perfusto da l'armenione, che assaltasse all'improvviso i nemici di notte, rifpose, che era brutta così ad un Capitano rubbere la vittoria, e che ad un Aleisandro si conveniva vincere senza inganni: Victoriam furari, inquit, surpe est: minifelte, ac sine dolo Alexandrum vincere oportet: riferisce Arriano. Non oltante quello altiero detto, confiderando, che Alessandro Magno fu nelle azioni sue precipitoso, ed ebbe per l'ordinario più temerità, ardire, che virtù di fortezza, la quale vuole effere congiunta colla prudenza, e col consiglio, abbiamo voluto formare la presente figura dello Strattagemma, come atto conveniente, anzi necessario ad un Capitano, al quale si appartiene non tanto con forza, e bravura espugnare i nemici, quanto alle occorrenze, per la falute propria della Patria, e dell' Esercito suo, superarli col configlio, e coll'ingegno, nel quale consite. Lo Strattagemma non è altro, che un fatto egregio militare, trattato più col configlio, e ingegno, che col valore, e forze; imperciocchè fortezza è, Le alcuno con valore combattendo li nemici, li vince: configlio poi, se oltre il combattere, con arte, e con attuzia confeguisce la vittoria: Fortitudo enima est, si quis robore pirnantes hostes devincit: consilium vero extra pralium arte, atque dola victoriam adipisci: dice Polieno Macedonio nel proemio degli suoi struttagemmi, Autore greco, molto grave, e antico, che fiori nel tempo di Antonio, e Vero Imperadori. Soggiunge il medesimo Autore, che la principal Spienza de singolari Capitani è certamente senza periglio acquistar la vittoria. Ottima cosa è poi andare immiginando qualche cosa, acciocche cot giudizio, e configlio scorgendo avanti il fine della battaglia, si riporti la vittoria: Optimon vere el (dice egli, lasciando il tello greco, per non arrecar tedio): In ipfa acie quiddam machinari, ut confilio proveniente sinem prelii vistoria purerur: il che pare ancora ne persuada. Unero, the specie voite dice, n's d'olo, n's Binos, seu dolo, seu vi, cioè o con o con inganno, o con forza; e questo è il motto, che abbiamo posto sopra nel cimiero del nostro Strattagemma, che parimente si legge in Polieno, dal cui detto si deriva quello di Virgilio nel 2, dell' Eneide, in persona di Corebo:

Mutemus Clypeos: Danaumque insignia nobis
Apreses: dolas, an virtus, quis in hoste requirat?

Quasi dica: procuriamo pur noi di conseguir vittoria, con tale Strattagemma, mutiamo gli scudi, accommodianci gli elmi, e le insegne de' Greci, e chi poi vorrà andar cercando se abbiamo vinto con inganni, o convalore? ove d' Interprete di Virgilio dice, che non è vergogna vincete l' inimico con insidie: Tarpe autem non esse insidiis hostem vincere. E periculam prasens docere debuit, e captum de Grecis exemplum. Anzi non solamente non è vergogna, ma è piuttoito somma lode, imperciocche l'ingegno, e l'industria prevale alla sorza, ed uno Strattagemma ordito prudentemente, supera gran copia di Soldati, dice Euripide in Antiope: Consilium sapienter initum multas manus vincit: imperitia vero cum multitudine deterius malum est, ed il medesimo in Eolo: Exiguum est viri robar, pravaleat autem animi industria, semper enim virum imperitum, e robustum corpore minus timeo, quam imbecillem, e versutum.

Veggasi circa ciò il sermone 54. di Stobeo, dove ci sono molte sentenze in savor dello Strattagemma. Quindi è, che Lisandro essendogli rinfacciato, che con inganni sacesse molte cose indegne, rispose, che quando non bastava la pelle del Leone, saceva di mestiero cucirla colla pelle della Volpe: Vbi Leonina pellis non sussanti il adjuenda est Vulpina. Dice Plutarco negli Apostemmi, volendo inserire, che dove non bastano le sorze, devono supplire le astuzie dello Strattagemma. Il primo che l'usasse tra. Greci, riserisce Polieno, su Sisso tigliuolo di Eolo, il secondo Autolico sigliuolo di Mercurio, il terzo Proteo, ed il quarto Ulisse, che Omero chiamo posseretos cioè vaser, astuto, e di più sa ch' egli stesso nella nona Odisea si vanti di essere astuto, e fraudolente.

Sum Olysses Laertiades, qui omnibus dolis Hominibus cura sum, & mea gluria calum attingit,

Plisse io son del gran Laerte siglio, Che per gl' inganni miei, de' quali abbondo, Di sima sono a tutti gli mortali, E la mia gloria guage insino al Cielo.

Astutissimo Capitano su ancora Annibale Cartaginese, e molto lesto in strovar nuovi Strattagemmi, come scrive Emilio Probo nella sua vita, quan-

do non era eguale di forze, combatteva coll' ingegno, e cogl' inganni, me

vegniamo alla spiegazione della nostra sigura.

Rappresentiamo lo Strattagemma tutto armato collo slocco al fianco: perche, siasi il Capitano inferiore, o superiore di forze, siasi egli per combattere con forza, o con inganni, fa meltiere ch' egli sia sempre provvisto : onde è che da' Latini cinctuti, accincti, & pracincti milites .. sono detti quelli valorofi, e vigilanti foldati, che stanno cinti colle loro armi, efsendocchè ogni accorto Soldato deve sempre tenere le armi sue con se, la spada alla cinta, e la mano pronta, ed apparecchiata a combattere; per lo contrario discinsti sono detti i poltroni, inabili alla milizia; di che Servio sopra Virgilio nel fine dell'ottavo: onde Augusto dava per pena ignominiosa a' Soldati delinquenti, che stessero discinti, senza cinta militare, disarmati, come indegni di portare armi; ma castigati più severamente erano quelli Soldati, che volontariamente per pigrizia, o dappocaggine avessero lasciate le armi, massimamente la spada. Corbulone, Capitano di Claudio Imperadore, fece morire un Soldato, che senza spada, ed un altro, che col pugnale folamente zappava intorno ad un Bastione. Cornelio Tacito lib. 11. Ferunt militem quia vallum non accinctus, & alium quia pagione tantum accinetus foderet, morte punitos; e sebbene lo stesso Storico non lo può credere, parendogli troppa severità, nondimeno tengo, che Corbulone, il qual premeva in riformar la milizia, pur troppo lo facelle: nè lo fece per severità di suo capriccio, ma per rigore della disciplina, e legge militare; attesocchè era debito de' Soldati, quando essi zappavano, e facevano fosse per fortificare gli alloggiamenti del campo, tener la spada al fianco, deposti giù gli scudi, e le bagaglie soro sopra i propri segni, intorno alla misura de' piedi assegnata a ciascuna Centuria, per iscavaria, nella guisa che testifica Giulio Frontino, che scrisse dell'arte militare, molti, e molti anni invero dopo Tacito, ma conforme alli costumi de' maggiori, tratti da diversi storici più antichi: dice egli nel terzo lib. cap. 8. Stativa antem castra astate, vel hyeme, hoste vicino, majore cura, ac labore sirmantibus. Nam singula Centuria dividentibus campidustoribus, & principibus, accipiunt pedaturas, & scutis, ac sarcinis suis in orbem circa propria signa dispositis, cinti gladio fossam apcrium: oltrecche costa per leggi, che si punivano capitalmente quelli, che avessero alienata, venduta, o perduta, o lasciata la spada. Paolo Giurisconsulto nel libro delle pene de Soldati: L. Qui commeatus, ff. de re militari; e Modestino lib. 4. delle pene, lib. 5. de re militari. Erano ancora cinti di armi, per fine quando pranzavano; quando poi cenavano con l' Imperadore sciolti, e disarmati, come narra Giulio Capitolino nella vita di Salonino Galieno Imperadore, al cui tempo i convitati cominciarono a cenare coll' Imperadore, cinti colle solite cinte soldatesche; poichè essendo Putto Salonino, mentre si stava al convito, andava togliendo lecinte de' Soldati convitati stellate d'oro; e perchè difficil cosa era nella. corte Palatina trovar chi le aveile presi, i Soldati quieti si comportavano la perdita, ma di nuovo invitati non volevano più sciogliersi le cinte. Postea rozati 41 convivium cincti accubuerunt. Cumque ab bis quereretur, cur

non solverent cingulum, respondisse dicuntur Salonino: deferimus; atque binc tra-

Elum morem, ut deinceps cum Imperatore cincti discumberent.

In quanto agli animali figurati, prima che io venga alla loro esposizione, metterò in considerazione, che il Capitano per due effetti si serve dello Stratagemma, alle volte per salvar sestesso solamente, quando è povero di forze, senza curarsi di superare il nemico, riputando assai guadagno di mantenersi in vita insieme col suo esercito. Altre volte poi, quando è più potente, se ne serve per isbaragliare l'esercito nemico, con risoluto pensiero di rimanere vincitore; e questi due effetti sono rappresentati dalla natura degli animali proposti; e per venire al primo: Racconta Eliano storico nel primo lib. cap. 2. che in ligitto la Rana è dotata di particolar prudenza; imperciocchè se s' incontra nell' Idro, alunno del Nilo nemico suo, conoscendosi inferiore di forze, subito prende un pezzo di canna in bocca, e la porta stretta per traverso, perchè non ha tanto larga la bocca, quanto si stende la canna, ed in quella guisa la Ranocchia colla sua astuzia scampa dalla forza dell' Idro, il quale è Serpe di bella vitta, ma di atroce veleno, di cui Plinio lib. 20. cap. 4. dice. In orbe terrarum pulcharrimum Anguium genus est, quod in aqua vivit Hydri vocantur, nullius Serpentium inferiores veneno; sotto questo effetto cade quello Strattagemma de' Britanni, o vogliamo dire Ingless, i quali ritrovandoss inferiori di Cesare, tagliorono buona quantità di alberi, e gli attraversorono molti spessi in una felva, per la quale passar doveva Cesare, e ciò fecero per impedirgli l'ingresso. Un altro Stratagemma usò Pompeo in Brundusso, turbato dalla venuta, che intese di Cesare, donde tosto si partì, e per ritardar l' impeto di Cefare, fece murar le porte, e fece fare fossi attraverfo le vie, piantandovi legni aguzzi coperti di terra. Anche il suo figliuolo Sesto Pompeo in Ispagna ad Ategua, temendo la venuta di Cesare, sece attraversare carri per le strade, per trattenere l'esercito nimico, ed avere più tempo di ritirarli, e fortificarsi in Cordova, dov' egli andò. Annibale similmente vedendosi con disavvantaggio chiusi quasi tutt' i passi da Q. Fabio Massimo, lo tenne abbada tutto il giorno; venendo poi la notte, accesi certi sarmenti in sulle corna di molti Buoj, gl' inviò verso il Monte, il quale spettacolo sbigottì tanto l'esercito Romano, che non vi su alcuno, che avesse ardire di uscire da' ripari, e con tale Stratagemma trattenuto il Campo nemico, fe ne fuggi senza detrimento del suo esercito. Il secondo effetto è, quando il Capitano ritrovandosi provviito di sorze, ma però con qualche disavvantaggio, pensa di supplire coll'ingegno, colle astuzie indurre l'inimico a qualche passo non pensato, e di girarlo in modo, che con sua sicurezza venga a sottometterlo, per innalzarsa alla gloriofa vittoria. Di tal natura è il siero Leopardo, il quale non sidandossi melle sue sorze contro il Leone, cerca di mettersi al sicuro con sì satta astuzia: fa egli una caverna, che abbia due bocche, una per entrare, e l'altra per uscire, larghe ambedue, ma strette nel mezzo, quando si vede perseguitato dal Leone sugge nella caverna, ove il Leone dal desiderio di trionfar di lui , fottentra con tanto impeto, che per la grossezza. del suo corpo s' incalza in modo nella strettura di mezzo, che non può andare avanti, il che sapendo il Leopardo, che per la sottigliezza del suo corpo passa veloce la buca fatta, ritorna dalla parte opposta dentro la sossa, e co' denti, e le unghia lacera, e sbrana il Leone dal canto di dietro: Et sic sape arte potius, quam viribus de Leone obtinet victoriam Leopardus, dice Bartolomeo Anglico, de proprietatibus rerum, lib. 18. cap. 65.

Simili astuzie sono di que' accorti Guerrieri, che sanno dare nelle sue imboscate le nemiche squadre, come sece Annibale a Tito Sempronio Gracco, e Cesare agli Elvezi, o dir vogliamo Svizzeri, i quali guerreggiando con lui entrarono ne' consini de' Francesi, e de' Romani, con numero intorno a ottanta mila, de' quali 20. mila potevano portar le armi. Cesare sempre ritirandosi cedeva loro; un giorno i Barbari su di ciò maggior siducia prendendo, lo perseguitavano, ma volendo essi passar il Fiume Rodano, Cesare non molto innanzi accampò, onde i Barbari avendo passato con gran fatica l' impetuoso Fiume, ma non tutti, volendone passare ancora il giorno seguente 30. mila, quelli che erano passati, stanchi sopra la riva si riposavano: Cesare la notte assalendoli, gli uccise quasi tutti, essendo loro interrotta la facoltà di ritornarsene per il Fiame. Altri strattagemmi a questo proposito recar si potrebbero, ma bassino questi, rimettendo il Lettore curioso di saper vari strattagemmi al suddetto l'olieno, a Giulio Frontino, a que' pochi di Valerio Massimo, e di Rassaele Vola-

terrano, ed alle copiose raccolte de' Moderni.

Il Delfino sopra l'elmo, su impresa di Ulisse, Autore de' Strattagemmi, e sebbene lo portava nello Scudo, per grata memoria, che un Delfino liberò Telemaco suo sigliuolo dalle onde, nelle quali era caduto, secondo la cagione esposta da Plutarco, per relazione de' Zacintei, e per autorità di Criteo; nondimeno possiamo dire, che stia bene ad Ulisse il Delfino, animale astuto, e scaltro, come simbolo dello Stratagemma, ed astuzia conveniente ad un Capitano, perchè il Delfino è Capo, e Re degli Aquatili, veloce, pronto, sagace, ed accorto, come deve essere ogni Re, Generale, e Capitano di eserciti; sagace, ed accorto in saper pigliare partiti in ardue occasioni, veloce, e pronto in eseguirli. Ha l'astuto Delfino molto conoscimento, e considera quando è per combattere col Coccodrillo feroce, e pestifera bestia, a cui egli è inferior di forza, e ferirlo nella parte più debole, senza suo periglio. Vuol egli dal Mare entrare nel Nilo, il Cocodrillo non lo potendo comportare, come se gli occupatte il suo regno, cerca di cacciarlo via; dove il Delfino non potendo collaforza, lo vince coll'astuzia; esso ha sul dorso penne taglienti, come coltelli, e perchè la natura ha dato ad ogni animale, che non solo conosca le cose a lui giovevoli, ma ancora le nocive al suo nemico, sa il Delfino quanto vaglia il taglio delle sue penne, e quanto sia tenera la panza del Coccodrillo; informato del tutto, non va il Delfino incontro al Coccodrillo, perche ha grande apertura di bocca, fortificata intorno di terribilisumi denti, orditi a guisa di pettini, perchè ancora è armato di unghie spaventevoli; ne l'assatta di sopra, perchè ha la schiena, e la pelle dura,

L' Egito

che resiste ad ogni colpo; ma come accorto, e lesto, singendo di aver paura fugge veloce fotto acqua, e va colle sue acute penne a ferirlo sotto il ventre, perchè comprende, che in tal parte tenera, e molle, facile ad esser trapassato. Solino: Crocodilos studio eliciunt ad natandum. demersique aftu fraudolento tenera ventrium subter natantes secant . & interimunt : in quell' aftuzia fraudolente consiste lo Stratagemma, adoperato perloppiù da quelli, che sono disuguali di forze. Plinio, lib. 8. cap. 25. Delphini impares viribus aftu interimunt, callent enim in hoc cuncta animalia, sciuntane non modo sua commoda, verum, & hostium adversa, norunt sua tela, norunt occasiones, partesque dissidentium imbelles : in ventre mollis est, tenuisque cutis Crocodillo, ideo se ut territi immergunt Delphini, subeuntesque alvum illa secant Intra; poiche chiaramente apparisce, che il Delfino vince il suo nemico, mediante l'assuzia, totalmente per via di Strattagemma: con ragione lo veniamo a figurare simbolo dello stesso Strattagemma nel cimiero in testa, per dimostrare la sollecitudine, e prestezza, colla quale ne' casi argenti devesi col pensiero immaginare lo Stratagemma, ed immaginato colla medesima sollecitudine, e prestezza, ponerlo in esecuzione. Come i Delfini, fanno que' Capitani di giudizio, i quali informatisi del sito, e dell' ordinanza del campo nemico, lo affaltano da quella banda, dove conofcono fia più debole, e facile a romperlo, e metterlo in isbaraglio: essendo il Delfino minore di forza, e di statura del Coccodrillo, che per l'ordinario passa ventidue braccia di lunghezza, superandolo, vincendolo, può servire per simbolo a quelli, che sono minori, di non temere i nemici maggiori di loro; però quelli, che sono di più polso, e di maggior nerbo. stieno avvertiti di non andar tanto altieri, per le forze loro, che sprezzano i minori, e con bravure, ed orgoglio fanno loro oltraggio, perchè non vi è niuno, per grande che sia, che collo Stratagemma giunger non si possa da qualsivoglia infima persona.

# A Cane non magno sape tenetur Aper.

# Spesso il Cignal da picciol Can s' afferra.

Picciolo è lo Scarabeo, e nondimeno con astuzia si vendica dell' Aquila, nella guisa, che narra l' Alciato nell' Emblemma 168.; picciolo è l' Icneumone, da Solino chiamato Enidro, animaletto simile alla Donnola, come ne avvertisce Ermolao Barbaro, sopra Plinio lib. 10. cap. 74. das alcuni tenuto Sorce d' India, e pure questa bestiola attussandosi nella creta se ne sa corazza, seccandosela al Sole, e contro l' Aspide combatte, riparando colla coda i colpi, sinchè col capo obbliquo risguardando si lancia dentro le fauci dell' Aspide. L' istesso, quando vede il Cocodrillo collabocca aperta, (allettato dal Re degli uccelli, detto Trochilo, che gliela sa tenere aperta) grattandogliela delicatamente, e beccandogli le Sanguisughe, come dice Erodoto, se gli avventa dentro, gli rode le interiora, e come acuto dardo gli trapassa il ventre, daddove se n'esce suora.

Hh

L' Egito parimente è picciolo uccello, da Aristotele detto Salo, da Achille Bocchio, nell' Emblemma 91. Acante, che da alcuni pigliasi pel Cardello, della qual disserenza Ermolao Barbaro sopra Plinio, lib. 10. cap. 32. 52 e 74. nondimeno simile uccelletto si ssoga contro l' Asino, che tra gli spini, dove l' Egito cova, stergolandosi, gli guatta il nido, perciò gli salta con impeto addosso, e col becco gli punge gli occhi, e le piaghe, che talvolta suole avere sul collo, e nella schiena. Il Delsino ancora viene superato da un picciol Pesce, che per enigma lo propone Bernardina Rota nell' Egloga 10. piscatoria.

## Dimmi qual picciol Pesce il Mare accoglie, Che col Delsin combatte, e vincer puote.

Qual picciol Pesce si voglia inferire, non so di certo; mi sovviene bene, che il Delsino è nemico del Pompilo, chiamato ancora da alcuni Nautilo, Pesce picciolo, del quale Ateneo nel settimo libro ne tratta disfusamente, luogo molto curioso, ove tra le altre cose dice, che se il Delsino lo mangia, non lo mangia senza pena, attesocchè subito mangiato, rimane addolorato, ed inquieto, tanto che stanco, ed infermo, viene ributtato dalle onde al lido, ove diventa esso preda, e cibo di altri; massissi che Pesce picciolo si voglia, la conclusione è, che i maggiori possono essere superati da' minori. Qualsivoglia per abietto che sia, è da temersi. Pubblio ne' Mimi.

# Inimicum quamvis bumilem, dotte est metuere.

Quelli dunque, che nelle forze loro si considano, nelle prove di crudeltà, e missatti commessi, e sanno del bravaccio, si astengano di sare ingiurie ad altrui, e credano pure, che quelli stessi insulti, ch'essi hanno satto ad altri, possono esser fatti a loro, e si ricordino, che chi non può esser vinto con egual forza, è vinto con astuzie, e strattagemmi; e chi non può essere superato da uno, è superato da più: motto che su detto in-Greco a Massimino Imperador seroce, che per la sua robustezza, e grande statura si teneva invincibile:

> Qui ab uno non potest occidit, a multis occiditur; Elephas grandis est, & occiditur, Leo Fortis, & occiditur, Cave multos, si singulos non times.

Il sensa de' quali versi posti da Giulio Capitolino su da Lodovica Dolce, acconciamente tradotto; ma noi lasciato da parte ogni acconcio, e pompa, alle parole solamente ci terremo.

Quel, che non può da un sol essere ucciso, La molti ben s'uccide, E' grande l' Elesante, e pur s'uccide: Fort' è il Leone, ed egli ancor s'uccide. Guardati pur da più, s'un sol non temi.

Ben lo provò l'insolente Massimino, quale riposandosi insieme col figlio. ful mezzo giorno, all'assedio d' Aquilea nel suo padiglione, su da' soldati ammazzato col medesimo figlio, mandatene le teste di ambèdue a Roma; nè solamente da moltitudine di persone, ma da un minimo solo, ogni alto personaggio può essere superato, come il Cocodrillo dal Delsino, per via di Strattagenima. Aod, nel terzo de' Giudici, portando presenti ad Eglon Re de Moabiti, finse di avergli a dir parola di segreto, entrato solo dal Re, lo percosse a morte nel ventre con un coltello, che tagliava d' ogni canto: caso rinovato a tempi nostri nel 1580. da Fra Giacomo Clemente dell' Ordine de' Predicatori, che sotto colore di presentare alcune lettere ad Enrico III Re di Francia, nel porgerlo chinandosi a fargli riverenza inginocchione, lo ferì parimente con un simile coltello nel pettignone; sebbene il suo esito su dissimile a quello di Aod, poiche Aod fuggì salvo, ed egli su subito dai circostanti ucciso, avanti che spirasse il Re. Salva similmente l'animosa Vedova Giuditta alla Patria sua tornò colla testa di Oloferne, Principe degli Assirj. Pausania giovane di niuno sospetto (come dice Giustino ) essendosi più volte querelato a Filippo Re di Macedonia della violenza fattagli da Attalo, vedendo che il Re non lo puniva, anzi se ne rideva, ed onorava l'avversario, lasciato il Reo, prese vendetta dell'iniquo Giudice, ammazzandolo in uno stretto passo, lontano dalla sua guardia. Una Vecchiarella vedendo da alto sopra un tetto, che suo figliuolo era alle strette col Re Pirro, per liberare il figliuolo dal pericolo, buttò addosso a Pirro una tegola, che l' uccise, per quanto narra Plutarco. Un Persiano astutamente con un' asta trafisse Giuliano Apoltata Imperatore, Gio: Battista Egnazio: Persis ( adeptoImperio ) bellum indixit, ubi dum inconsultius agit, Perfe viri dolo in deserta cum exercitu ductus, conto trajectus periit. Stefano Procuratore, come se sosse infermo, comparve col braccio finillo fasciato avanti Domiziano Imperadore. il quale mentre stava intento a leggere certi memoriali, che gli diede, fu da lui ferito nell'inguinaglia con un coltello. Con tale astuzia un Proccuratore domò un mostro di crudeltà, formidabile a tutti, per tanto sangue di nobili, ch' egli fece spargere. Cosicche i torti, e gl' igiuriosi oltraggi pubblici, e privati, fatti da' Grandi, vengono vendicati, eziandio da un minimo solo per via di Strattagemma.

### FATTO STORICO SAGRO.

Opo aver Giosuè disfatta Gerico, si accinse alla presa di Hai, Città non tanto considerabile, e per cui non credeva necessario tanto numero di gente, Spedì a quella volta soli due, o tre mila Uomini, cuali già pensava di veder trapoco ritornar vittoriosi. Accadde tutto il contrario per l' avarizia di Acan, che provocò contra dell' Esercito di Giosue lo silegno dell' Altissimo. Fu questi placato da Giosuè colla morte di Acan, e dissipazione di tutta la famiglia, e sostanze di lui. Lo assicurò anzi Dio, che gli avrebbe data in mani la Città di Hai, e gli suggerì il seguente strattagemma, posto da Giosuè pontualmente in esecuzioze. Pose egli un imboscata appresso quella Città, e comandò a' suoi, che simulando di fuggire, movessero gli abitanti di Hai ad inseguirli scome la prima volta ] onde per quelta via fossero sorpresi in mezzo da queì, che eran nascosti vicino alla Città, e nello stesso tempo da quei, che fuggivano. Così accadde in effetto: poiche mentre i Cittadini di Hai perseguitavano gl' Israeliti, quei che erano nell' imboscata, entrati nella Città vi attaccarono il fuoco. Il che veduto da Giosuè, si lanciò adosso a' nemici, tagliandone a pezzi sino al numero di dodici mila, e rimase padrone della Città, riparando con tale strattagemma la gloria del Popolo di Dio, oscurata già per l'avarizia di Acan, ch' era stata di tanto pregiudizio a tutto Israelle. Giosue cap, 7. cap. 8.

### FATTO STORICO PROFANO.

Leggi nell' Immagine .

### FATTO FAVOLOSO.

Per lo spazio di dieci anni sostenne Troja l'assedio de' Greci, e più lo avrebbe sostenuto, e sorse vinta non sarebbe stata, se i Greci non avessero usato uno strattagemma, per cui cadde l'inselice Città. Fabbricarono questi un gran Cavallo di legno, spargendo voce di averlo consagrato alla Dea Pallade, acciocchè ad essi sosse propizia nel loro ritorno alla Patria, giacchè vedendo di non potere espugnare la Città nemica, pensato avevano di abbandonarne l'assedio, come in essetti sinsero di essettuare. Il vero però si su, che riempiendo lo sinisurato Cavallo di molti armati, il rimanente dell'Esercito si nascose nell'Isola vicina di Tenedo. Si crederono i Trojani del tutto liberi da' Greci, e giubbilanti sortirono dalle porte, osservando dove questi avevano già le loro tende, e sopra tutto ammiravano la sorprendente macchina del fabbricato Cavallo.

Vi fu tra loro chi pensò in esso qualche inganno dei Greci, e specialmente il Sacerdote Lacoonte lo avvertì. Ma l'innavveduta parte, che era la maggiore, tantoppiù si ostinò a non temere nel Cavallo inganni, quantocche in questo frattempo fu loro presentato da alcuni Pastori Trojani avvinto tra' legami, un certo Greco, per nome Sinone, il quale fingendo di essere stato condannato alla morte dalla sua gente, mosse di se a compussione i Trojani tutti, ed in ispezie Priamo loro Re, il quale lo fecco sciorre, e volle da lui esser inteso, perchè i Greci sabbricato avessero il gran Cavallo. Qui tutte pose in uso le sue finzioni l'astuto Greco. mille mensogne inventando, alle quali prestando piena sede i creduli Trojani, si accertarono che la salute loro, e la dissatta de' Greci consistesse nell' esser introdotto nelle mura Trojane il Cavallo sacro a Pallade. Quindi fatta gettare a terra una gran porta della Città, per quella affannati, contenti, e festivi introdussero la macchina. I Greci, i quali in questa si stavano racchiusi, di notte tempo non veduti ne sortirono, e dato un segno, appiccarono il fuoco in molte parti di Troja. Al dato segno tornò indietro l' armata Greca, e precipitosamente assalita la misera delusa Città, tutta ponendola a ferro a fuoco, ben presto la ridussero a nulla.

Virgilio Encid. lib. 2. ed altri.

### STUDIO DELL' AGRICOLTURA.

Vedi Agricoltura.



### S T U D I O.

# Di Cesare Ripa.



N Giovine di volto pallido, vestito di abito modesto. Starà a sedere. Colla sinistra mano terrà un libro aperto, nel quale miri attentamente, e colla destra una penna da scrivere, e gli sarà accanto un lume acceso, ed un Gallo.

Giovine si dipinge, perciocchè il Giovine è atto alle fatiche dello studio.

Pallido, perchè quelle sogliono estenuare, ed impedire il corpo, come dimostra Giovenale, Satira 5.

# Ac te nocturnis invat impallescere cartis.

Si veste di abito modesto, perciocchè gli studiosi sogliono attendere alle cose moderate, e sode.

Si dipinge, che stia a sedere, dimostrando la quiete, e assiduità, che ricerca lo studio.

L' attenzione sopra il libro aperto, dimostra, che lo studio è una ve-

emente applicazione di animo alle cognizioni delle cose.

La penna, che tiene colla destra mano, significa l'operazione, e l'intenzione di lasciare, scrivendo, memoria di sestesso, come dimostra Per-sto, Satira prima:

# Scire tuim nibil est, nisi te scire boc sciat alter

Il lume acceso, dimostra, che gli studiosi consumano più olio, che vino. Il Gallo si pone da diversi per la sollecitudine, e per la vigilanza, ambedue convenienti, e necessarie allo studio.

### STUPIDITA', OVVERO STOLIDITA'

# Dello Stesso.

Na Donna, che ponga la man dritta sopra la testa di una Capra, la quale tenga in bocca l'erba detta erigon. Nella mano sinistra abbia un fior di Narciso, e del medesimo sia incoronata.

La Stupidità è una tardanza di mente, o di animo tanto nel dire, quanto nel fare qualche cosa, definita da Teofrasso nelli caratteri Etici, la cui definizione non è dissimile alla descrizione data da Arist. suo maestro sopra lo stupido ne' morali grandi, lib. primo, cap. 27. in tal forma di parole: Stupidus, seu attonitus, & cunsta, & cunstos veritur tam agendo, tam dicendo solertiæ expers, talis est qui in cunctis obstupescit. Lo stupido ovvero attonito, impaurito di ogni cosa, e di ognuno, tanto nel fare, quanto nel dire, privo d' industria, è tale, che in ogni cosa resta supido; e altrove nell' Etica dice, che lo stupido si trattiene ancora dove non occorre; secondo l'autorità del medesimo Filosofo, lo stupido da un canto è contrario nel bene alla diligenza, e industria, dall' altro canto nel male alla sfacciatezza; perchè lo sfacciato, e temerario, è ardito in ogni luogo, contro ogni cosa, e contro ognuno nel parlare, e nell' operare; ma lo stupido è freddo, e timido tanto nel bene, quanto nel male, per la stupsdità del suo animo, e tardanza della sua mente. La Stupidità è nelle persone, o per natura, o per accidente: per natura è tardo di mente quello, ch'è d'ingegno grosso, e di animo timido; per accidente avviene in varj modi, o per infermità, o per maraviglia, e stupefazione di una cosa infolita, che si oda, o si vegga in altri, o si provi in se, ovvero dalla contemplazione de' ttudi, stando quelli che studiano per l'ordinario tanto intenti alle materie, che pajono stupidi, insensati, ed astratti; e però meteoria. in Greco, tanto significa speculazione di cose sublimi, quanto surridità, ovvero stolidità. Svetonio nella vita di Claudio, cap. 39. volendo esprimere, che Claudio Imperadore era smemoriato, astratto, stupido, e inconsiderato, disse: Inter catera in eo mirati sunt homines, & oblivionem &

inconsiderantiam, vel ut grace dicam pereupia, ni aBledia, idest studiditatem, & inconsiderantiam. Superasi la stolidità, o stupidità naturale colle esercizio delle virtà siccome coll'ozio si accrefce, poichè l'ingegno in quello si marcisce, e diviene più ottuso, ed offuscato dalla caligine dell' ignoranza. Zopiro Fifonomico essendosegli presentato avanti Socrate Filosofo, da lui non conosciuto, guardandolo in faccia, disse: costui è di natura stupido, balordo. Li circostanti, che sapevano la sapienza di Socrate, e che discorreva con accorto giudizio, e sollevato intelletto, si misero a ridere: ma Socrate rispose: non ve ne ridete, che Zopiro dice il vero, e tale io era, fe non avessi superata la mia viziosa natura collo studio della Filosofia. Ci è un detto preso da Galeno: Nec Mercurius ible quidemo cum Musis sanabit, quale si dice verso uno, che sia oltremodo stupido, ed ignorante, volendo inferire, che è tanto stolido, e stupido, che non lo sanarebbe Mercurio, inventore delle scienze, con tutte le Muse; talchè l'esercizio delle scienze, e delle virtà, è atto ad assottigliare l'intelletto, e toglierne via la stupidità, e stolidità.

La Capra tenuta dalla mano diritta, è simbolo della stolidità. Aristot. nel cap. x. della sisonomia dice, che chi ha gli occhi simili al color di vino, è stolido, perchè tali occhi si riseriscono alla Capra: Quibus autem vino colore similes sunt, stolidi sunt, & referuntur ad Capras. Il medesimo Aristotile, lib. 9. cap. 3. de animali, dice, che se dalla greggia delle Capre se ne piglia una per li peli, che gli pendono dal mento, chiamato atunco, tutte le altre stanno, come stupide, cogsi occhi sissi verso quella: veggasi parimente Plin. lib: 8. c. 50. L'erba eringion, che tiene in bocca, ha il gambo alto un cubito, colli nodi, e le foglie spinose, della cui forma veggasi più distintamente nel Mattiolo, ed in Plinio lib. 21. cap. 15. e lib. 22. cap. 7. Plutarco nel trattato, che si debba disputare co' Principi da un Filosofo, riferisce, che se una Capra piglia in bocca l'eringio, ella primieramente, e dapoi tutta la greggia stupesatta si ferma, sinche accossiandosi il Pastore gliela levi di bocca.

Il narciso, che porta nella sinistra mano, come ancora in capo, è siore, che aggrava e sbalordisce la testa, e però chiamasi narciso, non da. Narciso savoloso giovanetto, come dice Plinio nel lib. 21. cap. 19. ma da Narce parola greca, che significatorpore, e stupore: anzi il sinto giovanetto piglia il nome da Narce, perchè egli mirandosi nella sonte, presentanto stupore della sua immagine, che langui, e si convertì in siore, che induce stupore, e tosto languisce: e mentre si stupiva, pareva un simulacro di marmo, come canta Ovvid. nel 4. delle Metamors.

### Ac stupet ipse sibi, vultuque immotus codem Haret, ut è Pario formatum marmore signum.

Plutarco nel terzo simposio, questione prima, conferma, che il narciso siore, è detto da Narce parola greca, perchè ingenera ne'nervi torpore, e gravezza siupida; per il che Sosocle lo chiama-antica corona degli gran

Dei Infernali, cioè de' morti: Narcisum dixerunt, quia torporem [qui Narce gracis est] nervis incutiat, gravedinemque torpidam; unde & Sophocles eum veterem magnorum Deorum coronam appellat, nimirum Manium.

### SUBLIMITA' DELLA GLORIA.

# Dello Steffo .

Dongasi una statua sopra una gran colonna fregiata di bellissima scoltura.

Tenga colla mano destra una corona di alloro, colla sinistra un' asta.

Solevano i Romani esaltare i loro più valorosi Cittadini alla Sublimità della gloria, drizzando statue sopra colonne, ad onor loro; onde £anio, parlando in lode di Scipione, così disse:

### Quantam statuam faciet Populus Romanu ! Quantam columnam, que res tuas gestas loquatur !

Volendo inferire, ch' era meritevole di essere inalzato sopra gli altri a suprema gloria, e per tal ragione le si fabbricavano dette tlatue, sopra colonne; siccome dice Plinio lib. 34. cap. 6. Columnarum ratio eractattoli supra cateros morsales. Il primo, a cui sosse eretta una colonna, chiamass Cajo Menio, che superò gli antichi Latini, 416. dall'edificazione di Roma, secondo Plinio nel medesimo libro cap. 5. Sebbene Livio nell'ottavo libro non dice, che gli fuse eretta una colonna, ma riferisce, che Menio trionfò insieme con Furio Camillo nel Consolato loro, che su secondo alcuni del 418 dall'edificazione di Roma, per aver superato i Tivolesi, i Velletrini, i Nettunesi, e altre nazioni del Lazio, e che il Senato posenel Foro ad amendue le statue equestri. Certo è che Cajo Duellio da altri detto Duilio, fu il primo ad ascendere alla gloriosa colonna rostrata, che primiero trionfò dell' impresa Navale contro li Cartaginesi del 493. dalla fondazione di Roma, secondo il computo di Onofrio Panvino nelli Fasti, la qual colonna Rottrata, dice Plinio, e Quintiliano lib. 1. cap. 7. aver veduta nel Foro Romano, ove appunto è stata trovata sotto terra, a' tempi nostri un fragmento della base di detta colonna, coll' inscrizione, che oggidì si vede nel Palezzo de' Conservatori in Campidoglio e in favor di quetta nottra figura, due colonne al presente si veggono in Roma, una di Trajano Imperadore, colla scala a lumaca, alta piedi 123;12 altra fatta dentro pure a chiocciole, è di Antonio Imperadore, alta piedi 175. nella cui sommità fu posta una Statua nuda, che tiene una Corona. nella mano destra, e nella sinistra un'asta, come si scorge nella sua Medaglia, che di lui si trova; le quali colonne sono di suora ornate di eccellente scoltura, che rappresenta molte imprese, battaglie, vittorie, e trofei de' nemici, per gloria di questi invitti Imperadori.

Ora fopra questa di Antonio vi è un San Paolo di bronzo indorato. Sopra quella di Trajano un S. Pietro, postovi per ordine di Papa Siste V. a gloria de' due Santi Apostoli, per essere quelli due eccelse Colonne. sopra le quali è fondata la Santa Romana Chiesa. Intorno a tal materia di colonne, e Statue dirizzate dal Senato Romano, a gloria de' loro Cittadini, e ancora Cittadine, veggasi Plinio ne' luoghi citati, e Andrea Fulvio nel 4. lib, dal cap. 26. sino al 29. e nel cap. 36. veggansi ancora le antiche Romane iscrizioni stampate da Aldo Manuzio, dallo Smezio, da Giusto Lipsio, e dal Gruterio. A tempi nostri l'inclito Popolo Romano ha di nuovo posta in uso così gloriosa azione: e però nel Campidoglio si vedono Statue dirizzate sopra nobili basi, con loro inscrizioni. A Pana Leone X, a Paolo III., a Gregorio XIII. a Sisto V. che stanno a sedere in Pontificale. Ultimamente non solo a' loro Pontesici Massimi, ma ançora a' Cittadini di gloriosa virtà, e fama, hanno in un'altra nobile Sala de' Conservatori erette in piedi Statue, ad Alessandro Farnese Ducadi Parma, a M. Antonio Colonna, e a Gio: Francesco Aldobrandini, Generali di Eserciti, contro i nemici di Santa Chiesa Romana, con tali iscrizioni.

QVOD. ALEXANDER. FARNESIVS.

PARMAE. ET PLACENTIAE. DVX III.

MAXIMO. IN. IMPERIO.

RES. PRO. REP. CHRISTIANA.

PRAECLARE. GESSERIT. MORTEM OBIERIT. ROMANIQ. NOMINIS. GLORIAM. AVXERIT.

S. P. Q. R.

HONORIS. ERGO. MAIORVM. MOREM. SAECVLLIS. MVTTIS.

INTERMISSVM. REVOCANDVM. CENSVIT. STATVAMQ. CIVI. OPTIMO.

IN. CAPITOLIO. EIVS. VIRTVTIS. SVAE.
IN ILLVM. VOLVNTATIS. TESTIMONIVM.

EX. S. C. P.

CLEMENTIS. VIII. PONT. MAX. ANN. II.

GABRIELE. CAESARINO I. V. C.

IACOBO. RVBEO. PAPIRIO. ALBERO.

COSS. CELSO. CELSO. CAP. REG. PRIORE.

M. ANTONIO. COLVMNAE.

CIVI. CLARISSIMO. TRIVMPHALI.

DEBITVM. VIRTVTIS. PRAEMIVM.

VTILE. POSTERITATI.

EXEMPLVM. GRATA. PATRIA. POSVIT.

EX. S. C. ANNO. M. D. XCV.

IO. FRANCISCO ALDOBRANDINO.
CIVI. ROMANO.

BELLI. AEQVE. AC. PACIS. ARTIBVS. INCLITO.

QVOD. MVLTIS. DOMI. FORISQ. PRAECLARE.

GESTIS. REBVS.

ITALICI. NOMINIS. GLORIAM. LONGE. LATEQ. PROTVLERIT.

S. P. Q. R.
VIRTVTIS. ERGO. MAIORVM. EXEMPLO.
IN. CAPITOLIO. COLLOCAVIT.

### ANNO SALVTIS M. DC. II.

# CLEMENTIS, VIII, PONTIFICATVS, VNDECIMO,

E tuttocciò si fa per dare la debita gloria a chi si deve, e per eccitare con tale stimolo di gloria gli animi de' Posteri a gloriose imprese,

per essere esaltati anch' essi alla sublimità della gloria.

Poniamo in una mano la corona di alloro, e l'atta dall'altra, perchè tali cose si applicano tanto a que' sublimi spiriti, che acquistano gloria per le armi, quanto a que', che l'acquistano per le lettere; attesochè con corone di lauro s'incoronavano i virtuosi Poeti, ed i valorosi Capitani. Ovvidio nel primo delle Metamorfosi sa, che Apollo, capo delle Muse, così canti:

Arbor eris certé, dixit, mea : semper habebunt Te coma, te cithara, te nostra, laure, pharetra. Tu Ducibus latis aderis, cum lata triumphum Vox cauct. G longas visent Capitolia pompas.

L'asta poi è simbolo della Guerra, e però ponesi in mano a Bellona, avanti al Tempio della quale era la Colonna Bellica, donde i Romani (siccome un' altra volta abbiamo detto) lanciavano un' atta verso quella parte, contro la quale volevano muover Guerra; è simbolo ancora della. Sapienza, e però ponesi in mano a Pallade, riputata da' Gentili Deadella Sapienza, mediante la quale, come ancora mediante la eccellenza, della disciplina militare, si arriva alla sublimità della gloria.

# SUCCHIATORE DI SANGUE, O RUBBATORE

# DE' BENI ALTRUI.

# Del P. F. Vincenzio Ricci M. O.

ma stà col vestimento stracciato, e con una catena al piede, e vicino gli sirà una Testuggine marina. Avrà un Serpe, ed una siamma in testa, ed a' suoi piedi starà un Uomo vestito di abito poverissimo.

Succhiatori di sangue nomansi coloro, che vivono de' beni altrui, che rubbano a tanti poveri, addossando loro mille calunnie, ed oppressioni. On quanti sono di quelli, che s' impiegano ad illeciti negozi, e con usure bramano soddisfare le ingorde voglie della loro cupidigia, e dell' acquisto insiziabile ! Oh miseri ! che oltre che non permette il giusto Iddio, che qui ne godano, stando ognora vieppiù miseri, e sitibondi di possedere, gli resta

Afta debito di soddisfare, al che mai non riduconsi gl'inavveduti, che sono, e non restituendo il mal tranguegiato, nè ancora se gli rimette il peccato, ed in buona confeguenza non sono in istato di salute : in questo differifce tal peccato dagli altri che ove quelli si cancellano col pentirsi. e col ritirarfene indietro, questo richiede, oltre ciò, l'intiera soddisfaziome degl'ingojati beni altrui, ben dunque si dee guardare ognuno da questo veleno della roba aliena, che recata, ch'è una volta in casa, non si cava mai più fuora; e già vedesi per esperienza in tanti, che notoriamente si sanno, che hanno tolto gli altrui beni, e prima sono andati all' altro secolo, che abbiano mai foddisfatto un picciol quattrino: ed in ciò il Diavolo si affatica più, che in niun altro peccato, sapendo, com' è serratura del Cielo, ed apertura delle voragini d'Inferno. E' senza fallo peccato di grande abbominevolezza , quello di torre la roba di altri , e succhiare il fangue a' Poveri, onde addivengono all' Uomo cotante miserie, e rovine nella fama, e talora nell'onore: ed io ora m'avveggo del favellare, che sece lo Spirito Santo dell'anima eletta, tacendo simiglievole il suo naso all' alta Torre di Libano, quale risguarda inverso Damasco, avendosi cost ne' casti colloqui, ed amorosi epitalami: Nasus sicut Turris Libani, quæ respicit contra Damascum. Cant. 7, v. 4 Come stava in acconcio un naso di tant' altezza nella faccia si ricca di beltade, e vieppiù di ogni altra. riguardevole, e vaga della Santa Sposa? e per tralasciare in questo passo i cotanti pareri de' Sagri Dottori, voglio colla licenza loro dire, che que favella lo Sposo alla sua Diletta; ma perchè sono di tanta somiglianza, ed amore, mi converrà dire dello Sposo Divino, quel ch' egli disse alla. sina amata Sposa; e ch' egli abbia il naso si grande, s' intende per l' ira, e sdegno, che talora gli annida nel petto, siccome sogliamo dir noi ad uno, che ne adduce molettia: eh di grazia non mi recar più travagli, che al fine mi fai falire la mussa sul naso; il che scorgesi in alcuni animali, che sdegnati, che sono, mandano sumo, e quasi ssavillano siamme per le narici; sicchè pel naso dello Sposo si ha intendimento dell' ira, e del suror di Dio, che è somiglievole, e grande, quanto una Torre, ma cheriguarda la Città di Damasco, ch' era nemica al Popolo di Dio, per segno, che sdegno tale lo mostra contro suoi nemici, e specialmente contro i Rubbatori de' beni altrui , essendo Damasco interpetrato : Bibens sanguinem, che vuol dire Succhiatore di sangue de' poveri, e bisognosi, contro il quale avventarà saette, e dardi di vendetta, sacendone crudelissima strage. E' gran peccato dunque il prendere i beni degli altri, mentre Iddio mostrasi contro tal' errore cotanto sdegnato. Il Padre S. Agostino a parlando di tal fatto, dice, che uno, che rubba, acquilla una veste, ma perde la fede, e dov' è il lucro, colà è il danno; il guadagno è in cassa. e il danno nella coscienza.

Ha dunque il forsennato Succhiator di sangue una borsa in mano, una collana, ed altre gioje, per segno che mai non cessa di rubbare, nè resta per altro, sennon dal non potere; ma misero, e cieco, ch' egli è l'ita, pure con tutto il ladrocinio avvolto nelle miserie, e sotto il tetto delle

calamità, non permettendo Iddio, che un Uomo possa godersi l'ingiustamente acquistato, e così l'incontra altro tale, che altri fanno con esso s egli rubba a tanti poveri ne' suoi maneggi, ed offizi, ed i suoi maggiori di lui più ingordi, rubbano a lui, che gli sta bene, cost l'Adagio: Furens Fur cognoscit, & Lupum Lupus. E quante fiate ( o caso strano!) rubbano per necessità, bisognando sempre porgere, e presentare, e per ogni picciola. diffalta al fin del fine, le vien tolta ogni cosa, e male, e bene acquittata, e così i miseri rubbano per altri, senza che ne godino in maniera. alcuna, oh gran cecità! E quelto sembra la Testuggine marina, secondo Pierio, cioè uno ch' è potente, e viene nelle mani di un più potente; Plinio dice, che la Testuggine marina, ed ispecialmente quelle del Mare Indico, ove ne sono assai , e grandi , ed ove è più grande la forza del Sole, mentr' ella sopra nata alle acque, viene tanto diseccata dalla virtà folare, che non ha potenza di nuovo sommergersi nelle unde, e così è presa facilmente, o si estingue di vita: così ad uno, che casca nelle forze di un tristo, più ricco, e potente di lui, gli toglie tutto l'avere, senza potersene ajutare, e molte fiate la vita. Si ricordino dunque di ciò che gli dice il Savio, a non mischiarsi con più grandi, e ricchi di loro: Et Ditiori te ne socius fueris. Quid communicabit cacabus ad ollam? Quando enime se colliserint confringetur. Dives injuste egit, & fromet: panper autem lasus tacebit. Ecclesiast. 22. v. 2.

Tiene la catena al piede, per l'obbligo grande, che tengono per quel che di altrui, e per la servitù, che hanno continuamente al Diavolo.

Il Serpe, e la fiamma in testa ombreggiano le pene, che l'aspettano, si pel male, che operano, come altresi per tante lagrime de' poveri, che restano sparte per le loro crudeli oppressioni.

Il l'overo 2' suoi piedi, sì mal vestito, è quello da lui oppresso,

rubbato, che ne dimanda vendetta al Signore.

Alla Scrittura Sagra. Si dipinge il Succhiatore di sangue da Uomo che tiene una borsa, una collana. ed altre cose rubbate, del quale allegoricamente savellò Osea: Et sur ingressus est spolians, latrunculus soris. Osea 7. v. 2.

Sta col vestimento stracciato, perchè sempre si trova in bisogno, per Divino giudizio: Alii dividunt propria, & ditiores siunt; alii rapiunt non.

sua, & semper in egestate sunt. Pr. 2. v. 24.

Tiene la catena, per la servitù del Diavolo, che così su allegorizato dal Profeta Geremia: Migravit Judas propter afflictionem, & multitudinem, servitutis. Hiren. 1. v. 2.

La Testuggine marina, che gli è vicino, è geroglisico di cascare nelle mani, e di dare ad uno più potente di lui, ed è giudizio retto di Dio, che sia misurato di quella misura, con che altrui misura: In qua mensura mensi sueritis, remetietur vobis, & adiicietur vobis. Marc. 4. v. 24.

Egli rubba, e così ancora sarà rubbato da' più potenti, e ricchi: Qui ealumniatur pauperem, ut augeat divitias suas, dabit ipse ditiori, & egebit. Prov. 22. v. 16. Ed altrove. Non grandis est culpa, cum quis suratus suratur

furatur enim, ut esurientem impleat animam: deprabensus quoque septuplum. &

omnem substantiam domus sua tradet . Prov. 6. c. 3.

Tiene la fiamma, e 'l Serpe in testa, per le pene, che merita: Via peccatorum complanata lapidibus, & in fine illorum inseri, & tenebra, & pana. Ecclesiast. 21. v. 11.

E per fine gli sta quel misero a' piedi, che a tal proposito parlò Aba-

cuc: Et taces devorante impio justiorem se, &c. Abac. 1. v. 13.

### SUPERBIA.

### Di Cesare' Ripa.

Donna bella, ed altera, vestita nobilmente di rosso, coronata di oro, e di gemme in gran copia. Nella destra mano tiene un Pavone, e nella sinistra uno specchio, nel qual miri e contempli se stessa.

La Superbia, come dice S. Bernardo, è un appetito disordinato della propria eccellenza, e però suol cadere perloppiù negli animi gagliardi, e d'ingegno initabile; quindi è che si dipinge bella, ed altera, e riccamente vestita.

Lo specchiarsi dimostra, che il Superbo si rappresenta buono e bello a sestesso, vagneggiando in quel bene, che è in se, col quale somenta l'ardire, senza volger giammai gli occhi alle impersezioni, che lo possono molestare; però si assomiglia al Pavone, il qual compiacendosi della sua piuma esteriore, non degna la compagnia degli altri uccelli.

La corona nel modo detto dimostra, che il Superbo è desideroso di regnare, e dominare agli altri, e che la Superbia è Regina, ovvero radice, come dice Salomone, di tutt' i vizi, e che fra le corone, e nelle grandezze si acquista, e si conserva principalmente la Superbia; di che porge manisesto esempio Lucisero, che nel colmo delle sue selle miserie della superbia. Però disse Dante nel 29, del Paradiso:

Principio del cader fu il maledetto Superbir di colui , che tu vedesti Da tutt i pesi del Mondo costretto.

B però si dice per proverbio:

A cader va chi troppo in alto fale.

Il vestimento rosso ci sa conoscere, che la Superbia si trova particolarmente negli Uomini collerici, e sanguigni, i quali sempre si mostrano alteri, ssorzandosi mantenere questa opinione di sestessi, cogli ornamenti esteriori del corpo. (a)

De' Fatti, vedi Arroganza.



SUPFRSTI-

superbo vuole ingrandirsi, ed esser superiore agli astri.

Le ali agli omeri ombreggiano il desiderio, che ha di ascendere sopra

agli altri.

La canna è in segno della pazzia del superbo.

L' Aquila è animale, che vola in alto più di qualunque altro uccello, e percio indica la sirenata brama d' innalzarsi del superbo.

La catena, de cui è legata, e che la sa traboccare all'ingiù, spiega il ca-

sigo dovuto a' superbi.

La corona sotto i piedi indica che i superbi sono abbassati da Dio, e che quelle grandezze, che indebitamente si assumono, il signore le cambia in vituperi.

La fonte, per essere l'origine de' siumi, dà ad intendere, che la Superbia

è l' origine di tutti i vizj.

Il Serpe è spaventevole, e odibile, e perciò a lui si sa simigliante il superbo.

<sup>(</sup> a ) Si figura la Superbia dal P. Ricci: Donna altiera, vessita di l'orpera, coronata, e colle ali agli omeri. Con una mano tiene una canna, e coll' altra un' Aquila. Ila legati i piedi con una catena, e mentre sa sorve di volare in alto, trabocca all' inpiù. Le si vede sotto de' piedi una corona. Appresso si mira un sonte con un Serpe avvolto, assa si spanentevie.

Il gesto altiero, la corona, ed il vestimento di porpora dimostrano, che il

# SUPERSTIZIONE.

Dello Steffo.



UNA Vecchia, che tenga in testa nna Civetta, a' piedi un Guso da una banda, dall'altra una Cornacchia, ed al collo un silo con molti polizzini. Nella mano sinistra abbia una candela accesa, e sotto il medesimo braccio una Lepre. Nella mano diritta un circolo di Stelle, co' Pianeti, verso i quali con aspetto timido riguarda.

La Superstizione è nata dalla Toscana, la quale da Arnobio, libro 7. chiamasi madre della Superstizione: Neque, genurix & mater Superstitionis, Hetruria opinionem ejus novit, aut famam; è nominata Superstizione dalla voce superstite latina, che significa sopravivente; onde Marco Tullio nel lib. de Nat. Deorum, dice, che i Superstiziosi sono così chiamati, perchè tutto il di pregano Iddio che i suoi sigliuoli sopravivano a loro; ma Lattanzio Firmiano, lib 4. cap. 28. dice, che questi non sono Superstiziosi, perchè ciascuno desidera, che i suoi sigli sopravivano, e quelli chiamava Superstiziosi, i quali riverivano la memoria, che soprastava de' morti, ovvero, che sopravistuti al Padre, ed alla Madre tenevano, e celebravano le immagini loro in casa, come Dei penati; imperciocche quelli, che pi-

gliavano nuovi riti, o che in luogo de' Dei onoravano i morti, erano chiamati Superitiziosi. Religiosi poi chiamavansi quelli, che onoravano i pubblici, ed antichi Dei, e prova ciò Lattanzio da quel verso di Virgilio nel libro 8, dell' Eneide:

# Vana superstitio, Veterumque ignara Deorum.

Meglio di tutti Servio, sopra il detto verso, dice che la Superstizione è un superstuo, e sciocco timore, nominata Superstizione dalle Vecchie, perchè molte sopravvissute, dall'età delirano, e stolte sono, onde per

tal cagione Vecchia la dipingiamo.

E chiara cosa è che le Vecchie sono più superstiziose, perchè sono timide. Il Tiraquello nelle Leggi Connub. part. 9. dice, che le Vecchie sono specialmente dedite alla Superstizione, e però Cicerone in più luoghi la chiama Anile, riputandola cosa particolare da Vecchia; quindi è che le Donne sono dedite alle stregonarie, ed alla magia, atti samigliari.

alle Donne, come dice Apulejo nel 9. lib. del suo Asino di oro.

Le ponghiamo una Civetta in testa, perchè è presa dalle timide, e Superstiziose persone per animale di cattivo augurio, e come notturno, è satto simbolo della morte nelli Geroglissici di Pierio Valeriano, il quale dice che col canto suo notturno, sempre minaccia qualche infortunio; e narra l'infesice caso di Pirro Re degli Epiroti, il quale riputò per segno cattivo della sua sutura, e ignominiosa morte, quando andando ad espugnare Argo, vidde per viaggio una Civetta porsi sopra l'assa sua: imperciocchè ne segui, che giunto a dar l'assalto, su leggermente serito da un sigliuolo di una Vecchiarella, la quale vedendo da alto, che Pirro perseguitava detto suo sigliuolo, gli buttò in testa una tegola con tutte due les mans, per il qual cospo cadde morto; e questa è superstizione a credere, che tal morte di Pirro sosse augurata da quella Civetta. Per il medesimo rispetto se le pone alli piedi il Guso, e Cornacchia, animali, che sogliono essere tenuti di male augurio da Superstiziosi ancor oggi. Della. Cornacchia, Virg. Egloga prima:

# Sape sinistra cava pradixit ab ilice cornix.

E Plinio la tiene per uccello d'infelice canto, quando nel x. lib. c. 12. dice di lei: Ipsa Ales est inauspicata garrullitatis. Del Guso nell'intesso luogo, dice Plinio, che è animale di pessimo prodigio: Bubo sunebris. E maxime abominatus, e più abbasso. Itaque in urbibus aut omnino in luce visus, divum ostentum est. L'istesso riferisce Isidoro arrecando li seguenti versi d'Ovid. nel 5. delle Metamors.

Fædaque sic volucris venturi nuntia luctus. Ignavus Bubo dirum mortalibus omen.

Nel Consolato di Servio Flacco, e Q. Calsornio, su udito cantare ua Gufo sopra il Campidoglio, e allora, appresso Nomanzia, le cose de' Romani andavano male; e perchè era così abominevole concetto, narra... Plinio, che nel Confolato di Sesto Pallejo Istro, e di Lucio Pediano, perchè un Gufo entrò nella cella di Campidoglio, fu la Città in quell' anno purgata con sagrifizio. Pensieri tutti superstiziosi: poiche Superstizione è quando si crede, che una cosa abbia da essere da qualche segno, il quale naturalmente non paja denotare simil cosa, dico naturalmente, perchè ci fono animali, da quali naturalmente si prevede una cota, come la sicura tranquillità del Mare dall' Alcione, il quale uccello sa il nido d' Inverno, e mentre cova per sette giorni, sicuramente il Mare sia tranquillo, di che n'è testimonio S. Isidoro, lib. cap. 7. Alcyon pelagi volucris dicta quasi ales Oceanea, eo quod Hyeme in stagnis Oceani nidos facit, pullosque educit, qua excubante fertur extento aquore pelagus silentibus ventis continua septem dierum tranquillitate mitescere, & ejus fætibus educandis obsequium rerum natura prabere. É perciò Plutarco de Solertia Animalium, dice, che niuno animale merita di essere più amato di questo. Alcyoni autem circa brumam parienti totum mare Deus fluctuum & pluvi arum vacuum prabet, ut jam aliud animal sit nullum, quod homines ita merito ament: buic enim, acceptum referre debent, que media Hyeme septem diebus totidemque noclibus absque ullo periculo navigent, iterque marinum, tum terrestre, tutius babeant. Cost ancora quando apparífice il Cigno, è segno di bonaccia, onde il suo aspetto è grato a' Marinari:

> Cygnus in auguriis Nautis gratissimus ales; Hunc optant semper, quia nunquam mergitur undis.

Versi addotti da Servio nel primo dell' Eneide sopra quelli 12. Cigniè che dopo tante turbolenze surono di selice auspicio alla navigazione di Enea; e per lo contrario la tempesta è preveduta dal pesce Fschine, che avanti che venga si cuopre con arena, e picciole pietre, per stabilirsi nelle ondose procelle, il che vedendo li Marinari buttano le ancore, e si preparano per la sutura tempesta, la quale è ancora presentita dagli animali, nominati da Plinio lib. 18. cap. 54. e del Polipo Plutarco nelle questioni naturali num. 18. dice, che prevedendo la tempesta corre verso terra, e cerca di abbracciare qualche sasso. Ne è maraviglia: perchè questi acquatili conoscono la natura delle acque, e si accorgono della mutazione del Mare, e però sacendo essi i suddetti motivi, si può predire, senza superstizione la tempesta; ma da Civetta, Cornacchia, Guso, ed altri animali non si può, senza superstizione, predire bene, o male alcuno, non avendo essi naturalità alcuna col bene, o col male, che ci ha k k 2

da venire, ma i Superstiziosi timidi attendono a leggerezze simili, e mossirano di avere il cervello di Civetta, che in testa alla Supestizione abbiamo potta, e di essere, come insensate Cornacchie, e come Gusi gossi, e sciocchi, che gli stanno intorno a' piedi, poichè pongono i loro studi, e pensieri sopra di quelli, e sondano sopra loro così vane osservazioni; onde Budeo nelle Pandette, dice: Propterea fastum ut Superstitio pro inani etiam observatione ponatur; amentis est enim Superstitione pracceptorum contra naturam causa trali. Anzi Santo Isidoro, non solo tiene tale Superstitione insensata, e vana, ma ancora reputa cosa nesanda a credere, che Dio faccia partecipe de' suoi disegni le Cornacchie: Magnum nesas est credere ut Deus consilia sua Cornicibus mandet.

Porta al collo molti polizini, essendo costume di persone supersiziose, e timide di male, portare addoso caratteri, lettere, e parole per sanità, per armi, per issuggire pericoli, e per altre cose, alle quali non possono recare giovamento alcuno, perchè non hanno virtà, nè forza alcuna. Caracalla Imperadore, ancorchè Gentile, odiò simile supersizione, e condannò a morte chi portava al collo polizini, per rimedio di sebbre terzana, e quartana; ma piacesse a Dio, che simili superstiziose cose sossero estinte colla gentilità! poichè tuttavia ne sono ancora tra Cristiani, nè mancano di quelli, che aggravano bene spesso il peccato della superstizione con servirsi in cose che non si conviene delle parole della Scrittura Sagra, le quali si devono portare semplicemente per divozione, come si avvertisce nel Manuale del Navarro: Qui consulunt, singunt, vel portant cum certasse quadam nomina scripta ad aliquid habendum, vel sugiendum peccat mortaliter, quia talia nomina nullam vim habent, nisi simpliciter portent verba scriptura ob devotionem, similiner, & illi qui vivunt superstitiose in actionibus suis.

Tiene la candela accesa, per dinotare l'ardente zelo, che pensano di avere i superstiziosi, riputandosi di essere timorati di Dio, e pieni di Religione, come gli Ipocriti: Superstitio etiam proxime accedit ad hypocrisim, dice il Tiraquello, ma non si accorgono i meschini, che sono privi di Religione, e che il lor timore è timore vizioso, poichè la Superstizione (come dice Polidoro Virgilio nel dialogo 1. della verità) non è altro, che una importuna, e sciocca Religione, non punto vera, e santa: conciossacosacche, come la Religione adora, ed onora Dio; così all'incontro l'offende la Superitizione, la quale è viziosa estremità della religione. La Religione, come ogni virtù, è posta tra due vizj, tra la Superstizione, e tra l'empietà: l'uno de' quali vizj pecca in troppo, e l'altro in poco; il Superstizioso teme più del dovere, l' Empio non teme niente: Concetto di Francesco Conano, lib. 2. cap. 1. Est ergo Religio, ut omnis virtus, inter duo vitia posita, & modus quidam inter nimium, & parvum, nam Superstitiosus dicitur, qui plus justi metuens est religionis, ex quo metu falsos sibi Deos imaginatur, quos veneretur, & colat, negletto interim unius veri Dei honore, & cultu. Impius autem est, qui nullos omnino Deos esse credit. Il che si conferma col detto di Seneca, citato dal Beroaldo, sopra Svetonio, nella vita di Ottone, cap. 4. Superstitio est error insanus; Superstitio autem nihil nihil aliud est, quam falsi Dei cultus, & sicut Religio colit Deum, ita Superstitio

Tal cosa devest tanto più abborrire da ogni Cristiano, quanto che è costume derivato da' Superstiziosi Gentili, siccome costa appresso antichi. Poeti. Tibullo nella seconda Elegia:

Et me lastravit tædis.

Ovvidio nel 7. delle Metamorfosi.

Multi fidasque faces in fossa sanguinis atra Tingit, & infectas geminis accendit in aris, Terque senom slamma, ter aqua, ter sulphure purgat,

E Luciano nel dialogo di Menippo. Medio nostis silentio ad Tigridem me surium ducens, purgavit, simul atque abstersit, faceque illustravit. Piu abbasso. Interim accensam facem tenens, baud amplius jam summisso murmure, sed voce quam poterat maxima elamitaus simul omnes convocat Erynnes, Hecaten nosturnum, excelsamque Proserpinam. Essendo già la Gentilità spenta dalla celeste salutisera luce del nostro Salvatore, spongasi ancora in tutto, e per tutto da noi la di lei perniciosa, ed infernal face della Superstizione.

La Religione onora, e osserva il culto Divino: la Sueerstizione viola il culto di Dio; il Religioso dal Superstizioso con questa distinzione si discerne: il Superstizioso ha paura di Dio, ma il Religioso lo teme con riverenza, come padre non come nemico. Bellissima distinzione posta da Budeo sopra le Pandette, per autorità di Varrone. Quale autem illud est quod Varo religiosum a superstitioso ea distinctione discernit, ut a superstitioso dicat timeri Deos, a religioso autem vereri, ut parentes, non ut hostes timeri. Greci Superstitionem desidamoniam appellant, & desidamonas superstitiosos, ab inconsulta, & absurda divina potentia formidine. Hujusmodi meticulos, scrupulos nunc appellant non inepto verbo, & inde superstitiosos scrupolosos: inest enim semper aliquid, quod male eos habeat, & tamquam lapillus, idest scrupulus in calceo icentidem puntitet. Sicche i superstiziosi per tale spavento, che hanno della Potenza Divina, si pensano di essere giustamente timorati di Dio, e ardenti nella buona Religione; ma s' ingannano, perchè totalmente sono aggiacciati, e freddi nel culto Divino, costretti dal gelido timore, che hanno; imperciocche non basta adorare Iddio per timore, ma si deve temere, e amare insieme, e con ardente amore onorarlo, e riverirlo. Ancora i tiranni, e Uomini facinoroli si temono: temendosi non si amano, ma si odiano; e contuttoció per timore si fa loro onore; nè per questo, quell' onore è volontario, e dato di buon cuore, perchè non si porta a quelli amore; ma Iddio si deve ben temere, ma con amore, dovendo noi, conforme al principale precetto dell' ardente carità, amare Dio sopra ogni cosa; Onde i superstiziosi temendo, e non amando Dio, ancorche per tal timore esercitino digiuni, e si occupino in orazione, e altre religiose opere, non

per queste sono ardenti nella Religione, siccome in apparenza mostrano di esstere; ma sono piuttosto spenti, e morti, essendo privi del zelante amore verso Iddio, contro il quale per timore commettono sagrilegi bene spesso, ser-Vendosi di cose sagre, e benedette, in empio, e maledetto uso, applicandole a loro superstiziose immaginazioni, per suggire quel che temono. o per ottenere quel che desiderano, per comodo, e util loro in questa vita mortale: Onde con molta ragione il Tiraquello dice, che si accosta all' Ipocrissa; anzi Budeo asserisce nelle Pandette, che si piglia ancora per l' Eressa : Ponaretur etiam a doctis superstitio pro ea quam barcsim vocamus . Plutarco nel Trattato della Superstizione prova, che per il dannoso, vizioso, e spaventevole timore di Dio, chiamato da Greci Desidemonia, i Superstiziosi sieno nemici di Dio: Necesse est superstitiosum, & odisse Deos, & metuere: quod enim, cum ab jis maxima sibi illata esse, illacumque iri mala existimet ? Qui Deum odit, & metuit, ejus est inimicus. Neque interim mirum est, quod eos timens adorat ac facris veneratur, & ad templa assidet; Nam tyrannos quoque coli videmus, & salutari, iisque aureas statuas poni ab iis, qui tacite eos oderunt, & execrantur, e nel medesimo Trattato prova, che li Superstiziosi sono più empi degli empi, e che la Superstizione è dell' empietà : dimodocche non possono essere altrimenti ardenti di zelo, di Religione, ancorche mostrino di essere infiammati nel culto di essa, essendo la Superdizione separata dalla Religione, come prova Santo Agostino de Civ. Dei lib. 4. cap. 30. e a lungo ne discorre, per tutto il 6 lib. imperciocche la Religione offerva il vero culto, e la Superstizione il falso. dice Lattanzio Firmiano: Nimirum Religio veri Cultus est, superstitio falsi.

Abbiamo posto il medesimo braccio sinistro, che tiene la Candela accesa, ed il Lepre verso il seno, per mostrare che il zelo apparente di Religione del Superstizioso è congiunto con il vizioso timore, e lo tiene celato dentro del suo seno, del qual timore n' è simbolo il Lepre, che le stà nel lato manco del cuore, che essendo che alli timidi Superstiziosi palpita il cuore come alli timidi Lepri, Cornisicio poeta chiamar soleva i soldati paurosi, che suggivano, Lepores galeatos, Lepri colla celata. E Svida risserisce, che li Calabresi da Reggio erano, come timidi, chiamati Lepri. Timidum animaliculum est Lepas: unde Regini lepores disti sunt, tamquam timidi, oltre di ciò i timidi Superstiziosi, quando s' incontrano per viaggio in una Lepre, la sogliono pigliare per male augurio, e tenerlo per

finistro incontro; onde è quel verso greco riportato da Svida.

Φανείς όλανώς δυςυχαις πίζει τρίβες

Conspectus Lepus infelices facit calles.

L' incontro del Lepre fa le strade infelici.

Nella man diritta tiene un circolo di Stelle, e di Pianeti, verso i quali risguarda con timore, perchè, secondo Lucrezio, la Supermizione è un supersluo,

TARDITA

persuo, e vano timore delle cose, che stanno sopra di noi, cioè delle Celesti, e delle Divine, autorità allegata da Servio nel luogo sopraccitato: Secundum Lucretium Superstitio est superstantium rerum, idest Calestium, & Divinarum, qua super nos stant, inanis, & superstius timor: è proprio costume de' Superstiziosi di avere timore delle Stelle, Costellazioni, e segni del Cielo, di regolarsi co' Pianeti, e sare cosa piuttosto di Mercordi, e Giovedi, che di Venerdi, e Sabbato, e più di un giorno, che di un altro, e sarla allora, che con ordine retrogrado si deputa al giorno del Pianeta, che corre: del quale errore n'è cagione l'astrologia, dalla quale è derivata la Superstizione, siccome asserma Celio Rodigino, lib. 5. cap. 39. per autorità di Varrone: Ex Astrologia poerà sicre prostusse superstitionum omnium vanitates, lo cupletissimus sullor Varro testatur.

Ma li timidi Superstizio il lascino pure la vana Superstizione, e il vano timore, che hanno delle Stelle, Costellazioni, Pianeti, e delli segni, che nel Cielo appariscono: poichè non possono a loro sare, nè bene, nè male, e diano piuttosto credenza a Dio, Padre della verità, che agli Astrologi, sigli della bugia, il quale in Geremia, cap. 10. ci ammonisce, che non li temiamo: Justas vias gentium nolite discere, & a signis Cali nolite metuere, qua timent gentes, quia leges populorum vana sunt: e pocopiù abbasso: Nolite ergo timere ea, quia nec male possunt facere, nec bene; e però San Gregorio nell' Omelia 10 disse: Neque enim propter stellas homo, sed stella propter hominem sasta sunt. L' Uomo non è nato per star sottoposto alle instuenze delle Stelle, ma le Stelle sono fatte per servizio dell' Uomo.

# SUPPLICAZIONE.

# Nelle Medaglie di Nerone.

Na Verginella coronata di lauro. Colla sinistra mano tiene un cestello pieno di vari siori, e frondi odorifere, i quali colla destra mago sparga sopra di un Altare con gran sommissione, al piè del quale Altare vi è un letto con grandi, e vari adornamenti.

Avendo i Romani uso per supplicare i Dei i Lettisterni, che erano alcuni letti i quali stendevano ne' Tempi, quando volevano pregare li Dei, acciocche loro sossero propizi; e queste supplicazioni, e lettistemi si sacevano, o per allegrezza, o per placare l'ira delli Dei, nel qual tempo li Senatori colle mogli, e siglioli andavano a' Tempi, e agli Altari delli Dei, e alcune volte solevano ancora in tale occasione andare i nobili fanciulii, e libertini, e ancora le vergini tutte coronate, portando la saurea, avendo seco con pompa i sagri Carri degli Dei. Solevano dimandare, e pregare con sagri versi la pace a quelli, e si stendevano i Lettisterni appresso gli Altari delli Dei, com vari ornamenti, e spargevano, come abbiamo detto, verdi, e odorifere frondi, e siori di ogni sorta, e le verbene avanti, e dentro delli Tempi.

# TARDITA'.

Di Cesare Ripa.





Onna vestita di berrettino, e avrà la faccia, e la fronte grande. Starà a cavallo sopra una gran Testuggine, la quale regga colla briglia, e sarà coronata di giuggiolo, albero tardissimo a far frutto.

# TEMPERAMENTO DELLE COSE TERRENE COLLE CELESTI.

Delle Steffe .

U omo vestito con abito grave, che colla destra mano tenga una pianta di solissequa, cioè elitropio. Colla sinistra un' altra pianta, detta lunissequa, altrimente chiamata selinotropio.

Volendo

Volendo gli Egizi, (come narra l'ierio Valeriano nel lib. cinquantotto) dimostrare l'unione, concordia, e temperamento, che hanno le cose di questa natura inferiore con le Celesti, come quelle, che sono collegate insieme, per alcune forze occulte, non usavano di esprimerlo con più manisesto segno, e più proprio Geroglisico, che figurare le sopraddette due erbe, o piante che dir vogliamo, cioè l'elitropio, e il selinotropio; perciocche quella si muove, e gira secondo il Sole, e questa secondo la Luna. Dicesi, che ci sono degli altri siori tanto di alberi, quanto di erbe, che dimostrano sar il medesimo, ma non gia più evidentemente di queste due; onde è da sapere, che gli Egizi tenevano, che tutte le cose avessero dipendenza dalle superiori, e quelle sossero collegate, una per sorza dell'intelletto, un'altra per sorza della ragione, un'altra della natura, un'altra del senso, e così ciascuna seguisse sa sua, colla quale benissimo si confacesse.



### E

Della Steffa .



Onna, la quale colla destra mano tiene un freno, colla sinistra un

tempo di orologio; ed accanto vi tiene un Elefante.

Dipingesi col freno in una mano, e col tempo nell'altra, per dimostrare l'offizio della Temperanza, che è di raffrenare, e moderare gli appetiti dell'animo, secondo i tempi, significandosi ancora pel tempo la misura del moto, e della quiete, perchè colla temperanza si misurano i movimenti dell'animo, e si danno i termini dell'una, e dell'altra banda, da' quali escendo la Temperanza, si gualta, come i fiumi, che vanno suori delle sponde loro.

L' Elefante, dal Pierio nel 2. libro è posto per la Temperanza, perchè essendo assuefatto ad una certa quantità di cibo, non vuol mai passare il solito, prendendo solo tanto quanto è sua usanza per cibarsi; ed a quelto proposito Plutarco racconta, che in Siria avendo un servidore ordine dal suo Signore di dare una misura di biada al giorno ad un Elefante, che aveva, il servidore per molti giorni sece stare detto animale solo con mezza misura, ed essendovi una volta il Padrone presente, gli diede

il servidore tutta la misura insieme, di che l'Elesante avvedutosi divise in due parti l'orzo colla proboscide, e lasciatane una mangiò l'altra, seconil suo ordinario; dal che il Padrone venne in cognizione facilmente di quello, ch'era, prendendo sdegno dell'ingordigia del servidore poco sedele, e maraviglia della Temperanza dell'Elesante molto continente.

# Temperanza.

Donna vestita di porpora. Nella destra mano tenga un ramo di palma, e nella finistra un freno.

La Temperanza è una mediocrità determinata con vera ragione circa i piaceri, e dispiaceri del corpo, per conto del gusto, e del tatto, usandosi come si conviene, per amore dell'onesto, e dell'utile. Che siamediocrità, si mostra col vestimento di porpora, composto di due diversissimi colori, i quali, così posti insieme, fanno apparire una dilettevole e vaga composizione, come da due estremi guardati da un sagace, ed accorto intelletto, ne nasce un'idea, ed un concetto di mosta perfezione, la quale poi manifestata nelle opere, dimandiamo con questo nome di Temperanza, per mostrare, che sia circa i piaceri, e dispiaceri del corpo.

Le si dà la palma in mano, simbolo del premio, che hanno in Cielo

quelli, che dominando alle passioni, hanno soggiogati sestessi.

La palma non si piega, ancorchè le stiano sopra grandissimi pesi, anzi si solleva, come dicono i Scrittori; così ancora l'animo temperato, quanto più sono apparenti le passioni, che lo molestano, tanto è più avveduto, ed accorto in superarle, ed in procurarne vittoria.

Il freno dichiara, che deve essere la Temperanza principalmente adoperata nel gusto, e nel tatto; l'uno de' quali solo si partecipa per la

bocca, e l'altro è steso per tutto il corpo.

Gli Antichi col freno dipingevano Nemesi, sigliuola della Giustizia, la quale con severità castigava gli assetti intemperati degli Uomini; ed alcuni dipingono la Temperanza con due vasi, che uno si versa nell'altro, per la similitudine del temperamento, che si sa di due liquori insieme, con quello, che si sa di due estremi diversi.

Si potrebbe ancora fare in una mano un arco da tirar frezze, per mostrare la mezzanità fatta, e generata dalla temperatura nelle azioni, perchè l'arco tirato con certa misura, manda suori le saette con velocità, e non

tirando la corda, e tirandola troppo, o non vale, o si spezza,

# Temperanza.

Onna, nella destra mano tiene una palma, e nella sinistra un freno, ed accanto vi sia un Leone, abbracciato con un Toro.

ll freno si piglia per la moderazione degli appetiti, e la palma per la vittoria, che ha il Temperante vincendo se medessmo, come si è detto.

Il Leone abbracciato col Toro è simbolo dell' Uomo dato alla Temperanza.

### Temperanza.

Bella giovane, vestita di tela di argento, con clamidetta di oro. Sopra la testa per acconciatura portera una Testugine. Nella destra mano un freno di argento, e nella sinistra un ovato, ove sia dipinto un' pajo di ceste, con motto che dica: VIRTUS INSTRUMENTUM

### Temperanza.

Donna di bello aspetto, con capelli lunghi, e biondi. Nella destra mano terrà una tenaglia con un ferro insocato, e nella sinistra un vasto di acqua, nel quale tempra quel ferro ardente. Sarà vestita di velluto rosso con lacci di oro. (a)

De' Fatti, vedi Astineuza.



TEM-

Sta sopra una bestia in atto di calpestarla, per segno che uno, che è tem-

perato, supera i moti dell'animo, e le naturali passioni.

Il Libro ombreggia che il temperato non eccede punto i termini della. Legge.

La tazza di vino temperato coll' acqua' dimostra la temperanza in tutte e cose, quale nasce dalla modestia, che è sua particolarità, insieme collarerecondia, assinenza, moderazione, onestà, ed altre virtà.

<sup>(</sup>a) Dipinge il P. Ricci la Temperanza: Doma vestita di abito bianco, e modesto, che stu co' piedi sopra una bestia seroce. Tiene con una mano il Libro della Legge in atto di leggerio. Nell'altra mano ba una tazza piena di vino temperato coll'acqua.

### TEMPESTA.

# Come rapportata dal Signor Boudard nell' Edizione di Parma.

SI può mettere nel numero delle Ninfe dell' aria la Tempesta: dipinta collo sidegno sul volto, ed assis sopra alcune nubi tempestose, agitate da più venti. Versa della grandine in abbondanza, che sfronda gli alberti, ed abbatte le messi. Si può a questi essetti della Tempesta aggiungere l'Immagine di un Mare in burrasca, in cui si veggono nausragare alcuni vascelli.

La Fantasia dell' Artista può essere in tal caso fruttuosamente eccitata dalla descrizione, che ne sa Virgilio. lib. 1. Eneid.

Hac ubi dicta, cavum conversa cuspide montem Impulit in latus: ac venti, velut agmine facto, Qua data porta, ruunt, & terras turbine perstant. Incubuere mari, totumque a sedibus imis Vna Eurusque, Notusque ruunt, creberque procellis Africus, & vastos volvunt ad littora sluctus. Insequitur clamorque virum, stridorque rudentum. Eripians subito nubes calumque, diemque, Teucrorum ex oculis: Ponto nox incubat atra. Intonuere Poli, & crebris micat ignibus ather, Prauntemque viris intentant omnia mortem.ec.

#### T E M P O..

# Di Cesare Ripa

D'omo vecchio vestito di cangiante color vario, e diverso. Sarà il detto vestimento riccamente fatto a Stelle, perchè di tempo in tempo esse sono dominatrici alle cose corruttibili. Sarà coronato di rose, di spighe di frutti, e di tronchi secchi come Re e Signore dell'anno, e delle stagioni. Starà sopra il circolo del Zodiaco, perchè la sua virtù è la sù nel Cielo altamente collocata, e misurando a noi i moti del Sole, e degli altri Pianeti, ci distingue, ed estingue i mesi, gli anni, e l'età. Terrà uno specchio in mano, il quale ci sa conoscere, che del tempo solo il presente si vede, ed ha l'essere, il quale per ancora è tanto breve, e incerto, che non avanza la salsa immagine dello specchio.

Accanto avrà un fanciullo magro, e macillente, da una banda; e dall'altra un altro fanciullo bello, e grasso, ambedue collo specchio; e sono il tempo

passato, che si va consumando nelle memorie degli Uomini, ed il suturo,

che accresce le speranze tuttavia.

A' piedi sarà un libro grande, nel quale due altri sanciulli scrivono, tenendo l'uno, signissicato per lo giorno, il Sole in testa, e l'altro per la notte, la Luna.

# Tempo.

Vechio vestito di vari colori. Nella destra mano terrà una Serpe rivolta in circolo. Mostrerà di andare colla tardità, e lentezza. Avrà il capo coperto di un velo di color verde, sopra alla chioma canuta, perchè il freddo, e le nevi, significati nella canutezza, sono cagione, che la terra si veste di erbe, e di siori.

La Serpe nel modo sopraddetto significa l'anno, secondo l'opinione degli Antichi, il quale si misura, e si distingue col tempo, ed è imme-

diatamente congiunto con sestesso.

# Tempo.

Domo vecchio alato, il quale tiene un cerchio in mano, e sia in mezzo di una ruina. Ha la bocca aperta, mostrando i denti, li quali sieno del colore del ferro.

Si fa alato, secondo il detto: Volat irreparabile tempus, il che è tanto chiaro per esperienza, che per non disacerbar le piaghe della nostra mise-

ria, non occorre farci lungo discorso.

Il cerchio è segno, che il tempo sempre gira, nè ha per sua natura principio, nè fine, ma è principio, e fine di se solo alle cose terre-

ne, ed agli elementi, che sono sferici.

La ruina, e la bocca aperta, e i denti di ferro, mostrano, che il tempo strugge, guasta, consuma, e manda per terra tutte le cose senza spesa, è senza fatica.

# Tempo.

Omo vecchio, alato, col piede destro sopra di una ruota, e colle bi-

lance, ovvero col peso geometrico in mano.

Il piè destro sopra alla ruota, la quale colla sua circonferenza nontocca, se non in un punto, che non ista mai sermo, ci sa comprendere, che il tempo non ha se non il preterito, ed il suturo, essendo il presente un momento indivisibile.

Le bilance, ovvero peso geometrico dimostrano, che il tempo è quel-

lo, che agguaglia, ed aggiulta tutte le cose.

# TENACITA'.

Dello Steffo.



Na Vecchia, che di ogni intorno sia circondata di ellera, e de rami

U della medesima pianta ne tenga in ambe le mani.

E'attribuito di tal maniera il nome della Tenacità all' ellera, come significato di legare, e di abbracciare, che già appresso i Romani al Sacerdote di Giove non solo era tristo augurio toccarla, ma anche il nominarla, acciocche indi non apparisse legato in alcun modo, ne in fatti, e ne pur col pensiero; e per questa cagione non gli era pur lecito di portarne un anello, volendo, che a' Sacerdoti sossero tutte le cose libere; onde appresso Virgilio si legge, che volendo sar sagrificio Didone, levò via i legami de' piedi, e si discinse d'ogni intorno la veste.



### TENTAZIONE.

# Dello Steffo .

Onna, la quale colla destra mano tiene un vaso di suoco, e colla sinistra tenendo un bastone lo stuzzica, e maneggia; perchè tentare, non è altro, che somentare quello, che per sestesso ha poca sorza, sebbene è potente ad averne assai, e ad acceptarne assai, ed accelerar l'opera, o di corpo, o di mente.

# TENTAZIONE DI AMORE.

# Dello Stesso.

Na bella Verginella, di poveri abiti vestita, la quale mostra di stare ambigua, se debba raccogliere alcune collane di oro, e di gioje, e denari, che stanno per terra, e si dipingerà in una notte; dietro lei si ve-

drà una Vecchia brutta, e macilente.

Alla gagliardezza delle tentazioni molto fa l' importanza delle cose, che si promettono, ma molto più stimola la necessità, che l' uomo sente in sestesso delle cose offerte. Però si dipinge questa giovanetta povera, e mal vestita, coll' occasione di arricchire in luogo, che col silenzio, e colla sicurezza, par che inclini, e pieghi l' animo a sarlo colle persuasioni, che non cessano stimolare, o le orecchia, o il cuore; volendo, o dalla concupiscenza, che per sestessa non cessa, o dalle parole di persona abituata nel vizio, che continuamente sprona; e tanto più se l'animo è semminile, che per se stesso concorre a' somenti della natura, ed a queste inclinazioni, principalmente accompagnato dalla debolezza, che volentieri si lascia partecipare, e dalla verginità, che per la poca esperienza incauta, facilmente si lusinga, e tira.

La Vecchia macilente, che vi sta dietro, è figura della persona abituata nel vizio, che persuade a' maliziosi amori, la conversazione de'quali devesi fuggire, e ciascuno deve procurare di non lasciarle praticare in casa, essendo bene spesso cagione della perdizione delle samiglie; di che Naumachio Poeta Greco, esortandoli a discacciare gli esterni amori, prima

che da altri si conosca il disegno della mente loro:

Externos amores reice; priusquam ab aliis Revera cognoscas studia, mentesque ipsorum, Nec Anum improbam tuis unquam ædibus recipias: Multorum bene conditas familias pessundederunt Anus.

# TEOLOGIA.

Dello Stesso.



Donna con due facce dissimili, guardando coll' una più giovane il Cielo, coll'altra più vecchia la terra. Starà a sedere sopra un globo, ovvero una palla turchina, piena di Stelle, tenendo la destra mano al petto, e la sinistra stesa verso la terra, e sostenendo il lembo della veste, vicino alla quale si vede una ruota, che è il proprio Geroglisico nelle sagre lettere della scienza Teologica, perchè come la ruota non tocca la terra, se non coll' insima parte della sua circonferenza movendosi, così il vero Teologo si deve servire del senso nella sua scienza, solo tanto, che l'ajuti a camminare innanzi, e non per assondarvisi dentro.

Le due facce, colle quali guarda il Cielo, e la Terra, dimostrano, che come disse S. Agostino a Volusiano, tutta la Teologia è sondata nel riguardare continuamente, ed amare con perseveranza Dio, e il Prossimo; e per non si poter alzar l'una, che l'altra non si abbassi, dimostra, che il Teologo, non bisogna, che mai tanto s'innalzi coll'ingegno, che non si ricordi di essere Uomo, e che facilmente può incorrere in molti errori, e però deve andare cauto, e provvedere con avvertenza nel rivolgersi per la bocca il testamento di Dio.

M m

ICONOLOGIA

**2.7**4

Si somiglia all'età giovenile quello, che guarda il Cielo, perchè les cose alte, e remote, sono curiose, e piacevoli, come le cose terrene, e basse per aver seco fastidi, e molestie, sono dispiacevoli, e tediose.

Sta a sedere sopra il Cielo, perchè la Teologia non si riposa in cosa alcuna inseriore, ma va direttamente a serire alla cognizione di Dio, donde ha poi regola, e norma da sapere tutte le cose, che le sia con facilità ordinate, rendono maraviglia a gli occhi nostri in terra.

La mano al petto, mostra gravità, per esser questa, scienza di tutte

le scienze.

Il lembo della veste sostemuto dalla mano, che sta distesa verso terra, dimostra, che una parte di Teologia si stende alle cose basse, ma necessarie, che sono il sormare debitamente le azioni nostre, regolarsi nelle virtù, suggire il vizio, ed onorar Iddio interiormente, ed esteriormente, ed altre cose simili, le quali non penetrano, se non le menti illuminate da.

Dio.



# TEORIA.

Del Signor Fulvio Mariottelli.



Eoria, voce a' Greci significativa di contemplazione, e visione, è venuta a noi, per significare ogni deduzione di ragione, fondata nelle cagioni delle cose, secondo gli ordini loro, colla notizia de' principali dipendenti, non dal fenso, ma piuttosto dall' intelletto, perciocchè quei principi che pendono dal senso, fanno la prattica, che nella Teoria si pone, rispetto a' principi che pendono dal senso, fanno la prattica, che nella Teoria si oppone, rispetto a' principi; i quali tutti sono diretti a bene operare con arte, cioe a misura, e a segno, come testifica Arist. per principio di tutta la sua Metafisica; onde Teoria sarà cognizione, e de' principi dipendenti immediatamente, e mediatamente dall' intelletto : e siccome i principi, che nascono dall'apprensione del senso, tanto sono tenuti più certi, quanto più immediatamente pendono da quello; così dovrà dirfi allincontro dell' intelletto, che i suoi principi tanto sicno più veri, quanto dal fenso più stanno lontani; bisogna dire, che principio fermo, reale, primo di tutta la Teorla, non sia altro, che Iddio, perchè ne è Mm 2

cosa più di lui lontana dal senso si può apprendere, nè similmente più all' intelletto unita, di lui solo, primo, ed infinito, potentissimo pe sessesso, ed efficacissima cagione del nostro intendere. Talmente che molto più ripugnante all' essere umano è l'avere l' intelletto alieno dalla notizia di Dio, che non è l'aver il senso lontano dalla notizia del moto, del caldo del freddo, e di altri simili accidenti, perchè come a queste cose in tutte sensibili si crede senz' alcuna opera dell' intelletto : così a Dio intutto intelligibile, coll' intelletto subito si aderisce, senza alcuna operazione dell'esteriore, poco prezzato dall'interiore, e stabilito sentimento dell' anima: quindi è forse, che i Greci dissero Iddio Ozor, dall' istessa voce Oconoid, quasi che sia Iddio al nostro discorso non altro che principio, e prima forma. E così conoscendosi, che la Teoria dalla prattica vien distinta in quel modo, che l' intelletto dal senso, e la cosa intelligibile dalla. sensibile, si può agevolmente dire, che da cinque abiti interiori, posti da Aristotele nell' Etica, appartengono l'arte, e la prudenza alla prattica, e alla Teoria la sapienza, e l'intelletto, e che da ambedue le parti la. scienza dipendente, tenga il luogo di mezzo, per l'umana apprensione. Rispetto a quelle circostanze, io giudico, che la Teoria si possa convenientemente rappresentare in forma di Donna giovane, che miri in alto, tenendo le mani congiunte insieme sopra la telta, colle quali tenga un compasso aperto, colle punte rivolte al Cielo; che sia nobilmente vestira di azzurro, in atto di scendere dalla sommità di una scala, con tuttequeste circostanze, significandosi eminenza, nobiltà, e sublimità. La gioventù fignifica agilità, speditezza, ardore, vita, speranza, ed allegrezza, cose alla Teoria convenienti, perchè la notizia dell'ordine delle cagioni, tiene la mente desta, audace, considente, lieta, pronta, presta, risoluta, ed efficace.

Il colore del vestimento dimostra, che come termine ultimo della nostra vista, mediante la luce, è questo colore, che apparisce nel Cielo; così termine dell' intelletto, mediante il discorso, è l'istesso Dio, di cui è luogo proprio, e propria sede proporzionata alla natura di tutte le cose l'istesso Cielo.

La faccia rivolta in alto, mostra che come sono gli occhi nostri col Cielo, colla luce, e col Sole, così è il nostro intelletto colle cose celessi, e con Dio. E perchè nell'occhio per la vista vi è l'imitazione del Cielo, e in mezzo un globetto duro, che prende il lume da quei circoli maggiori, e minori con diverse rissessioni, a dissimilitudine della terra; però possiamo dire, che nell'intendere vi sia l'imitazione di Dio, e della Divinità; ma tanto in angusto rappresentata, quanto tutto il Cielo nel giro degli occhi nostri si rappresenta.

La scala ha i suoi gradi distinti uguali, e proporzionati al passo umano, per andar sol medessmo moto del corpo all' innanzi, ed all' insù in un tempo; nel che si mostra, che così le cose intelligibili hanno ordine, e proporzione, e per andar discorrendo di grado in grado, dalle cose vicine, alle lontane, col tempo che è misura del moto progressivo, e di ogni

moto,

moto, non potendo l' intelletto umano senza tempo fermare, e assicurare

il discorso del più, e del meno.

Le mani, e le braccia, che in circolo tengono la testa in mezzo, rappresentano in qualche modo la lettera greca  $\Theta$ , colla quale si soleva significare per brevità l' istessa Teoria, senza scrivere le altre. E la positura delle mani sopra la testa dimostra, che la Teoria, e cognizione delle cagioni ha elevate sopra l' esperienza nella maggior altezza dell' Uomo, e sostenute le operazioni, le quali sono strumenti di sostentamento, dove non è Teoria.

Il compasso colle punte rivolte all' insù, dimostra l' istesso risguardo delle sublimi, come la faccia; ed il compasso significa per sestesso quasi sempre misura, perchè è il più comodo strumento che sia in uso, per misurare le cose, per non aver in se segni, o termini fissi, e poterci adattare a tutti i segni, e termini a' quali si stende colle sue punte. E' stromento proprio da formare il circolo, che è la prima figura irrazionale, dalla quale pendono le ragioni di tutte le altre, come da primo, e proprio principio, onde Euclide nell' assegnare de' primi elementi, il primo di tutti costitul il trigono equilatero, il quale immediatamente si prova col circolo, e coll' operazione del compasso; quindi è la dissicoltà, che hanno trovato sempre, e trovano ancora oggi tutti i Mattematici nella quadratura, ovvero commisurazione, e proporzionalità del circolo, colle altre figure. Significa aucora il compasso, infinità, e perchè il suo moto in circolo non ha termine, e perchè ad infiniți termini si può adattare, perchè operando sta insieme in quiete, e in moto, e uno, non uno congiunto, e disgiunto: acuto ed ottuso, acuto dove si disgiunge, ottuso dove si unisce, simile alle gambe, ed ai piedi dell' Uomo, co' quali si forma (movendosi a vicenda l'uno, mentre l'altro si posa) il passo, ond' è che noi diamo nome di compasso a questo stromento, da' Latini detto, rispetto al giro, circino, e da' Greci sinalmente diassirns, che è quanto compasso, e sesto è detto da noi, onde è il verbo assestare, cioè adattare a giusta, a vera misura, rispetto al sestante, che era la minor misura nel valor del dinaro, simile al nostro quattrino è rappresentato da' Greci in due lettere v, A, le quali ambedue rappresentano quel tutto, che Pitagora considerò in una sola.

E per la comodità di questo stromento, ancora vive la memoria dell' Inventore, che su Talo Ateniese, nipote di Dedalo, che senz' esso dississimente si potrebbono aver le distanze, così della Terra, come del Cielo, anzi nè dell' Uomo stesso si possono assegnar le debite proporzioni, senza l'uso del compasso: come io ho dimostrato nella mia nuova Encicopledia, che presto piacendo a Dio darò suori: onde per tutte queste ragioni viene il compasso alla Teoria bene applicato, colle punte in alto verso il Cielo, ch' è di sigura sserica, e circolare. Ed oltre alle dette ragioni conviene ancora alla Teorica il compasso, perchè significa il vero modo del nostro sapere; perciocchè il sapere umano non è altro, se non adattarsi con sacoltà, misurare, e proporzionar insieme le cose, onde con questo

quello rispetto, come tellissica Diogene Laerzio, i filosofi dapprincipio Ana. logitici furono detti . Il compasso è fatto di due come membra in parti uguali, ed in parti ineguali, uguali quanto alla lunghezza, ma ineguali quanto alla conversione, e participazione del mezzo; perche l' una parte è tocca dal mezo, che le stringe insieme una volta sola, e l'altra due volte ne' due braccetti; il che agevolmente apparisce significativo della ragione, dalla quale pende il saper nostro : essendo essa, quando è ragionevolmente formato di due membra, l' uno più universale dell' altro, ma ugualmente potenti rispetto alla conclusione, e il mezzo termine stringe infieme ambi gli effremi : onde ugualmente universali , o almeno non noti ugualmente, tale è buono e giusto il compasso per fare il circolo, e misurar la quantità nelle cose, tale è buona e vera similmente la ragione. per formarne la ragione, dimostrazione, o lineare, o circolare. E perche l'uso della ragione ha per sine l'assessar delle azioni; quindi è che con metafora tolta dal compasso si dicono le azioni nostre giuste, e ingiuste, secondocchè si confermano colla ragione, e colle leggi, la qual giustizia legale per essere il vincolo della vita civile, allora è interamente perfetta, quando si forma della linea il circolo, cioè che la vita serve a Dio, che l'ha data, che questo è il tirar dalla linea, irreprensibilmente all'unione del suo principio, e questo è solo, che dà i titoli di sapienza, perchè è cosa che supera le forze umane, avendo bisogno di forza superiore, che purifica in tutto l'anima dagli affetti terreni, come dimostra fra gli altri Platonici, Iamblico, al quale nondimeno non arrivò la luce serbata, solo per rivelarsi a' seguaci di Cristo, Sapienza eterna del Padre .

# TERREMOTO.

# Di Cesare Ripa.

L Terremoto si potrà rappresentare in disegno con sigura di Uomo. che gonsiando le guance, e storcendo in strana e siera attitudine il viso, mostra con gran sorza di uscire da una spelonca, o dalle sissure della terra. Abbia i crini lunghi, e sparsi.

La terra intorno si potrà fare rotta, e sollevata, con alberi gettati

terra, fracassati, e colle radiche rivolte al Ciclo.

Il Terremoto è quel tremore, che fa la terra per cagione dell'esalazioni ristrette nelle viscere di essa, che cercando l'esito, la scuotono, e si fanno strada all'uscire suora, con evidente apertura di quella; onde Lucrezio dice.

Quod nisi prorumpit, tamen impetus ipse, Lt sera vis venti per crebra foramina terra Dispertitur ut borror, & incutit inde tremorem.

#### TERRORE.

#### Dello Steffe .

Omo colla testa di Leone, vestito di cangiante, tenendo in mano un flagello, perchè par proprietà del Leone, atterrire chi lo riguarda; però gli Antichi usarono al terrore far la faccia di questo animale.

Il flagello è indizio, che il terrore sforza gli animi, e gli guida amodo suo, ed i colori ancora significano le varie passioni, alle quali im-

piega l'animo un Uomo, che da terrore si lascia spaventare.

Sono ancora queste le tre cagioni, che atterriscono gli Uomini, cioè gli aspetti formidabili, i successi nocivi, e le subitanee mutazioni delle cose; l'uno è nel viso, l'altro nella sferza, il terzo nella veste di

cangiante.

Pausania singe, che Marte per commissione di Giove vada a suscitar guerra sra gli Argivi, ed i Tebani, e dice che pigliò lo spavento, ed il terrore, e gli sece andare avanti; e lo disegna in parte, ed in parte descrive gli essetti, che da lui vengono, e si è voltato in lingua nostracosì.

Della plebe crudel, che ha intorno, elegge
Il terror, e ai destrier lo manda innanzi,
Al cui poter non è, che il suo paregge,
In sar temer altrui, non che l'avanzi,
Per costui par che l'Oom il ver dispregge,
Se nel timido petto avvien, che stanzi
Il mostro orrendo, che ha voci infinite,
E mani sempre al mal poste, ed ardite.

Ona fola non è sempre la faccia,

Ma molte, e tutte in variati aspetti,

Che si cangiano ognor, pur che a lui piaccia.

Di accordar quei co' spaventosi detti.

Quelli ne' cuori uman si forte caccia,

Che a dar loro ogni fede sono astretti,

E con tanto spavento spesso assale

La Città, che pos credono ogni male.

Il Terrore dipinto colla faccia di Leone, racconta Pausania, che si vedeva scolpito presso agli Elei nello scudo di Agamemone, ma che in molte altre occasioni si dipingeva Donna insuriata, e terribile, forse per memoria

memoria di Medusa, la testa della quale era da Domiziano portata innanzi al petto nell' armatura, per dare terrore, e spavento a chi le mirava.

#### TESTIMONIANZA FALSA.

#### Del P. Frd Vincenzio Ricci M. O.

Donna vestita di color cangiante. Avrà sul capo un successo. Appresso le sarà un sulmine, che casca dal Cielo. Tiene nelle mani una spada, ed una saetta per frecciare altrui, avendo vicino un cielo.

La testimonianza fassa è peccato abominevolissimo, sì per l'ingiuria, che si sa 2 Dio, qual reca in testimonio di cosa salsa, come ancora per lo molto, ed ingiurioso danno, che suol'essere al prossimo; il veleno, che il serpente ha ne'denti, è da per se male, ma è assai peggiore, quando si dissonde in altri, ed avvelena le genti; così la salsità, e la bugla, benche da per se sia mala, e vietata dalla legge divina, Non loqueris contra proximum tuum salsum testimonium. Exod. 20. v. 19. nientedimeno assai peggiore si è, nocendo altrui.

A tre persone ( dice ssidoro ssidor. de ssumm. bo. ) è nocivo il testimonio salso: primieramente a Dio, il quale si dispreggia collo spergiuro, al Giudice, qual' inganna col mentire, ed all' innocente, qual nuoce colla te-

stimonianza falsa.

Tardamente si trova la falsità della bugia ne'testimoni falsi, quando staranno insieme, ma quando saranno separati, coll'esamine del Giudice tosso si manisestaranno, dice l'istesso Idem ibid.

In due tellimonj, o tre consiste ogni parola, ma in quelli, ch' il giorno innanzi, o l'altro non furono nemici, acciò adirati non abbiano desiderio di nuocere, o pur lesi non vogliono vendicarsi; dice Ambrogio. Ambr.
ep. 66.

Nullo è più certo del figliuolo, perchè non sà fingere, ma schietta-

mente confessa, dice Isidoro. Isid. ut sup.

E cost si dipinge tal falsità nel teltificare da donna vestita di color cangiante, per la varietà, che sogliono aver quelli, ove regna simile vizio di dir cose false.

Il fuoco in testa dinota l'ira, e l'odio grande, che Iddio porta ai simili falsari, quali sono diretti contro la verità, appropriata specialmente a lui.

Il fulmine colla velocità, e col discendere repentinamente, che sal dal cielo, sembra quella prestezza, che ha il salsario in testificare contro il prossimo, che il tutto dice bugiardamente, senza essere dimandato; e quella velocità nel dire, e quel discorrere così volentieri è segno chiaro, che il testimonio sia appassionato, e non dica il vero in giudizio.

nè

nè si dè ammettere la sua diposizione, dovendo in ciò il giudice essere molto accorto, e notare tal prestezza, che mostra bugia, e falsità.

La spada, e la saetta, che ha nelle mani, sembrano, che più nocumen-

to porta la falsa testimonianza, che altrimenti quelle nel serire.

E finalmente il Cielo, per prenderlo in tal fignificato, dimostra, che siccome non è possibile, che Uomo nato in terra non sia sotto il cerchie celeste, parimente non può esser falsario senza punizione evidente, e senza che gli caggiano dal Cielo duri slagelli.

Alla Scrittura Sagra. Sta vestita di color cangiante la testimonianza falsa, per le molte frodi, che operano quei, che hanno tal vizio: Et frandes labia eorum loquintur Prov. 24. v. 1. Ed altrove. Qui autem mentitur

testis est fraudolentus. Idem 12. v. 17.

Il fuoco sul capo, per l'odio, che Iddio gli porta, come divisò il Savio: Sex sunt qua odit Dominus, & septimum detestatur. Oculos sublimes, linguam mendacem, manus essundentes sanguinem innoxium, cor machinans cogitationes pessimas, pedes veloces ad currendum in malum, proferentem mendacia, testem sallacem, & qui seminat inter fratres discordias. Idem 6. v. 16.

La spada e la saetta, simigliante a quali è il salso testimonio: Jaculum, & gladius, & sagitta acuta, bomo qui loquitur contra proximum suum falsum

testimonium. Idem 25. v. 18.

Il fulmine repentino sembra il testimonio falso, che volentieri depones Dui autem testis est repentinus, concinnat linguam mendacii. Idem 12. v. 10.

E per fine il Cielo, sotto il quale siccome non è possibile, che non siamo tutti, così non andrà impunito il fassario, perchè non resta senza penitenza questo peccato: Testis fassar non erit impunitus, & qui mendacia, loquitur non effugiet: Idem 19. v. 5.

#### TIMIDITA, O FIMORE.

#### Di Cesare Ripa.

Omo vecchio vestito di giallolino, col corpo curvo. La faccia algunato pallida, gli occhi piccolì, e bianchi, le mani lunghe, e sottili, e
i piedi alati. Starà mesto, e sotto il braccio sinistro terrà un Lepre, sebbene sra il timore, e la timidità vi è qualche poco di disserenza, non però tanta, che non si possano abbracciare sotto un' istessa immagine; onde
diciamo, che il timore è una passione dell'animo, nata negli Uomini dal
dubbio, che hanno, che le opinioni satte non vengano giustificate abbastanza.

E' vecchio perchè si genera dove non è abbondanza di singue, nè vivaçità di spiriti, il che si vede avvenire ne' Vecchi, che pordono il vigore insteme coll' età, e facilmente temono gl' insortuni, Il giallolino, del quale colore è la veste, è impersetto, come il timore mostra impersezione dell' Uomo, non nascendo, sennon dalla cognizione della propria indignità.

I segni sopraddetti del corpo sono ne' timorosi notati da tutti i fiso-

nomici, e da Aristotete in particolare, cap. 6 q. 10.

Il Lepre sotto al braccio sinistro, come dice il medesimo Autorenel lib. della storia degli animali, è timidissimo di sua natura, e se ne vedono manisesti segni, ed essetti.

I piedi alati fignificano la fuga, che nasce pel timore spessissimo, co-

me si è detto in altro proposito.

#### TIMORE.

# Dello stesso.

V Ecchio, pallido, vestito di pelo di Cervo, in modo che la testa del Cervo faccia l'acconciatura del capo, e negli occhi del Cervo vi saranno molte penne di color rosso.

Si dipinge pallido il timore, perchè rende pallidi quelli, che lo hanno. Vestesi di pelle di Cervo, perchè il Cervo è animale timidissimo, e si aggira in modo, che spesse volte ne resta preso; il che Virgilio nel 12. dell' Eneide, accennò con queste parole.

Inclusi veluti si quando ssumine nacius.
Cervum, ant punicea septum formidine penna. [a]

De' fatti, vedi Paura,

TIRAN-

Di volto allegro e zidente, perche chi ha il timor fanto di Dio, ha il cuo-

re sempre contento.

Il Corno di dovizia dimostra esser un vero preziosissimo tesoro.

Il Cielo occhiuto denota Iddio, di cui fi deve avere fantamente fomato ti-

<sup>[</sup>a] E figurato dal P. Ricci il Timor di Dio: Vomo col volte allegro, e ridente, caronato di corona ornata di varie gemme, con un Corno di dovizia in mano piena di argento, e di oro, e di akre preziose giose. A veda a lui vicino un Cielo tutto occiduta. Abbia sotta i piedi molti libri.

Lu Corona indica il dono della sapienza, di cui è principio il timor di Dio.

I Libri setto a' piedi accemano che il detto timore è la vera sapienza, la quale sa l' uomo in sutto dottissimo, avendo di più contezza, che ogni scienza, di questo Mondo senza il timore di Dio è vera pazzia, e come tale la calpesta.

#### TIRANNIDE.

### Dello Steffo.

Onna armata, alquauto pallida, superba, e crudele in vista. E stando in piedi, sotto all' armatura avrà una traversina di porpora. In capo una corona di serro. Nella destra mano una spada ignuda, e collaministra terrà un giogo.

Armata, ed in piedi si dipinge per dimostrare la vigilanza, che è necessaria al Tiranno, per conservare la grandezza dello stato violento; che però sta sempre coll'animo, e colle forze apparecchiate alla difesa di sestesso, ed all'ossesa di altrui.

E' pallida, per il timore continuo, e per l'ansietà che perpetuamente la molettano, ed affliggono.

Dimoitra crudeltà, e superbia nell'aspetto, perchè l'una di queste due pesti le sa la strada alle ingiuste grandezze, e l'altra ce la sa essere per-severante.

Si vette di porpora, e si corona di ferro, per dimostrazione di signo-

In vece dello scettro, segno di dominio, e di governo legittimo, tiene una spada ignuda, come quella, che si procura l'obbedienza de'sudditi con terrore, pascendoli, non per il ben loro, come sa il buon Pastore, ma per soggiogarli all'aratro, e per iscorticarli, come sa il Bisolco mercenario de' Buoi, avendo per sine solo la propria utilità, e però tiene il giogo in mano,



#### TOLLERANZA

Delle Steffe.



SI dipinge Donna, vestita di berrettino, di aspetto senile, in atto di portare sopra alle spalle un sasso con molta fatica, con un motto, che dica: REBUS ME SERVO SECUNDIS.

Tollerare, è quasi portare qualche peso, dissimulando la gravezza di esso, per qualche buon sine, e son pesi dell'anima, alla quale appartiene il sopportare, e tollerare per cagione di virtu gli fastidi, e le assizioni, le quali si dimostrano col sasso, che per la gravità sua opprime quello, che gli sta sotto.

E' vecchia d'aspetto, perchè la tolleranza nasce da maturità di consiglio, la quale è nell'età senile in maggior parte degli Uomini mantenu-

ta, e adoperata.

Ed il motto dà ad intendere il fine della Tolleranza, che è di quiete, e di riposo, perchè la speranza sola di bene apparente sa tollerare, e sopportare volontieri tutti li fastidi,

De' Fatti , vedi Pazienza ,

#### TORMENTO DI AMORE.

#### Dello Stesso.

Omo mesto, e malinconico, vestito di color bruno, e sosco, cinto di spine. Nell'acconciatura del capo porterà un cuore passato da una frezza con due Serpi, che lo circondano. Mostrerà essa figura il petto aperto, e lacerato da un Avoltojo, stando in atto di mostrare colle mani le sue passioni, e il suo tormento.

#### TRADIMENTO.

#### Dello Steffo.

Omo vestito di giallollino, con due teste, l'una di vaga Giovane, e l'altra di Vecchio orgoglioso. Nella destra mano terrà un vaso di suoco, e nella sinistra un altro vaso di acqua; sporgendo il braccio innanzi.

Il tradimento è un vizio dell' animo di coloro, che macchinano male contro alcuno, sotto pretesto di benevolenza, e di affezione, o con fatti, o con parole; e però la detta figura veste di giallolino, che dimostra tradimento.

Dipingesi con due teste, per la dimostrazione di due passioni distinte, l'una, che inclina alla benevolenza sinta, l'altra alla malevolenza vera, che tiene celata nel cuore, per dimostrarla coll'occasione della rovina altrui.

I due vasi, l'uno di suoco, e l'altro di acqua insegnano, che il tradimento si serve di contrari, perchè quanto il tradimento deve essere maggiore, tanto mostra maggiore l'affezione, e la benevolenza.

L'acqua, ed il fuoco si prende per il bene, e per il male, secondo il detto dell' Ecclesiastico al 15. Apposuit tibi aquam, & ignem: ad quod volueris porrige manum tuam.

#### Tradimento.

Un altro Uomo bello, e senz' armi. Terrà la mano diritta al pugnale dietro al sianco.

Si sa di aspetto dispiacevole, perchè questo vizio è macchia enorme, e desormità insame della vita dell' Uomo.

Il bacio è indizio di amicizia, e di benevolenza; dar la mano al pugnale per uccidere, è effetto di odio, di rancore, e di tradimento.

L' Uomo

L' Uomo disarmato dimostra l'innocenza, la quale sa scuoprire maggiore la macchia del tradimento, e che i Traditori sono vigliacchi nell' esercizio delle armi, non curandosi perdere l'onore, per essere sicuri nel risico della vita.

#### Tradimento.

Na furia infernale, acconciatamente vestita. Tenga una maschera sopra il viso, ed alzandola alquanto con una mano, saccia scuoprire in parte la saccia macilente, e brutta. La detta maschera avrà i capelli biondi, e ricci. In capo porterà un velo sottilissimo, dal quale traspariscano

i capelli serpentini.

Fingono i Poeti, che le Furie sieno alcune Donne nell' Inferno, destinate a' tormenti altrui, e che sieno sempre inclinate alla rovina degli Uomini, brutte, dispiacevoli, setenti, con capelli serpentini, ed occhi di
suoco; e per questo essendo esse ministre di grandissimo male, ricoperte,
colla maschera, noteranno il tradimento, che è un essetto nocivo, e luttuoso, ricoperto con apparenza di bene; e però ha la detta maschera i
capelli biondi, e ricci, che sono i pensieri sinti, per ricoprire la propria
scelleragine, e mantenere celata la calamità, che preparano altrui; il che
notano i Serpenti, che sono tutti veleno, e tossico; ed i capelli serpentini, che appariscono sotto al velo, dimostrano, che ogni tradimento alla,
sine si scuopre, ed ogni mal pensiero si sà, secondo il detto di Cristo Nostro Signore: Nihil occultum quod non sciatur. Matt. 10.

#### FATTO STORICO SAGRO.

Il valorossissimo Gionata Maccabeo riportò per alcuni anni numerose insigni vittorie sopra de' suoi nemici, ajutato da Simone suo Fratello, ma molto più dalla protezione di Dio, in cui poneva tutta la sua sidanza. Ma finalmente chi non aveva mai ceduto alla violenza, su costretto soccombere al tradimento. Diodato, uno de' Generali delle armi di Alessandro, che su poi nominato Trisone, risoluto di toglier la corona al fanciullo Antioco, siglio di Alessandro, e sapendo quanto per ciò gl'importava il disfarsi di Gionata, gli mostrò esternamente tutti i contrasegni di una sincera amicizia, e lo persuase a venir in Tolemaide e convenuti insieme di rimandare le loro Truppe, appena Gionata su entrato nella Città, che Trisone, satte serrar le porte, lo prese, ed uccisse tutti quei, che lo avevano accompagnato.

Primo de' Maccabei cap. 9.

#### FATTO STORICO PROFANO.

A Nnibale figlio di Asdrubale, correndo con armi vittoriose per tutta.

l'Italia, ed essendogli mosso ragionamento di pace co' Romani, chiamò seco a parlamento stretto Cornelio Asinio Console, e con frode.

Affricana toltol di mezzo, lo sece tagliare a pezzi. T. Livio.

#### FATTO FAVOLOSO.

Re di Megara, ed insieme il Regno. Aveva la sorte satti nascere certi capelli in testa a Niso, dalla conservazione de' quali dipendeva il destino di Megara, e la durata di lui nel dominio. Era noto ciò a Scilla sua siglia. Costei perdutamente invaghitasi di Minosse Re di Creta, che col Padre guerreggiava, per cattivarsi la grazia, e l'assetto di quello, mentre Niso dormiva gli troncò i capelli satali, e li portò in dono a. Minosse, il quale s' impadronì di Megara. Avvedutosi Niso del tradimento della scellerata siglia, la quale in vece di essere stata accolta, su sommamente disprezzata da Minosse, le corse dietro per ucciderla, ma in tale atto su egli cangiato in Isparviero, ed ella in Allodola. Ovvidio Metamorsosi lib. 8.



#### TRAGEDIA.

Delle Steffe.



Onna vestita di nero. Nella destra mano tiene un pugnale ignudo insanguinato cogli stivaletti ne' piedi; ed in terra dietro alle spalle vi sarà un vestimento di oro, e di diverse gemme preziose.

Vestesi la Tragedia di color nero, per esser tal abito malinconico, e convenevole in questa sorte di Poesia, non contenendo essa altro, che calamità, e rovine di Principi, con morte violenta, e crudele; il che di-

mottra il pugnale insanguinato.

E fu quetta Poesia ritrovata dagli Antichi, per molte ragioni, ma principalmente per ricreare, e confortare gli animi de' Cittadini, li quali avesfero potuto pensare, per considenza di sessessi, di dovere arrivare alla Tirannide, ed al regolamento degli Uomini, togliendo loro la speranza di buon successo, coll' esempio dell' infelicità degli altri, che a queste arrivati ci sono, col sabbricarsi grandissime calamità.

Dal che si conchiude, esser bene contentarsi dell'onesta fortuna, e senza altra pompa vivere allegramente con quei pochi comodi, che partori-

sce la debole fortuna de' semplici Cittadini.

Insegna

280

Insegna ancora a' Principi, e Signori, a non violentar tanto il corso della loro grandezza col danno de' Cittadini, che non si ricordino, che la loro tortuna, e la vita sta spesse volte riposta nelle mani de' Vassali.

Il pugnale insanguinato dimostra, che non le morti semplicemente, ma le morti violente de' Principi ingiusti, sono il soggetto della Tragedia: e sebbene dice Aristotile nell'arte Poetica, che possono essere le Tragedie, senza avvenimento di morte, o spargimento di sangue, contuttociò, è tanto ben seguitare in questo caso l'uso de' Poeti, che le hanno composte di tempo, in tempo, quanto i precetti, che ne dia un Filososo, ancorche dottissimo.

Gli stivaletti erano portati da' Principi, per mostrare preminenza alla Plebe, e agli Uomini ordinari, e però s' introducevano i rappresentatori, ad imitazione di quelli, calzati con questa sorte di scarpe, e li dimandavano coturni. E dimostra, che questa sorte di Poema, ha bisogno di parole gravi, e di concetti, che non sieno plebei, ne triviali; però disse.

Effutire leves indigna Tragadia versus.

# TRANQUILLITA'.

#### Dello Steffo .

Onna con allegro volto. Tenga con ambe le mani un Alcione, uccello il euale stia dentro al suo nido, e un altro ne voli intorno alla testa di essa.

Gli Alcioni fanno il nido alla riva del Mare, con mirabile artifizio di ossiciuoli, e spine di pesci assai piccioli, e in tal modo intessuto, e fortificato, che è sicuro ancora da' colpi di spada; ha forma simile alla zucca, e non ha sennon un picciolo pertugio, per il quale a fatica entra, ed esce l'Alcione istesso, il quale su presso agli antichi Egizi indizio di tranquillità, perchè esso per naturale istinto conosce i tempi, e si pone a far il nido, quando vede, che sia per continuare molti giorni tranquilli, e quieti; però tirando di qui la metasora, dimandavano i Ronani giorni Alcioni, quei pochi di, che non era lecito andare in giudizio, e attendere alle liti nel Foro.

## Tranquillità.

Onna bella di aspetto, la quale stia appoggiata ad una Nave. Colla destra mano tenga un Cornucopia, e colla sinistra le salde de' panni. Per terra vi sarà un' ancora arrugginita, ed in cima all' albero della Nave si vedrà una siamma di suoco.

Si appoggia alla Nave, per dimostrare la fermezza, e tranquilità, che consiste nella quiete delle onde, che non la sollevando, sanno, che sicuramente la detta Donna si appoggia.

Il cornucopia dimottra, che la tranquillità del Cielo, e del Mare producono. l'abbondanza, l'una colla arte delle Mercanzie, l'altra colla na-

tura delle influenze.

L' ancora è stromento da mantenere la Nave salda, quando impetuosamente è molestata dalle tempeste, gittandosi in Mare, e però sarà segno di tranquillità, vedendosi applicata ad altro, uso, che a quello di Mare.

La fiamma del fuoco sopra alla Nave dimostra quella, che i Naviganti dimandano, luce di S. Ermo, dalla quale, quando apparisce sopra l'albero della Nave, essi prendono certo presagio di vicina tranquillità.

#### TRANQUILLITA.

#### Nella Medaglia di Antonino Pio.

Onna, che tiene colla man destra un timone, e colla sinistra due si spighe di grano, mostrando per esse spighe l'abbondanza del grano, che si può avere per Mare in tempo tranquillo, e quieto.



#### TREGUA

Di Cesare Ripa.



UNa Donna, che stia in una Isoletta, nel mezzo del Mar tranquillo a sedere sopra un fascio di armi in asta legate. Porti il petto armato, come Bellona. Abbia sopra il ginocchio destro il murione. Ienga posato il pugno, e con esso stringa una verga, intorno la quale sarà involto il pesce Lupo, ed il Mugile, o Muggine, che dir vogliamo, uniti insieme. Colla sinistra tenga legati con un cingolo un Cane, ed un Gatto,

che pacificamente sedano al paro.

Marco Varrone definisce la tregua in due modi: Inducia sint pax castrensis paucorum dierum, vel Inducia sint belli seria. La Tregua è una pace
di pochi di satta nel campo, ovvero la Tregua è una vacanza di guerra;
le quali definizioni ad Aulo Gellio nel lib. cap. 25. non piacciono, e glà
pajono più tosto brevi, e gioconde descrizioni, che persette definizioni;
in quanto alla seconda dice, ch'è piuttosto graziosa, che apertamente desinita, e che più significantemente è da' Greci detta Ecechira, cioè astinenza
di menare le mani; perchè nel tempo della Tregua non è lecito combattere.

In quanto alla prima dice, che non si può chiamar pace, perchè sia ancora in piedi la guerra, sebbene l'atto di menar le mani cessa, nè pace castrense dir si può, cioè fatta nel campo, o negli alloggiamenti de soldati, perchè si fa ancora altrove fuor del campo, e degli alloggiamenti militari; nè ancora è per pochi dì, perchè si concede parimente a mesi : tre mesi di tregua diedero i Romani a' Cartaginesi, come narra Livio nel x. lib. e sei mesi a Nabide Tiranno de' Lacedemoni. Quadrigazio poi nel primo degli Annali lasciò scritto, che Cajo Ponzio Sannito domandò al Dittatore Romano tregua per sei ore; sicche la tregua non è, come dice Varrone, per pochi giorni, ma ancora per ore, e mesi, anzi leggiamo in Tito-Livio che a Perugia, Cortona, ed Arezzo, le quali erano quasi capi della Toscana, chiedendo pace da' Romani, su conceduta tregua per trenta anni, ed in Ateneo, lib. 15. leggesi: inducias tecum paciscor ad annos triginta, e tal tregua di 30. anni fu fatta dagli Ateniesi con i Lacedemoni soggiogata, ch' ebbero l' Eubea. Il medesimo Tito-Livio, riferilce che alli Vejetani fu da' Romani conceduta tregua di 20. e 40. anni, e di più nel primo libro, di cento anni: Subacti Vejetes pacem petitum Oratores Romani mittunt, agri parte multatis, in centum annos inducia data. Nel fettimo libro racconta una tregua data a' Ceri pur di cento anni; essendo la tregua per ore, giorni, mess. e anni, di lungo, e breve tempo, potremo dire, che la tregua sia una convenzione di sospendere le armi, per un un certo tempo determinato. Non è da tralasciare la difinizione, ch'è nella prima legge, cap. 1. ove si comprende internamente la condizione della tregua, perchè in essa si dà sicurezza alle cose, ed alle persone, mentre che ancora non è finita la discordia: Tregua est securitas prastita rebus, & personis discordia nondum finita, e questo in quanto alla definizione.

In quanto alla Etimologia della voce latina Inducia, il suddetto Gellio, pensa che sia voce composta di tre parole inde, uti, jam; cioè: che non si combatta per sino al giorno determinato, e da indi in poi sia lecito trattare, come già si soleva da' nemici, per via di guerra. Aurelio Opilio la giudicò voce derivata, ab inita si introita, perchè nel tempo della tregua li nemici sogliono aver commercio insieme, e ciascuno può entrare nello stato dell'altro sicuramente.

L'inventore della tregua, secondo Plinio, lib. 7. cap. 56. su Licanore: Inducias Lycanor sadera Theseus, Giudici tanto della Tregua, quanto della Lega erano i Feciali, perchè questi si deputavano sopra la fede pubblica de' popoli, come si è detto nella sigura della Lega, e Cic. pone questa legge, nel lib. 2. de legibus. Faderum, Pacis, Belli, Induciarum, Oratorum Feciales Judices sunto; ma io sono di opinione, che il primo che aboia proposta la Tregua, sia stato Priamo, Re de' Trojani, il quale dopo una battaglia satta contro i Greci, con mortalità dell'una, e l'altra parte, mandò Ideo per suo Ambasciatore ad Agamennone Imperadore de' Greci a sormar tregua, sinche deser o condimento a' Cadaveri de' suoi, sol suoco, per quanto si canta da Omero nella 7. Illiade.

Nunc

Nunc quidem cænam sumite in Urbe sicut prius, Et solitas excubias agite, ac vigilate quisque Mane autem Idæns eat concavas ad Naves, Ut dicat Atridis, Agamemnoni, & Menelao Sententiam Alexandri, cujus gratia contentio orta est, Illud etiam caute addant, si velint, Cessare a bello tristi, donec cadavera Comburamus, postea iterum pugnabimus, donec sortua Ros dirimat, desque alterutris vistoriam.

La qual tregua fu accettata da Agamennone Imperadore, e giurò di mantenerla alzando lo scettro al Cielo,

Sed de mortuis cremandis nihil invideo,
Neque enim usus quisquam c.1daverum mortuorum
Est, postquam occubuerint, igne cremandi sunt ocius;
Fæderss autem esto testis Juppiter altisonans, maritus Junonis.
Sic satus sceptrum susulit omnubus Diis.

Ne' quali versi affatto si rappresenta la forma della tregua, ancorchè vi sia la parola faderis, così posta in quanto che fadus genericamente parlando può fignificare ogni patto, ed accordo stabilito con giuramento tra? nemici, come è la tregua, tantoppiù, che nel testo Greco leggesi Horcia, che significa giuramento; ma in specie la parola fædus non significa. altro più propriamente, che amicizia, e pace, siccome nella figura della Lega abbiamo con autorità provato, e più certezza ne danno gli Storici, che spesse volte pongon l'amicizia, e la pace, sotto nome di fædus; sicche propria, e distintamente parlando, la tregua non si può dir fædus; attesocche vi è differenza grande tra loro, perchè la tregua da' Latini, detta inducia, è pace temporale, per un certo spazio di tempo, e fadus è patto di amicizia, e pace perpetua; nè è maraviglia, che i Romani parecchi Oratori, che dimandarono loro lega, diedero piuttosto tregua, siccome ne avvertisce il Sigonio, nel 1. lib. de antiquo jure Italia, cap. 1. E se la traduzione suddetta dice: Fæderis autem esto testis Juppiter, lo dice per esprimere, che Agamennone Imperadore invocò Giove per testimonio del patto giurato, nell'accettar la tregua; Dunque la proposta, che fa fare Priamo Re de' Trojani da Ideo suo Nunzio a' Greci, essendo una sospensione di arme, finche si abbruccino i Cadaveri, viene ad essere tregua formata, poiche finito di abbrucciare detti Cadaveri, dice di voler combattere di nuovo: ne più antica tregua di questa si legge, onde posfiamo dire, che l'inventore della tregua sia stato Priamo Re de' Trojani.

il corpo della nostra figura sta in una Isoletta, nel mezzo del Mar tranquillo, per dimostrare, che lo stato della tregua è come il Mar tranquillo; ma non per sempre, perchè alsine prorompe in torbolenza, e tempesta, e siccome cessata la tempesta delle onde si può andare sicuramente nel mezzo del Mare, durante la tranquillità; così cessata la tempesta delle armi, persinchè dura il tranquillo tempo della tregua si può andare sicuramente nel mezzo dello stato nemico, e ciò cade sotto la suddetta Esimologia di Aurelio Opilio: Ab initu, & introitu, perchè nel tempo della tregua si entra nel paese de'nemici, senza pericolo.

Siede sopra un fascio di armi in asta legate, perchè sebbene nel tempo della tregua si soprasedono le armi, e si ripongono, nulladimeno finito il tempo della tregua si sciolgono le armi, e ritorna in piedi la guerra, come prima, e ciò cade sotto l'Etimologia di Gellio di quelle tre parole:

Inde, uti, jam.

Porta il petto armato, come Bellona, perchè nel tempo della tregua sta nel petto de' Popoli la cura della guerra, ancorchè si faccia vacanza delle armi.

Tiene sedendo il murione sul ginocchio, e non in testa, per signissicare maggiormente il riposo, che si prende nel tempo della tregua, vi tiene la mano sopra per mostrare la prontezza di porselo in testa, si-

nito il tempo della tregua.

Il pesce Lupo unito col Muggine è simbolo della tregua, poichè quesi due pesci, ancorche sieno capitali nemici, nondimeno ad un certo determinato tempo fogliono infleme congregarfi, per quanto il Filosofo nella Storia delli Animali lib. 9. cap. 2. così narra: Lupus, & Mugilis quamquam inimici sunt capitales, tamen dato tempore congregantur. Sono involti poi intorno alla verga, per dimostrare, che la convenzione della tregua. astringe le parti a trare unite senza offendersi, non essendo lecito col dar nota e molestia, rompere la verga, cioè la legge della tregua, perchè chi rompe la tregua, fa violenza alla legge delle genti, come si ha da Livio, lib. 40. riputandosi fraudolenti quelli, che la rompono: Omnes portas concionabundus ipse Imperator circumiit, & quibuscumque irritamentis poterat, iras militum acuebat, nunc fraudem bostium incusans, qui pace petita, induciis dațis, per ipsum induciarum tempus, contra jus gentium, ad castra oppugnanda venisset. Fraudolenti furono i Cartaginesi, che violorono la tregua contro Romani prima, che spirasse il penultimo giorno della tregua, come riferifce Livio lib. 20, Fraudolenti furono i Longobardi, che nell'Imperio di Maurizio più volte romperono la tregua in Italia. Frandolenti furono i Traci, i quali vinti dalli Boezi alla palude Copaide se ne fuggirono in Elicona, e fecero tregua co' Beozi per cinque giorni, fecondo che riferisce Svida, nel qual tempo i Beozi fatto consiglio si partirono assicurati dalla Vittoria, e dalla tregua; e mentre che a Minerva Ironia, come dice Polieno antichissimo Autore nell'ottavo lib. degli strattagemmi. sagrificavano, e conviti celebravano, furono di notte da Traci assaltati, parte uccili, e parte presi vivi; i Beozi lamentandos con i loro nemici della della violata tregua, risposero i Traci, ch'essi secero tregua per i giorni, e non per le notti: con molta ragione simili fraudolenti vengono meritamente vituperati da Cicerone nel primo degli ossizi, perchè sotto una maliziosa, ed astuta interpetrazione di legge sanno ingiuria, come quello, che avendo satto col nemico per trenta giorni tregua, di notte saccheggiava i campi, volendo che la tregua pattuita sosse per li giorni, e non per le notti. Ut ille qui cum triginta dierum essent hosse pasta inducia, notti populabatur agros, quod dierum essent, pasta, non nottium inducia.

Per meglio dimostrare l'obbligazione del patto convenuto nella tregua vengono dalla nostra figura tenuti legati un Cane, ed un Gatto, perche il patto della tregua lega gli animi de nemici, e fazioni contrarie, che nel tempo della tregua riposano, e stanno in pace, finita la tregua tornano ad essere come Cani, e Gatti, i quali alle volte stanno pacificamente insie-

me, ma in breve tempo poi si azzussano.

De' Fatti leggi nell' Immagine.



#### TRIBOLAZIONE.

#### Dello Steffo .

Onna vestita di nero. Sarà scapigliata. Nella destra mano terrà tre martelli, e nella sinistra un cuore.

E' vestita di nero, perche porta neri, e oscuri li pensieri, i quali continuamente macerano l'anima, e il cuore, non altrimente, che se sossero martelli, i quali con percosse continue lo tormentassero.

I capelli sparsi significano i pensieri, che dissipano, e si intricano in-

sieme nel moltiplicare delle tribolazioni, e de' travagli.

#### Tribolazione.

Donna mesta, e afflitta, colle mani, e i piedi legati, e che accanto vi sia un affamato Lupo, in atto di volerlo divorare. (a)

# TRISTIZIA, OVVERO RAMMARICO , DEL BEN ALTRUI.

#### Dello Steffo.

Vedi Rammarico.

TUTELA.

(a) Figura il P. Ricci la Tribolazione: Donna zoppa, la quale cammina velocemente per vie malagevoli, tutte piene di spine, triboli, sterpi, e sassi S' indirizza verso una porta sonuosa, in mezzo alla quale vi apparisce uno scettro.

Si dipinge la Tribolazione Donna, che cammina per strade malagevoli, infra triboli, sterpi, e sassi, perchè de' diversi travagli, che sono in terra, si serve il Signore per nostro bene; ma è zoppa questa Donna, per dimostrare l'effetto della tribolazione; poichè un tribolato in questa vita, par che sia zoppo, quando gli avviene qualche male, arrestandosi nelle prosperità, e trattenendosi dietro gli altri, o nell'onore, o mella roba, o in altro; ma cammina velocemente verso una porta, ove si vede uno scettro, per segno che le tribolazioni sono mezzi, per essere esaltato, nè si acquista mai grado di eminenza, se prima non si patisce qualche assano. Finalmente lo scettro significa il regno, il dominio, e la porta del Paradiso, ove trettololamente drizzano i passi i tribolati, che sostrono pazientemente.

Dipinge altresì il medesimo P. Ricci la Tribolazione del Giusto: Donna quale sia in mezzo ad un ramo secco, ma nella punta siorito, e ad una siumma di suoco. Ha un mazzo di spighe in una mano, e nell'altra un ramo di olivo, e nel vestimento una mano dipinta, che munee una poppa.

Forme ancora il d. P. Ricci la Tribolazione del Peccatore: Donna, che tuene in una mano una sferza di funicelli, e nell'altra un maglio. Vicino le si vede un ramoscello, sa ha da una parte un Leone col freno in hocca.

#### TUTELA

Dello Steffo.



Onna di età virile vestita di rosso. Colla sinistra mano tenga un libro di conti, ove sia scritto COMPUTA, e sopra di esso un paro di bilance. Dalla sinistra banda vi sarà un Gallo; e detta sigura starà in atto, che colla destra mano mostri di coprire con il lembo della veste un fanciullo, che gli sta alli piedi dormendo, ed inoltre appresso di detto sanciullo vi sia un Ragano, o Ramano, che dir vogliamo.

Due Sortà di Tutela si trovano, una più generale dell'altra, quale sigurorono gli Egizi nella maniera che descrive Oro Appolline, l'altra più particolare notissima a' Giurisconsulti, la quale diffinisce Servio Giurisconsulto, e la riseriscono Paolo nella prima legge del titolo de Tutelis, ne' digesti, e Giustiniano insieme nel titolo istesso, al paragraso primo delle Istituzioni, che è tale: Tutela est vis atque potestas in capite libero ad tuendum eum, qui propter atatem se desendere nequit, jure civili data, at permissa; e sebbene nella definizione si dice data, e permessa dalla Legge Civile, su nondimeno dalla Legge Naturale introdotta, come dice Ciccrone, ne' li-

bri degli offizi, e Giustiniano medesimo nel titolo 20. al paragrafo penul-

timo del primo libro.

La facciamo che sia di età virile, perciocchè (come racconta Aristotele nel lib. 2. della Rettorica) questa età ha tutti quei beni, che nella giovanezza, e nella vecchiezza stanno separati, e di tutti gli eccessi, e di tutti li difetti, che si trovano nelle altre età, in questa di loro trova il mezzo, ed il convenevole, per cariche, ossizi, e maneggi. Si veste di rosso, essendocchè nelle sagre lettere detto colore significa la Virtù dell'amore, e della Carità, che ciò molto conviene a quelli che hanno cura de' Pupilli.

Tiene colla sinistra mano il libro, ove è scritto COMPUTA, e sopra del quale sono le bilance, per signissicare che il Tucore è obbligato amministrare con giustizia la roba de' Pupilli, ed insieme renderne minuto

conto.

Il Gallo che gli sta accanto, significa la vigilanza che devono avere

gli Uomini de' negozj.

La dimostrazione di coprire con il lembo della veste il fanciullo che dorme, dimostra il zelo, ed è pubblica voce, e fama la protezione, e tutela che si dice aver questo animale dell' Uomo, mentre dorme in campagna.

#### Tutela.

MAtrona con una Colomba in testa. Tenga la mano destra sopra il capo di un fanciullo, e la sinistra sopra il capo di una fanciulla, e so-

pra ciascuna mano un Passero.

La Tutela è una forza, e podestà data, e permessa dalla Legge Civile in capo libero, per custodir quello, che per mancamento di età disender non si può; però si sigura la mano sopra il capo di un fanciullo, che finisce la Tutela di 14. anni compiti, e sopra una fanciulla, che compiti li 12. esce di Tutela.

L'autorità di dar Tutori su propria de Romani, di ciò quello n' è segno, che se li Tutori, o Pupilli cessavano esser Cittadini Romani, si toglieva la tutela. A' Padri è stato permesso di lasciar Tutori per testamento a' figliuoli, che sieno in podessa loro, perchè secondo la natura è verisimile, che niuno più esattamente pensi di lasciare migliori Tutori a' suol

figliuoli, che i Padri stessi.

Per legge, o per costume trovasi la Tutela sin da Roma nascente. Abbiamo in Tito-Livio, e Dionisso Storici, che ancora Marzio quarto Re de' Romani, il quale mort l'anno 138. dall'edissicazione di Roma, lasciò per Tutore a' suoi sigliuoli Lucio Tarquinio. L'anno poi 302. surono pubblicate le Leggi delle 12. Tavole, dalle quali si concedeva piena podestà al Padre di samiglia di testare, come voleva sopra la pecunia, e tutela delle cose sue, con tal sorma di parole: Pater samilias uti legassit super pecunia, Tutelave rei sua, ita jus esso. Parentibus tutorum liberis in potestate dandorum jus

eno. Provvederono di più le leggi delle 12. tavole a' Pupilli de' Padri morti, senza testamento in tutele, de' quali chiamavasi il viù prossimo parente della medesima casa paterna. Ulpiano. 1 1. ff: de leg. tut. se non vi era nessuno parente per legittimo Tutore, nè Tutore per testamento, la Legge Attilia della quale Livio lib. 29. ordinò che si dessero Tutori a' Puvilli che non ne avevano dal Pretore Urbano, e dalla maggior parte de' Tribuni, la qual Legge il Sigonio giudica fosse avanti il Consolato di Poitumio Albino, e di Marzio Filippo l'Anno di Roma. 567. Onde è quel detto di Verre Pretore in Cicerone, che i Pupilli, e le Pupille erano preda sicura de' Pretori: la medesima Legge Attilia, secondo Ulpiano, dava li Tutori ancora alle Donne, le quali per debolezza di configlio si tenevano in perpetua tutela presso i Romani, siccome veder si può in M. Tullio nell'orazione fatta da lui per Murena. Decretò poi Claudio Imperadore per quanto narra Svetonio, che si dessero tali Tutori dalli Consoli, ma l'Imperadore Antonio Filosofo tolta la cura a' Consoli, su il primo a deputare un Pretore Tutelare, acciò si trattasse con più diligenza de Tusori. Giulio Capitolino: Pratorem Tatelarem primus fecit, cum antea Tutores a Consulibus poscerentur, ut diligentius de Tutoribus tractaretur; nel qual luogo vuole Giambattista Egnazio, che il Pretore Tutelare giudicasse contro i Tutori, se avessero commessa frode nella amministrazione della Tutela.

Devesi amminitrare la Tutela con sincerità, e pietà, della quale n'è simbolo la Colomba, che è senza fele, e nutrisce i polli di altri; veggasi la Glosa sopra il primo della Cantica: Oculi tui Columbarum. Con occhi di colomba si devono custodire i Pupilli, ed i suoi beni, non con occhi di Lupo ingordo, come Gildo, Russino, e Stilicone lasciati Tutori da Teodosio Imperadore di Arcadio, ed Onorio suoi figliuoli; era l'animo loro di usurpare l'Imperio a detti figliuoli, i quali Pupilli alla sine superorono con gran difficoltà il perverso pensiero delli loro Tutori, in diversi tempi tutti uccisi; poiche Iddio vuole che si tenga retta cura de' Pupilli. Esala: Subvenite oppresso, judicate Pupillo, desendite Viduam, & venite, & arguite me, dicit Dominus, e David nel nono Salmo: Pupillo tu eris adjutor.

Tutte le Leggi gridano, e minacciano a chi opprime li Pupilli. Severissimamente vuole Costantino nel libro nono del Codice, titolo decimo, e molto più il Codice Teodosiano, lib. nono, titolo ottavo, che si ga-Aighino i Tutori, che cogliono il siore alle loro Pupille, con pena di rilegazione, e consiscazione di tutti i loro beni: Si Tutor Pupillam suam violata castitate supraverit, deportatione plestatur atque universa ejus facultates sisci suribus vendicentur, quis tam panam debuerit sustincre, tam Raptori Leges impomunt: dove li giudica ancora degni di pene di ratto, cioè della morte. Galba Imperadore lodasi da Svetonio, perchè condannò alla Croce un Tutore, che avvelenò il Pupillo, a cui era successore nell' Eredità, e perchè quel tutore cercò di patir l'ultimo supplizio, con qualche morte più onorevole, allegando di essere Cittadino Romano, comando Galba, che sosse fosse affisso in una Croce imbiancata, più alta delle altre, acciò sosse lone pp 2

vietò, che non potesse esser Tutore, quello al quale apparteneva l'eredità, dopo la morte del Pupillo, perchè con mille maniere occalte potrebbe esser ministro della morte del Pupillo, al quale può ancora nuoceresolo colla poca cura, lasciandolo esser trascurato, acciò si ammali, e muoja per disordini, al qual pericolo di vita non basta la sigurtà di mantener
salva la roba de' Pupilli. Chi sosse stato convinto di aver fraudato, o rubbato al Pupillo, era notato d'infamia, e tenuto alla pena del doppio, per
Decreto della Legge delle 12. tavole, di cui Trisonio in l. tres Tutores sf.
de adm. Tut. lib. 8. disp. Cicerone nell'orazione per Cecinna, e per Quinto Roscio.

Ma il Tutore, oltre la roba, deve aver cura della persona, e della vita delli Pupilli figli di altri, come i Passeri de' figli delle Rondini, i quali se trovano i Rondinini per disgrazia lasciati dalle madri, li raccolgono, e nutriscono come propri: Se il Passero vede qualche Mustela, o Donnola, che voglia entrare nel nido delle Rondini, col gridare e sischiare la scuopre, e se le oppone col rostro a disesa, è salute delli Rondinini.

#### TUTELA DALLE MEDAGLIE.

A Dolfo Occone in una Medaglia di Vespasiano battuta sotto il suo terzo Consolato, l'anno del Signore 74. pone il titolo di TUTELA AUGUSTA, ma non la descrive.

In una Medaglia di Nerva, sotto il suo secondo Consolato, l'anno del Signore 97. si figura: Una Donna con due Putti avanti l'Imperadore, che

sede: TUTELA ITALIÆ.

Nel terzo Consolato l'anno 98. Una figura con Putti, e con Nerva. Imperadore, sotto il medesimo anno. Un rovescio con più Putti, senza

altra figura: TUTELA ITALIÆ COS. III. P. P. S. C.

L'Italia, e Roma specialmente per lungo tempo su nell'Imperio di Domiziano Imperadore travagliata da continue rapine, uccisioni, e da Spie false, per le quali ogni giorno si accresceva argento, e oro all' Erario siscale, con indebite confiscazioni, e condannazioni di personaggi ricchi, e nobili, perlocchè venuto incomportabile fu egli alla fine meritamente ammazzato. In luogo suo su eletto Imperadore Nerva, il quale giurò che a niuno Senatore sarebbe data violenta morte, per suo comandamento, rimesse tutti quelli ch'erano stati banditi, estinse la malignità de'Spioni, e tra gli altri fece morire Sura, che sotto filosofica veste misticava la Spia colla Filosofia, e fece dare a' poveri Cittadini un Campo di seicento mille scudi di oro, avendo commessa la divisione a' Senatori deputati, come narra Cione; e Setto Aurelio riferisce che sollevò le assiste Città. e comandò si alimentassero per l'Italia Putti, e Zitelle di povere famiglie a spese del pubblico: Afflistas Civitates relevavit, puellas, puerosque natos parentibus egestosis sumptu publico per Italia oppida abjussit. Laonde il Senato Romano fece imprimere le suddette Medaglie, ad onore di NervaTOMO QUINTO.

301
Imperadore con titolo di Tutela d'Italia: è certo che un Principe buono è verso i suoi Stati, e Vassalli come un buon Tutore verso i suoi Pupil-

li, che tiene in protezione, e difende la vita, e le facoltà loro.

La medesima lode di buona tutela diede il Senato al suddetto Vespasiano, Imperadore il quale dai bestiali, e pessimi costumi nocivi all' Universo, si mise a ristorare lo stanco Mondo: Fessumque terrarum orbem bregi refectt dice di lui Sesto Aurelio; e Svetonio scrive che suppli a' Senatori il valsente, che ciascuno aver doveva, sostentò le povere casate Consolari con 500, sesterzi l'anno per ciascuno, migliorò per tutto il Mondo molte Città guaste da terremoto, o da incendio, e che su verso ogni gente liberalissimo, Azioni tutte di Augusta Tutela,

#### T IJ T E L

#### Secondo gli Egizi.

Ue teste, una d' Uomo che guardi in dentro, e una di Donna, che guardi in fuori. Oro Appolline sotto titolo di Tutela, e Pierio sotto titolo di custodia. Si potriano figurare in mano di una Donna di grave aspetto.

De Fatti, leggi nelle Immagini,



# V A L O R E.

# Di Cesare Ripa.



Omo di età virile, vestito di oro. Nella destra mano tiene una ghirlanda di Alloro, e uno scettro, e colla sinistra accarezza un Leone, il quale gli si appoggia al sinistro sianco.

All'età virile si appoggia il valore facilmente, perchè suol

per sestessa portare la fortezza dell' animo, e la robustezza del corpo. Vestesi di oro, perciocchè, siccome l' oro nelle siamme si assina; così la perfezione dell' Uomo si acquista nelle siamme degli odi, modriti o dall' invidia, o dalla fortuna.

Gli si sa lo scettro, perchè al valore si devono di ragione i Governi, le Signorie; e la corona di Alloro, che sempre mantiene il verde, senza impallidirsi, dimostra l'offizio dell' Uomo valoroso, secondo il detto di Orazio nelle Pistole.

Nil conscire sibi , nulla pallescere culpa,

Perchè la pallidezza è segno ne' piccoli di poco valore.

Il Leone, col quale si accarezza, dimostra che è opera di vero valore, saper acquistare gli animi degli Uomini sieri, e bestiali, con provocarli alla benevolenza, spogliandoli con particolar garbo de' costumi maligni, e delle maniere spiacevoli.

#### Valore.

S I dipingerà per il valore la figura di Ercole, colla pelle del Leone attorno, e che sia cinto da una gran Serpe, alla quale colle mani

stringe la gola, e la sossoga.

Essendo il Valore una congiunzione della virtù del corpo, e dell'animo insieme, per quella del corpo si dimostra nella Serpe, che uccide detta figura colle mani, rappresentandosi l'invitta prova, che sece Ercole, che fanciullo mentre stava in culla, uccise una grandissima Serpe, e per quella dell'animo le spoglie del Leone, e perciò gli antichi figurarono il Valore nell'immagine di Ercole, e lo dimandarono con nome di Virtù.

De' Fatti, vedi Ardire magnanimo, e generoso. Coraggio ec.

#### V A N A G L O R I A.

Dell' intrepido Acçademico Filopono, Gio. Zaratino Castellini.

Onna di vano aspetto, con un pajo di corna in testa, tralle quali pongasi un sascetto di sieno. I suoi pendenti saranno due sanguisughe, una per orecchia. Terrà nella destra una tromba, nella sinistra una silo, col quale sia ligata una Vespa, che svolazzi in alto, simile alle Api,

ma più grossa, con ali maggiori.

La Vanagloria è un moto inordinato dell' animo, col quale uno desidera la propria eccellenza per esser più degli altri onorato, così è desinita da S. Girolamo in una Epist. Gloria inanis est inordinatus animi motus, quo aliquis propriam desiderat excellentiam, ut alios honore pracellat. La Gloria veramente incita gli animi degli Uomini alla virtà, imperciocchè se il corso delli Cavalli si eccita col suono della tromba: se nella caccia i Veltri colla voce, e grida degli Uomini, prendono animo a conseguir la preda: se collo strepito delle mani si sa, che dagli animali miti si appetisca la velocità, quanto crediamo noi, che si accendino, e destino gli spiriti razionali degli Uomini, i quali nati sono all' appetenza della lode, e della gloria? Quello che si commuove dalla face, e dallo stimolo della gloria ad onorate imprese, non si può dir sennon che abbia un bell'animo, e nobile ingegno: bella cosa è conseguir buona sama, per mezzo di onorate imprese. Quid autem pulchrius viro, Quam gloriam bonam inter homines con-

sequi : disse Teocrito. Tra tutti i premi della virtà, amplissimo è quello della gioria, che ricompensa la brevità della vita, colla memoria della posterità e fa che lontani, presenti siamo, e morti viviamo; ma dall'altro canto si deve ognuno guardar dalla cupidità della gloria, che secondo Tullio nel primo degli offizi toglie la libertà, induce gli animi a cose inginste per pretendenze di superiorità, di onori, di precedenze, d'imperi, e potenze. Comunemente gli Uomini sono tanto accecati dal dasiderio della gloria, che per esser tenuti sopra gli altri più eminenti, vanno mendicando la gloria con immoderata affettazione; nel che si dimostrano totalmente vani. La vera gloria è di occuparsi in opere buone, solo per fine di operar bene, e per conseguir l'eterna gloria, disprezzando l'anplaufo, e la gloria del Mondo, al quale ancora dispiacciono gli Uomini vanagloriosi, con tutto che facciano per fine della gloria operazioni degne di gloria. Dispiacque Alessandro Magno, ancorche vittorioso Imperadore, perche gloriandosi di settesso, voleva esser tenuto per figlio di Giove-Ammone, e per un Dio. Dispiacque Silla a Mario che si mostrasse ambizioso, e troppo immerso nel gusto della gloria; quando che preso Giugurta Re, scolpì l'immagine di lui nel suo anello, però lo privò della que-Aura, e lo scacciò da se; di che sdegnato Silla diede principio alle guerre civili, acceso per certo dalla vanagloria. Mario stesso a cui dispiacque la vanagloria di altri, avendo fatto molte cose egregiamente, per un sol vanto di fellesso datosi, perdè la fama della gloria, e perchè presumè a scriversi, quello che doveva ricevere dall'altrui bocca, non meritò i voti della pubblica commendazione. Dispiacque ancora l'Orator Romano che si gloriasse tanto del suo Confolato, e della congiura di Catilina da lui estinta, massimamente in quel verso.

#### O fortunatam natam me Consule Romam!

Chi vuol conseguir gloria, ancora appresso il mondo, disprezzi la glorla, la quale ottenuta, difficile è a custodirsi, perchè chi opera bene solo per desso di gloria, alfin non sà celare il suo vanaglorioso affetto, lo sa palese, è perde la conquistata gloria : Gloria insequentem sugit, sugientem insequitur. Vana sciocchezza dell' Uomo, che si applica al bene per amor di fragil gloria, e non si accorge che quel bene ch' esercita, è male, non essendo fatto per amor del Sommo Bene Iddio, unico nottro scopo, e vero fine, e per meritar l'eterna gloria! Di che si gloria l'Uomo? della Sapienza? La gloria della Sapienza è ignominia. Sentasi la Sapienza c. 17. Sapientia gloria correptio cum contumelia. Chi si gloria di sapere, non sa onde quel Savio disse: Hoc unum scio, quod nibil scio, col qual detto su giudicato si venisse a gloriare, ed attribuire di saper molto; pero quell'altro più accorto volle piuttolto dire: Ne id quidem 'scie, an nibil sciam, perchè si affatiga l' Uomo in comporre opere ? per mottrare alli futuri secoli il suo sapere, e perchè si sparga il nome suo per lo Mondo. Oh come riesce vana que-

questa vanagloria! poiche alli suoi medesimi giorni da pochi vien conosciuto. Quanti si conoscono a vista, le virtù de'quali, e l'opere non si sanno? e quanti sono conosciuti a nome per le opere, e virtu loro, cheper vilta non si conoscono? Se dunque a' tempi loro non conseguiscono la bramata gloria, nemmeno secondo l'intento loro la conseguiranno per tempi avvenire; poiche la lunghezza, e mutazione de' tempi, opprime la ... fama delle cose passate; ma che gusto sentiranno essi di esser dopo morte nominati? ed in vita non si sente bene spesso disgusto in sentir lacerate le opere sue da invidi, da maligni, e dalla moltitudine, e varietà de' giudizi critici, trovandosi di quelli, che in vece di gloria danno biasimo? Oltre che diverse sono le professioni. I professori di una scienza, ed arte perloppiù non si curano de' trattati di un' altra. Trovandomi un giorno in un circolo onorato di letterate persone su citato ad un' occorrenza Tito Livio: dimandò un Teologo Spagnuolo, eccellente nella sua disciplina, chi era Tito-Livio; e di che trattava; tanto che appresso di lui la. gloria di quel nobile Autore, e de' Romani, de' quali egli tratta, era incognita; e pur Tito-Livio ( per quanto narra Plinio, nella sua dedicatoria a Vespassiano Imperadore) si gloriava di aver acquistato tanta gloria, che non aveva bisogno di scriver più. Nondimeno il suo vanto, e la sua gloria non è nota a tutti i Letterati: tanto meno sarà nota quella di altri di minore autorità. Difficil cosa è conseguir la gloria che si appetisce appresso ognuno, ed in ogni luogo. I Cortigiani, che si gloriano di avere i primi gradi, e favori in una Corte, di vanagloria gonfi pensano, che non ci sieno altri ch' essi al Mondo, e che i nomi loro sieno celebri, e noti dall' Indo, al Mauro. Oh quanto si aggabbano! Che sappiamo noi come si chiamano i Cortigiani principali del Re di Francia, di Spagna, dell'Imperadore? nè tampoco quelli di là fanno questi di quà, anzi nè in Roma medesima sono da tutta la Nobiltà conosciuti, e stimati. Ma che dico io de' Cortigiani? quanti Principi, Baroni, e Prelati ci sono al Mondo, il nome de'quali non sappiamo? e se da uno si sa, da altri non si sa; quante statue, armi, de' Principi, ed insegne vediamo ne' Palazzi, Tempi, e sepoleri da noi non conosciute? nè solo de' passati, ma ancora di quelli, che oggi giorno vivono, sono da tutti, e per tutto conosciute. La maggior gloria, che più oltre sia dilatata, è quella de' Romani, e nondimeno a' tempi dell' Oratore la gloria loro, che pur avevano riportate gloriose vittorie di Affrica, de' Parti, e di altre più remote Regioni del Mondo, non aveva passato il il siume Gange, ed asceso il Monte Caucaso; laonde nel sogno di Scipione da M. Tullio immaginato, così parla Affricano: Ex his ipfis cultis notisque terris num aut tuum, aut cujusquam nostrum nomen, vel Caucasum bunc, quem cernis, transcendere potuit, vel illam Gangem transnare? quis in reliquis Orientis, aut obeuntis Solis ultimis aut Aquilonis, Austrive parcibus tuum nomen audiet? quibus amputatis cernis profecto. quantis in angustis vestra gloria se dilatari velit. Veggasi tutto il testo. cominciando più sopra, che certo è degno di esser veduto in tal materia di vanagloria, e con esso veggasi Macrobio cap, x, e Boezio de Confolatione,  $\mathbf{Q}$  q

lib. 2., prosa sesta, il quale nel verso esorta i desiderosi della vanagloria a rimirar la gloria del Cielo immenso, in tal guisa, per vile terrà ciascuno la gloria del Mondo, e vergognerassi che il suo nome non possa empire il breve spazio della Terra.

#### Brevemque replere non valentis abitum Pudebit austi nominis.

Vergogninsi ben meglio quelle persone, che prendono vanagioria da. quel caduco, e fragil bene, cli' è vento, ed ombra, ed ha nome beltade; confondansi quelli ambiziosi, che per gloriarsi di aver amistà de' Principi, con presenti, e superflue spese comprano l'amicizia loro. Nascondansi quelli, che privati Cittadini, per esser tenuti magnanimi, e ricchi al par de' Principi, pongono quanto hanno in fabbriche, ed edifizi finisurati, e tal volta in fondar nuovi Castelli, gloriandosi, che vi resti l'arme, il nome loro, e la fondazione col millesimo. Vanità che dolcemente impoverir li fa, gloria, che cara lor costa; siccome caro pagar volle Frine Meretrice la vanagloria della sua memoria, che il guadagno di molti anni offerse d'impiegarlo in rifar le mura a' Tebani, ogni volta ch' essi avessero posta questa inscrizione intorno alle mura, distrutte da Alessandro, e ristorate da lei: Alexander quidem subvertit, sed Prhyne restituit. Meschiui, ed infelici si reputino coloro, che si gloriano della ricchezza, e potenza. lero, che in un punto perder possono, nè veggono la morte che si approfima sopra; che da Cristiano, piucchè da Gentile, partò Sossfane Greco Poeta:

Ob Infelices ut plurimum, minimum vero felices
Mortales, quid gloriamini propter potestates,
Quas una lux vel dedit vel abslulit?
Cum primum aliqua fortuna affulserit, bomines nibil illico
Ad Calos caput erigitis, interea dominum
Orcum, seu Plutonem astantem non videtis proxime.

Ho voluto scoprire avanti li precedenti passi, acciò siamo più cauti, a non ci lasciar coprire dalla Vanagloria, sotto specie di onorata Gloria:

veniamo hora all'esposizione della figura.

Donna figurast la Vanagloria, perchè sebbene quasi ogni sorta di persona è vanagloriosa, nulladimeno le Donne, come più vane e leggiere,
hanno dentro di se un particolare assetto, e studio di Vanagloria; ciò tiene il Tiraquello nelle Leggi connubiali, per autorità di San Grisostomo:
Vane ait gloriosium omne genas hominum est, ut ita dicam, maxime autem muliebre, il medessimo Santo nelle Pistole agli Esesi, Omilia 15: Habet, inquit, mulier in se quoddam Vanegloria studium.

La

La Vanagloria è una grande spietata Bestia: Immanis Bestia Vanagloria, disse Filone Ebreo nella vita dell' Uomo civile; come gran bestia portain testa le corna, le quali presso altri sono simbolo della potenza, e dignità; appresso noi in questo luogo figurano la superbia, che dalla dignità, potenza, e facoltà di qualche dote, e virtù che uno conosce in se, per loppiù si genera, e da lei nasce la Vanagloria, che del pari colla superbia sempre cammina, poiche niun superbo è senza Vanagloria, nè niun Vanaglorioso è senza Superbia. Lucifero vanamente gloriandosi della sua eccellenza, bellezza, ed eminenza, insuperbitosi meritò di esser incoronato dal Mondo con un par di corna, le quali denotano l'alterezza della Superbia, e della Vanagloria. Al Popolo Moabito vanagloriofo e superbo, volle Iddio fosse rotto il corno della Superbia, ed il braccio della sua potenza, Geremla c. 48. abscissum est cornu Moab, & brachium ejus contritum est. Audivimus superbiam Moab, superbus est valde sublimitatem ejus, & arrogantiam. & superbiam, & altitudinem cordis ejus; cessabit Moab esse Populus, quoniam contra Dominum gloriatus est. Ad Israelle che pigliò vanagloria, e superbia delle sue facoltà, e delizie temporali, che niente sono, minaccia Dio in Amos c. 6. Qui latamini in nibil, qui dictis, nunquid non in fortitudine nostra assumpsimus nobis cornua? Ecce enim suscitabo super vos domus Israel gentemo, & conterent vos ab introitu Emath, usque ad torrentem deserti; Onde il Regio Poeta David nel Salmo 74. apertamente ci ammonisce, che non alziamo il corno della superbia, e della vanagloria: Nolite exaltare in altumo cornu vestrum, ego autem annuntiabo in saculum: cantabo Deo Jacob, & omnia cornua peccatorum confringam; dicesi romper le corna, per levar la superbia. e l'orgoglio di capo ad altri, attesocche il Toro colle corna è superbo, e feroce; se gli si rompono le corna, perde la superbia, e serocità. A questo allude Orazio nella Satira quinta, lib. primo.

> ....O, tua cornu Ni foret execto frons, inquit, quid faceres? cum Sic mutilus minitaris?

Ed altrove le pone pur per l'alterezza, superbia, e ardire nell'Ode 21. lib. 3. ove canta le virtu del vizio:

> Tu spem reducis mentibus anxiis, Viresque & addis cornua Pauperi, Post te neque iratos trementi Regum apices, neque militum arma.

E nell' Epodo, Ode. 6.

Cave, cave, namque in malos asperrimus Parata tollo cornua. 208

Alzar le corna, ed erger il corno, dicono i nostri Poeti, laonde ancora da loro pigliansi le corna per la superbia. Torquato Tasso:

A ragion dico, al tumido Gernando Fiaccà le corna del superbo orgoglio.

Petrarca.

Il Successor di Carlo
Prese ha già l'arme per fiaccar le corna
A Bahilonia

E nel trionfo del tempo.

O perché, umana gloria, tante corna?

Ciò è tanto è superbia; per aver umana Gloria tante corna, figurass la Vanagloria con le corna simili ad una bestia. Bestie apunto sono i Vanagloriofi, che mossi dalla Vanagloria commettono bene spesso bestialità grandissime, e incredibili. Bestia su Empedocle Filosofo riputato a' suoi tempi di mente saggia, e sincera, il quale per ambizione di esser tenuto un Dio, come se susse spiccato, e asceso al Cielo, non sapendosi nuova di lui, da nascosto si gettò nell'ardente voraggine del Monte Etna; ma la veemenza del fuoco sbalzò in alto fuor della voraggine la sua scarpa di ferro, che portar soleva, e in tal guisa il suoco palesò l'ardente siamma della sua Vanagloria. Bestie sono coloro, i quali non essendo nati a' fatti egregi, cercano diventar famosi in misfatti. Tale su Erostrato, che abbrucciò il tempio di Diana Efessa, solo per farsi nominare al Mondo; siccome egli confessò , perilchè proibirono che non fusse nominato, sebbene il suo nome non si potè opprimere come incendiario di un si stupendo Edifizio, annoverato tra le sette meraviglie del del Mondo. Bestie sono quelli, che col sangue de' Prencipi, e loro insieme si scrivono nell' immortalità, o per dir meglio mortalità della Vanagloria con evidente perdita della vita. Girolamo Olgiati incitato all' ingordigia di gloria dall' eloquenza di Cola Montano suo Maestro, uccise in Chiesa con altri congiurati Galeazzo Sforza, non tanto per liberar Milano, Patria sua, das tirannico dominio, quanto per Vanagloria, siccome all' ultimo supplizio nel far animo a se stello manifestò, così dicendo: Mors acerba, fama perpetua, stabit vetus memoria facti. A' tempi nostri F. Giacomo Clemente anch' esso volse immortalare il suo nome colla morte di Enrico III. Re di Francia, sebbene esso restò morto prima del Re. Gio: Schatel Scuolaro Parigino nel 1504. a' 17. di Dicembre, mosso anch' esso da persuasioni di un suo Maettro, volle dare un cortello nella gola ad Enrico IV. Re, soccessores del suddetto, ma fallò il colpo, mentre il Re s' inchino per render saluto ad un principal Monsù, che si partiva da lui; gli colle però in bocca,

TOMO QUINTO.

309
she lo ferì nel labro, e gli buttò un dente: il consultore finì la vita col laccio, ed il giovane per premio della sua Vanagloria, essendogli prima tagliata la mano, fu da quattro cavalli diviso in quattro parti, ed abbrucciato miseramente. Visse l'invitto Re fulmine di guerra dopo lo schifato pericolo. 15. anni e cinque mesi. In capo a detto tempo del 1610. a' 14. di Maggio dentro in Parigi sulle 21, ore, essendo in Carrozza, che fermar fece per rimirare un arco trionfale, eletto ad onore della Regina. Maria sua moglie, su con dolore universale di tutta la Cristianità, pur con un coltello assaltato, e in due colpi di vita privo, da Francesco Ravallot Francese di Angolemme, indotto senza dubbio da liberalità di Vanagloria, poichè ne' tormenti si burlava, e rideva de' Giudici, gloriandosi di tanta enormità, volle morir ottinato, ed impotente: il suo braccio sacrilego percussore fu sin al cubito arso, e consumato da fervido piombo, gettatogli sopra a poco a poco, il restante del corpo su tenagliato con infuocati ferri, e posto nelle piaghe piombo, e solso liquesatto, gli surono svelte le poppe, medicate coll'istesso ardente liquore, finalmente su da quattro cavalli spartito in più pezzi, i quali da furor di Popolo, primache si riducessero in cenere, secondo la sentenza data, furono strascinati per la Città. Tutte queste sono bestialità dettate dalla gran bestia della Vanagloria, per la quale i temerari, e vanagloriosi alzano le corna, ma rimangono scherniti, e scornati con vilipendio, ed ignominia loro. Tralascio qui la bestialità degl' lpocriti, i quali, siccome riferisce Castor Durante, usano cambiar colore, e farsi pallidi col sumo di cimino, ed estenuano la faccia loro, solo per Vanagloria, e commettono anch' essi eccessi di be-Rialirà.

Il fieno intorno alle corna, posto negli Adagi sotto quelle parole di Orazio, libro primo, Sat. 4.

#### Fanum habet in cornu, longe fuge.

Pigliasi da Pierio per simbolo della ferocità, non lontana dalla Vanagloria, perchè siccome i Tori, per l'abbondanza del patto ingrassati, divengono più altieri, ed infolenti; così le persone del Mondo, per l'ab-"bondanza della comodità, e felicità, e potenza loro, divengono più superbi, e vanagloriosi; contuttocciò noi, per altro rispetto, poniamo intorno alle corna della Vanagloria il fieno, per dimottrare che le gravi corna delle alterezze si riducono in leggerezza di fieno, in vanità, in niente; e che i superbi, ed alti pensieri, che ha in testa il Vanaglorioso, restano all'ultimo offuscati da una viltà abietta, e minima; poiche il pensiero del Vanaglorioso è appunto come il fieno, gli fiorisce nella mente per un poco, ma tosto si risolve in aridità di sieno, che in un ameno prato baldanzoso verdeggia; ma in breve si secca, ed il siore gli casca. Essia c. 40. Omnis gloria ejus quasi flos agri, exiccatum est fænum, & cecidit flos. Concetto, che si ripete da San Pietro, e da S. Giacomo nella prima epistola: Glorietur autem frater humilis in exaltatione sua, dives autem in humilitate sua, quoniam sicut flos fæni transibit, exortus est enim Sol cum ardore, &

arescit fænum, & flos eius decidit, & decor vultus eius deperiit.

Le Sanguisuche, che alle orecchia stanno attaccate, denotano la Vanagloria esser come una Mignatta, che magna di continuo l'anima, e succhia la mente, che non si stacca, sennon alla morte; poiche gli Uomini, ancorche sapientissimi, finche vivono, sono dentro di loro nel pensiero tocchi dall'avidità della gloria; però disse Platone, che la cupidigia della. gloria è l'ultima spoglia di che si spogli l'anima: Cupidinem gloria, velut ultimam tunicam, anima solet deponere; al che risguarda quello di Cornelio Tacito nelle Storie, lib. 4. Erant quibus appetentia fama videretur, quando etiam sapientibus cupido gloria novissima exuitur, Nel qual luogo parla di Peto Trasea disprezzator di ricchezze, mantenitor del giusto, intrepido e costante, sennon che da alcuni parve troppo avido di sama, poichè ancora negli Uomini savi l'ultimo affetto, che si lascia, è il desiderio di gloria; la quale sottilmente entra, ma ingordamente divora il bene, che si fa, senza che ce ne sentiamo. S. Grisoltomo: Quo inanis gloria ingreditur, omnia, qua intus sunt insensibiliter aufert: onde con proporzionato nome S. Gio: Climaco chiama la Vanagloria sanguisuca; il qual Santo, per quanto riferisce il Granata in una predica, del Tomo 2, dice, ch' egli espugnava l'avarizia colla misericordia, l'accidia colla meditazione della morte, e la Vanagloria, col farsi veder di rado, col parlar poco, colla solitudine, e colla taciturnità, rimedi veramente atti a schifar questa Sanguisuca, che sì fortemente si attacca, e con gran difficoltà dagli animi tiaccar si può, le cui forze, dice Santo Agostino, che non le sà, sennon chi cerca farle resistenza, perchè se ad alcuno è facile il non desiderar lode, quando non si sporge, difficil cosa è a non se ne pigliar diletto, quando si offerisce. Quas vires nocendi habeat humanæ gloriæ amor non sentit, nist qui ei bellum. indixerit, quia & si cuique facile est laudem non cupere dum negatur, difscile tamen est ea non delectari cum offertur. Ma quella Sanguisuga è tanto ghiotta, che non ci lascia aspettare che altri ci offerisca lode, ma fa che noi l'andiamo procacciando, perche naturalmente ciascuno ha dentro di sequesta Sanguisuga di amor di gloria, però non così facilmente si può intutto staccar dal senso, nemmeno da quelli, che pensano disprezzar la Va. nagloria, quando se ne compiacciono, non la sprezzano altrimenti, gloriandosi dentro di loro della gloria, ch' essi abbracciano inavvedutamente. Grande ingordo di Vanagloria è colui, secondo Valerio Massimo, che si gloria esser lontano dalla gloria: la quale da Uomini chiari, ed illustri si chiede per fine di umili cose. Quelli stessi che esortano il disprezzo di lei, non la sprezzano, quando che nelli medesimi volumi, ne' quali trattano del disprezzo della gloria, vi aggiungono avanti il nome loro. Tullio in Archia Poeta. Trahimur omnes laudis studio, et optimus quisque maxime gloria ducitur, Ipsi illi Philosophi etiam in illis libellis, quos de contemuenda gloria. scribunt, nomen suum inscribunt, in quo pradicationem, & nobilitatem despiciunt, pradicari, & nominari voluni. Quanto soavemente succhia quella Sanguisuga, si può congetturare da quelli personaggi di suprema autorita, e virtu, che con onorate imprese, ed azioni hanno ornata la vita loro, e dato materia a culti ingegni di tesserne storie; nè hanno aspettato che altri le scrivano, come Cesare Dittatore, che di suo pugno compose le sue generose azioni. Adriano Imperadore sece libri della sua vita, e li diede a' Liberti suoi letterati, che li pubblicassero sotto nome loro, tra' quali, i libri di Flegonte, dice Sparziano, che sossero di Adriano. Settimio Severo li sece pubblicare col proprio nome. Pio II. scrisse di sua mano i Commentari delle cose occorse nel suo Pontisicato, ne' quali a passo, e passo va disegnando le sue lodi colla propria penna; veggasi in questo particolare Ful-

gosio, lib. 8. c. 15.

La Tromba, che nella destra tiene, è ordinario stromento della Vanagloria, che fa l'offizio da sestessa della fama, e significa quelli che nella Vanagloria eccedono, e che di propria bocca cantano di se medesimi, ed innalzano con magnificenza di parole le cose loro, e se fanno qualche opera buona, la fanno in modo che si sappia, ed acciò si sappia bene, la pubblicano ess. S. Grisostomo sopra S. Matteo, cap. 6. in quel passo: Cum facis eleemosynam noli tuba canere ante te; dice che la tromba è ogni azione, ovvero parola, per la quale il vanto dell' opera si rappresenta, es che il cantar colla tromba, è desiderar la pompa della Vanagloria: Tuba. est omnis actus, vel sermo, per quem ipsa operis jactantia designatur. Tuba ergo canere, est pompam vane laudis appetere. Brutta cosa è il vantarsi, odiosa agli Uomini, e a Dio stesso, che odiava Moab, perche era vanaglorioso, superbo, e perchè si vantava nella virtà sua, la quale non era nguale al vanto. Ego scio, ait Dominus, jastantiam ejus, & quod non sit juxta ea. virtus eius. Aristide Orator Greco tiene, che quando i fatti corrispondono al vanto delle parole, che sia conveniente di lodar sessesso. Per appoggiar la sua opinione arreca le parole d'Achille nel nono dell'Iliade:

> Oppida per quatuor capi Navalibus armis, Terrentis unum, atque decem circum ubera Troja, Thesauros quibus è cunstis multosque, bonosque Eripui atque omnes Atrida munera seci.

Soggiunge Aristide: Nemo Gracorum indignatur cur? quia congruunt sa-Ba verbis. Ma dica pur quel che si voglia. Non ci è cosa che siminuisca più la lode, che il vantars, e gloriarsi delle sue opere, ancorchè vere.

Laus in ore proprio sordescit.

Non è degna di essere approvata la disesa, che sa Aristide, il quale avendo lodato una sua Orazione sopra Minerva, perchè su ripreso della lode datasi da se medesimo, nel Parastegmate, sottiene, che sece bene a gloriarsi, con molti esempi specialmente di Omero, che si attribuiva il Principato della Poessa, e che Essodo ancor egli si gloria:

. . . Musarum laudes infert , Qua quondam Hesiodum docuerunt carmina pulchra .

Rispondo, che all'esempio de' Poeti in vantarsi, e gloriarsi non si deve poner mente, perchè è loro proprio vano costume, essendocchè esse appetiscono più la Vanagloria, che le sostanze, e se la danno bene spesso con apportato d'iperbole, e grande apertura di bocca; nel che i Poeti di oggidi avanzano quanti Poeti sieno mai stati al Mondo, perchè ho sentito dire ad alcuni di loro, che Virgilio non è tanto mirabile, quanto si tiene dal Mondo, comecche essi abbiano più giudizio di tutto il Mondo; che il loro stile è più sonoro del suo: altri che abbiano più culta, dolce. e soave facondia di Catullo, Tibullo, e Properzio: altri nella Poesia volgare dicono, che lo stile del Petrarca non è da imitare, perchè non si usa più; quasicche lo stile ottimo sia qualche braga alla Martingalla, calzone alla Sivigliana, e che lo stile de' capi principali non sia valido per ogni tempo, ancorche si muti forma di lingua. Siccome sempre sarà degno di esser imitato più di ogni altro, lo stile di Omero, di Pindaro, di Vírgilio, e di Orazio, nel genere loro; così nel suo sarà quello del Petrarca. Sennon si usa, non si usa da chi non vuole, da chi non può, e da. chi non sa usarla; però tacciano i nostri Poeti, nè dicano più, che se il Petrarca ritornasse in vita, mutarebbe maniera di dire, e comporrebbe, come essi compongono, talmentechè il Petrarca pigliarebbe esempio da loro, ma io credo piuttosto che si riderebbe di loro, e chiamarebbe le loro, Poesia de' spropositi, quando leggesse, nel monte del Cielo, Tana. di stelle, Stalle del Mare, per superar Omero, che pose una spelonca. de' cavalli nel profondo del Mare, animata notte, per una Vedova, ed altri mille ridicolosi spropositi, tenuti da loro spiriti di Poessa: dicono di più che il Poema dell'Ariosto va terra, terra, e che quello del Tasso fa troppo alte Corvette; ma che essi hanno trovato la vera sorte di stile eroico. Io per me vorrei che lo dicessero per più riputazione loro. Il dire è facil cosa, difficoltà è fare di propria invenzione cose nuove, senza. ripetere cose divolgate da altri, da quelli medesimi, che esti biasimano, ed arrivare i predetti Poeti, non che passarli. La verità è ch'essi cercano opprimere con parole la gloria di altri, per innalzar sessessi; ma ci vuole altro che parole di vanto, colle quali movono a riso le genti, e per le quali si rendono odiosi, ed abominevoli, e quando bene ancora avessero i fatti, non per questo fariano bene a gloriarsi; la lode che vien data da altri è soave da dirsi (dice Zenosonte) ma nojosa è da udirsi, quando uno da sestesso se la piglia; tantopiù poi è nojota, quando, che deroga allagloria altrui, per gloriar sessesso, essendo cosa suor di ogni urbanità: Nequaquam civile est laudi, & gloria aliena se ipsum opponere; disse Plutarco. Ma torniamo ad Aristide. Che Esiodo si lodi da sestesso in quel verso, nel principio della Teogonia, a me non pare che tanto si lodi, quanto che riconosca la lode della sua Poesia dalle Muse. Tollerabili sono colo-

che nel toccar qualche cosa di se, non si attribuiscono il tutto, ma riconoscono la virtà, il valore, ed il talento loro da Dio, e questa è la quinta maniera e cagione che arreca Plutarco di poter lodar settesso, quando, che le sue lodi si trasferiscono in altri, come principalmente ricevendole dalla Divina mano. Che Omero si attribuisca il principato della Poesia, confesso di non aver letto dove, però non posso giudicare la sua vanagloria; se l'ha fatto, non per questo piglia conveniente esempio da lui Arittide, al quale come Oratore non si conviene la libertà Poetica, anzi al Poeta illesso è biasimevole passar nelle sue lodi: siccome Plutarco nel Trattato di lodar sessesso, biasima Pindaro, che si vanta, e non fa mai fine di magnificar la sua facoltà. Ho ben veduto in Omero, che le più principali, e sagge persone del suo Poema, suor di decoro si vantano, come Ulisse, nell' Odissea, il quale esponendo le sue calamità ad Alcinoo Imperadore, narra le sue imprese ordinatamente in quattro libri, dall' ottavo al duodecimo. Permetto l'occasione di raccontare l'imprese. le prodezze, e le vittorie sue, dalle cose avverse, conforme al parer di Plutarco; ma non ammetto l'esordio, e la forma delle parole, colle quali troppo s'innalza, massimamente ritrovandosi allora in basso stato, come bilognoso forastiere:

> Sum Olysses Laertiades, qui omnibus dolis Hominibus cura sum, & mea gloria Calum attingit.

Se noi sentissimo dire ad un Savio, più d'Ulisse, e di Salomone insieme, la mia gloria per fin al Ciel si spande, ci metteressimo a ridere, e lo giudicaressimo non savio, ma stolto, e tanto più rideressimo se lo sentissimo dire da un meschino forastiere da noi non conosciuto. Come arriva la sua fama, e gloria tanto alto, se si dà a conoscere ad Alcinoo, che non sapeva chi si fosse? e che sia il vero: nel fine dell'ottavo, vedendo Alcinoo, che Ulisse piangeva dirottamente, gli dimandò perchè piangeva, chi era, come si chiamava, e da qual luogo fosse. Ulisse nel principio del nono gli risponde: Sum Visses &c. Alcinoo dopo averlo udito molto a lungo, mostra di non conoscerlo, nemmeno per fama, quando che nel mezzo dell' undecima Oditsea, altro non replica in sostanza, che queste parole: Dall'aspetto non posso giudicare che tu sia un furbo, nè un falfario, come molti Uomini, che vanno vagabondi per la terra, e piantan passocchie, canzoni, e menzogne, dandosi vanto di aver satto, e detto; perchè hai bella maniera di dire, e buoni pensieri. Ma dato che ancora Alcinoo Imperadore lo avesse conosciuto per fama, non istava beneche Ulisse di sestesso dicesse: Mea gloria Calum attingit; ne a sua imita, zione l'Enea di Virgilio:

Sum pius Aneas fama super athera notus.

Può

114

Può ben uno darsi a conoscere ad un altro con riputazione, ed onor suo, senza innalzar la sama sua con esagerazioni di parole, e senza dare a sessesso epiteti di lode. Nestore parimente si gloria troppo; e parlando con Agamennone Imperadore, e con Achille Re, e Capitano più degli altri Greci valoroso, nel gloriarsi viene ad avvilirli, dicendo a loro: io ho pratticato con persone più sorti di voi, dalle quali sempre sui stimato.

Jam enim aliquando ego . & cum fortioríbus . quam vos . Viris consuetudinem babui : & nunquam me ipsi parvi penderunt .

Doveva aggrandir la grandezza di quelli, con i quali conversò in gioventù sua, senza venire ad una nojosa comparazione, con poca stima de' Principi, con i quali parlava. Achille ha dell' arrogante, a dire ad Agamennone suo Imperadore, in presenza de' Greci: Tu non hai onorato me, che sono il più sorte di tutti i Greci. E dolendosi con Teti, madre sua, conferma l' istesso:

Noscat autem & Atrides late dominans Agamemnon Suam culpam; quod fortissimum Achivorum non nominavit.

Aveva campo di mostrar le sue ragioni, ed il torto sattogli da Agamennone, senza vantarsi di essere il più forte de' Greci. Certo è che simili parole lo fanno superbo, ed immodesto; conosciuto per tale da Cicerone, diffe nelle l'usculane: Quid Achille Homerico fadius? Parla bene con giulta maniera nel nono dell'Iliade, quando ricusa di non tornare a servire Agamennone, ad Ulisse, Ajace, e Fenice suoi Ambasciatori, dicendo loro, di aver sempre combattuto, ed esposta la vita sua per servizio di Agamennone, di aver preso dodici Città per mare, per terra undici, e di aver fatto molti bottini de' Tesori preziosi, e datili tutti ad Agamennone; poiche tutto ciò non lo dice a fine di vantarsi delle sue imprese; ma per far vedere i giusti meriti della sua servitù, e l'ingiusto torto ricevuto in ricompensa dal suo Imperadore; attesocchè il contar i suoi fatti, per difesa sua, e scolpar sestesso, è la prima cagione, che permette Plutarco in lodar sestesso; però Aristide non piglia ugual esempio, perchè ad Achille era necessario in tal caso narrar le sue prodezze, veramente satte, tanto più che le narra semplicemente, senza esagerazione di lode; ma a lui non esa necessario, nè conveniva lodare l' orazione sua. Concedes bene che si difendano le opere sue, e che si mantenga di averle fatte bene, quando da altri sono riprese; ma non essendo stata a lui da alcuno biasimata ! opera sua, non doveva egli prima lodarla, ne mantener poi che aveisefatto bene ad essersi lodato da sestesso, quando su ripreso ch' egli si gloriava. Il maggior Oratore di tutti i Greci lo viene a convincere, dicendo che niuna persona di sodezza, e dottrina segnalata, non dirà cosa alcuna glorjosamente di sestesso, ma arrossirà ancora sentirne dire da altri. Quelli poi che sono lontani dalla vera dottrina, che si attribuiscono, e presumono averla, per non sapere, parole nojesissime ad udirsi, di sestessi proferiscono: Tantum abest ullum illorum, qui solide dosti sunt, quicquam de se gloriosus dicere, ut alio etiam dicente erubescant: Qui vero longius a vera, quam sibi vindicant, doctrina absunt, propter inscientiam verba molessissime audienda de se ipsis proferunt. Sicche niuno deve sare il trombetta delle sue lodi, o vere, o non vere che sieno.

La Vespa, che svolazza in alto, è di quella sorte simile alle Api, ma più grossa, la quale perchè manda fuora un suono che ribomba, da Latini chiamasi Bombilius, è inutile a produr mele, e si fabbrica i favi di luto, dentro vuoti di sostanza: attissimo simbolo dell' Uomo vanaglorioso, che per l'ordinario ha molte parole di vanto, e sa molto strepito. ma nel refto è inutile, e si forma nella mente Cattelli in aria, pensieri vuoti di senno, e di sapere, sabbricati appurto di luto; poiche si fonda sopra la vanagloria delle cose terrene, ond'e quell' Adagio: Bombilius Homo. Tali sono quelli Uomini, che descrive Teofrasto nelli caratteri Etici, cap. 57. e 62. inetti, ambiziosi, ostentatori, a' quali si assomigliano quelli, che boriosamente compariscono sontuosi, e profumati con Paggi, livrea, e Motetti appresso, per esser più risguardati, ed ammirati, portando collane al collo, e giojelli in testa; quelli che ogni minima cosa, che fanno, cercano di farla con vano, ed affettato apparecchio, tenendofene poi buono appresso le genti che incontrano, fermano ciascuno, danno conto dell' ordine tenuto, e vi fanno i commenti sopra. Quelli che con nojosa. ostentazione celebrano la nobiltà degli Avi loro, le ricchezze, e facoltà, convitano altri a casa loro, non per cortessa, ma per vanità, acciò si vegga il loro splendido addobbamento, la loro superflua polizia, a' quali non si può far maggior dispetto, che non accettar l'invito, e non risguardare ciò ch' essi reputano grandezza loro, Quelli che da tutti, e per tutto pigliano la precedenza, la banda dritta, e'l primo luogo. Quelli che si compiacciono di esser veduti appresso un Principe, e stanno più sul grave, che l'istesso Principe, massimamente fuora in carrozza. Quelli, che per parer di aver gran negozi, maneggi e segreti d'importanza, si ritirano da banda per ogni poco di cosa, e si accostano alle. orecchia delle persone, come che ragionassero di occulte imprese, nè dicono cosa, che in palese dir non potessero. Quelli, che sanno mostra di un soprascritto con titolo di Molto Illustre, e talvolta d'Illustrissimo, e dicono di ricever continuamente lettere, or da un Principe, or dall' altro, e si offeriscono di favorirti appresso quelli, non come offiziosi, ma come vanagloriosi, per darti ad intendere, ch'essi possono appresso Principi. Di così fatte leggerezze si pascono, e sono inutili per se, non che utili per altri, essendo tutto il loro studio posto nella vanità, che si risolve al fine in un rimbombo, che in breve svanisce; siccome ogni

ICONOLOGIA

216

pompa, e gloria de' mortali in questo Mondo, con sonoro rimbombo per risce, conforme a quel Davidico terzetto:

Periit corum memoria cum sonitu. (4)

De' Fatti, vedi Arroganza,



VANITA?.

E' Giovane, per dimostrare il poco sapere, e la poca prudenza.

I vasi denotano i desideri, ed affetti mondani.

Le Formiche, che sono geroglisico di moltitudine de' nemici, danno ad intendere che lo spirito di Vanagloria danneggia l' anima, ed il loro merito.

Altresi dipinge il medesimo P. Ricci la Vanagloria nelle cose spirituali: Domna con gli occhi, che gnardano la terra, e verso i piedi. Mostra di sar elemosina adi un povero. e con quella stessa muno tiene i Pater mostri, o Corona da orare, ed inseme una tromba da suonore. Le si vedono appresso molti giunchi marini. Coll' altra mano tiene parte della veste alzata, sembrando aver tolta con essa l'acqua da un sonte, she l'è vicino.

Cogli occhi in terra, perchè il Vanaglorioso non hà occhio, nè pensiero a Dio. L'atto di sare elemosina, ed orare, ed insieme la tromba, dimostrano che il Vanaglorioso desidera, che si sparga la sama di sue buone Opere.

Il Ginnco marino è simbolo della Vanagloria, perchè non sa trutto.

La veste, colla quale pare che abbia presa acqua dal sonte, ombreggia che i Vanagloriosi sacendo del bene, per sola apparenza, in un tratto perdono (come l'acqua, che dalla veste ne scorre) tutte le loro satiche.

<sup>(</sup>a) E' immaginata dal P. Ricci la Vanagloria: Donna giovane co' capelli sparsi in also. Ha dipinte nel vestimento molte lingue, e mani. Sta in atto di tirare con una sune gagliardamente una colonna. Si vedono a' piedi di lei alcuni vasi, e molta quantità di formiche.

I Capelli sparsi in alto ombreggiano l' alterezza d' innalzarsi sopra i proprimeriti.

Il tirar la colonna fignifica che il Vanagloriose vorrebbe a sorza trarre a se tutte le lodi.

Le lingue, e mani dipinte indicano le parole, e le opere nell'ingrandire le cose proprie.

#### VANITA'.

Di Cesare Ripa.



O Iovanetta, ornatamente vestita, colla faccia lisciata. Porta sopra alla testa una tazza, con un cuore.

Vanità si domanda nell' Uomo tutto quello, che non è drizzato a sine persetto, e tiabile, per essere solo il sine, regola delle nostre azioni, come dicono i Filososi. E perchè il vestire pomposamente, ed il lisciarsi la faccia si sa per sine di piacer ad altrui, con intenzione di cosa vile, e poco durabile, però quetti si pongono ragionevolmente per segno di vanità.

E' Vanità medesimamente scoprire a tutti il suo cuore, ed i suoi pensieri, perchè è cosa, che non ha sine alcuno, e facilmente può nuocere, senza speranza di giovamento; e però il cuore si dipinge apparente sopra alla testa. (a)

De' Fatti, vedi Arroganza, Lascivia ec.

UBBRIA-

<sup>(</sup>a) Nella segnente maniera è rappresentata dal P. Ricci la Vanità: Donna pomposamente vestita, di bella saccia, ed artisticiosamente abbellita. Ha in una mazo un libro, sul quale è una siamma di suoco. Nell'altra ha varie cose, come una borsa di denari, una collana & c. Si vedono appiedi di lei un ramoscello di un albero, e mohi stromenti da saticare, come una Zappa, una Scure, ed un Archipendolo.

# UBBRIACHBZZA.

# Dello Steffo.

Donna vecchia, rossa, e ridente, vessita del color delle rose secche. In mano terrà un vaso da bevere pieno di vino, ed accanto vi sarà una Pantera.

Rappresentasi vecchia, perchè il troppo vino fa, che gli Uomini pre-

sto invecchiano, e diventano deboli.

La Pantera mostra, che gli Ubbriachi sono suriosi, di costumi crudeli, e feroci, come sono le Pantere, le quali come dice Aristotile nella storia degli animali, non si dimesticano mai.

#### FATTO STORICO SAGRO.

Ispirata da Dio la virtuosa Vedova Giuditta, ad arte aggiungendo vezzi alla natural sua venustà, si portò alle tende del seroce Oloserne, che teneva in così sorte assedio Bettulia, che era già disposta ad arrendersi. Condotta avanti Oloserne, questi ben subito se ne invaghi, e non solo con amore la accolse, ma volle di più seco averla a cena, e seco restar solo. Giuditta, la quale posta aveva tutta la sua siducia in Dio, vi andò sicuramente, ed Oloserne credè di sommamenta onorarla coll' ubbriacarsi alla presenza di lei. Ritiratisi tutti i Ministri, Giuditta vedendosi sola con quell' Uomo assatto ubbriaco, e nel sonno immerso, non pensò più, che ad eseguire il suo disegno; e sermatasi alquanto a pregar Dio, supplicandolo ad armare il suo braccio di sortezza, piena di un santo zelo si appressò alla colonna del letto, da cui pendeva la spada di Oloserne, e ssoderatala, prese l'intemperato Guerriero per i capelli, e con due solpi gli recise la testa. Giuditta cap. 13.

# FATTO STORICO PROFANO.

Ra in Agrigento Città della Sicilia una certa casa, che veniva detta Galera. Le era stato posto un tal nome, perche facendo in esta alquanti Giovani un convito, tanto bebbero, che tutti si ubbriacarono; e perche il vino dava loro in capo, e pareva loro che la casa vacillasse, e quasi ondeggiasse, al modo che in tempo di borrasca di maressono dalla violenza de' venti agitate le navi, caddero in questo strano errore, che crederono di essere in alto mare, e che la tempesta sosse tanto siera, che altro scampo non restasse, nè rimedio alla loro vita, che sacendo getto, ed alleggerendo dal soverchio peso la Galera, nella quale stima-

stimavano di navigare. Si mettono dunque all'opera, buttano dalle finettre li mobili di casa, concorre il popolo, e poi anche il Magistrato, per reprimere il surore di questi pazzi ubbriachi, i quali quando videro detto Magistrato, e si sentirono ammonire, e riprendere delle loro pazzie, isimarono che sosse oli Tritoni Dei marini, a quali dissero, che se con il loro ajuto e savore avessero potuto prendere porto, non avrebbono mancato di offerire loro sagrifici in rendimento di grazie di così segnalato benesicio. Ciò udito, il Magistrato si partì, conoscendo che il rimedio più opportuno era di lasciare, che digerissero il vino. Atenea lib. 2. rapport. dal P. Menocch. nelle sue Stuore. Centuria 10. cap. 68.

# FATTO FAVOLOSO.

Clanippo avendo disprezzato le fesie di Bacco, questo Dio gli se bere tanto vino, che ne perde l'uso della ragione, e nella sua ubbriachezza violò la propria figlia, e l'Isola di Siracusa venne subito posta in desolazione da una peste orribile. Consultatone l'Oracolo, rispose, che tal peste non sarebbe finita, se non si sagrificava l'incestuoso Cianippo. Ciane strascinò ella stessa suo Padre all'Altare, e si uccise dopo di avere ucciso lui, Diz. Fav.

# VECCHIEZZA.

## Delle Steffe.

Onna grinza, e canuta, vestita di nero semplicemente, con un ramo di senicio in mano; perchè i fiori di questa erba sono di color pallido, e nella loro più alta parte sembrano come canuti, e cadono.

#### Vecchiezza .

Onna colla tetta canuta, macilente, e con molte crespe per la faccia, vestita di quel colore delle foglie, quando hanno perduto il vigore, senza ornamento, tenendo nella mano sinistra un orologio da polvere, il quale stia nel fine dell'ora, e un paro di occhiali coll'altra, appoggiando si ad un bastone. Insegnera col dito il detto orologio, e terrà un piede alto, e sospeso sopra una sossa, mostrando il vicino pericolo.

Vecchiezza è quella età dell' Uomo, che tiene da' cinquanta fino a settanta anni, nella quale l' Uomo, che va in declinazione per la freddezza del sangue, diviene inabile alle satiche corporali, ed esercizi mentali, i quali per la debolezza de' sensi, non può sare senza difficoltà; e questa.

età è tutta declinazione.

Che la vecchiezza sminuisca la vista, le forze, l'ambizione, le bellezze, e le speranze, si mostra cogli occhiali, col bastone, col vestimento, colla faccia, e coll'orologio, che sta in sine, ovvero dal color della veste somigliante a quello delle frondi degli alberi nell'Autunno, ovvero dalla sossa, nella quale sta per cadere.

Si potra ancora dipingere, che tenga in mano le spine, ovvero la pianta di alcune rose, le quali siano sfrondate in gran parte, e languide.

#### Vecchiezza:

UNa vecchia, magra, pallida, coperta di un manto nero, e che si appoggia ad una crocciola, e colla sinistra mano tenga un ramo secco senza soglie. Da una parte vi sia una tartaruca, e dall'altra un orologio da polvere, e che mostria che la detta polvere sia al sine.

De' Fatti, vedi Decrepità.

# V B L O C I T A'.

# Dello Steffo.

Onna colle ali alle spalle, in atto di correre. Tenga uno Sparviero in capo, colle ali aperte; il che è conforme ad un detto di Ometo, dove si esprime una gran velocità, col volo dello Sparviero.

#### Velocità.

Onna con abito, colle ali alle spalle, portando i talari, ovvero stivaletti simili a quelli di Mercurio, e nella destra mano una saetta. I talari sono indizio della velocità; però disse Virgilio di Mercurio:

Aurea, qua sublimem alii sive aquora supra, Seu terram rapido pariter cum sumine portant.

La faetta ancora nel suo moto velocissimo merita che se ne faccia memoria in questo proposito.

Appresso avrà un Delfino, e una vela. Questa perchè sa andare veloce una Nave: quello, perchè muove sestesso velocemente.



# VELOCITA DELLA VITA UMANA.

# -Dello Steffe .

S I dipinge per la Velocità della Vita Umana un Centauro, il quale animale sino alle parti estreme del ventre ha forma umana, e il resto del corpo si finge simile a un Cavallo.

Racconta Pierio Valeriano, che il termine della nostra vita con veloce corso sopravviene, e questo, perciocche noi con una maravigliosa lubri-

cità cadendo, siamo dalla morte rapiti.

#### V E N D E T T A.

# Dello Steffo.

Onna armata, e vestita di rosso. Nella destra tiene un pegnale ignudo, e si morde un dito della sinistra. Accanto ha un Léone serito con un dardo, il quale si veda in detta serita, e il Leone stia in atto spaventevole.

La vendetta si rappresenta con un pugnale in mano, per dimostrare quello atto spontaneo della volontà, che corre si vendicare le ingiurie, collo spargimento del sangue, e però ancora si veste di rosso.

Si dipinge armata, perchè per mezzo delle proprie forze facilmente può.

l' Uomo vendicare le offese.

E si morde il dito, perchè chi è inclinato a vendicarsi, per aver memoria più stabile, si serve così del male spontaneo, che si fa da se stefso, per memoria del male violento, che prova per lo ssorzo degli altri,

Il Leone essendo ferito osserva mirabilmente il Percussore, e non lascia mai occasione di vendicarsi; onde Pierio racconta, che un giovane compagno di Giuba Re de' Mori, mentre il detto Re andava coll' Esercito per i deserti dell' Affrica per cagione di provvedere alle sue cose, incontrandosi in un Leone, lo percose con un dardo, e l'anno dapoi ripassando il detto Re, già spedito per quel medesimo luogo, comparve il detto Leone, e osservando il giovane, che l'aveva ferito, andando con velocissimo corso fra la gran moltitudine de' Soldati, miserabilmente so lacerò, partendosi senza ossendere alcun' altro; solo soddisfacendosi di aver vendicata la vecchia ossessa però gli Egizj dipingevano nel detto modo il Leone, per la vendetta.



# Vendetta.

Onna armata, con una siamma di suoco sopra all' elmo. Avrà mozza la sinistra mano, e tenendo gli occhi sissi al tronco del braccio, dimostra coll' aspetto turbato, malinconia, e rabbia. Dall' altra mano terzà il pugnale in atto di voler serire. Sarà vestita di rosso, ed accanzo avrà un Corvo con uno Scorpione in bocca, il quale punga con la punta della coda il Corvo nel collo.

L' armatura dimostra il valore, e la sortezza del corpo esser necessa-

rio alla vendetta de' danni ricevuti.

Il fuoco è indizio del moto, e del fervore del fangue intorno al cuore, per ira, e per appetito di vendetta, a che corrisponde l'aspetto turbato.

È guarda il tronco del braccio, perchè non è cosa alcuna, che innanimi maggiormente alla vendetta, che la memoria fresca de danni ricevuti.

E' però dimostrata col Corvo punto dallo Scorpione, dal che l' Alciato tira un suo Emblema, dicendo:

> Raptabat volucres captum pede Corvus in auras, Scorpion, audaci pramia parta gula,

Ast ille infuso sensim per membra veneno.
Raptorem in stygias compulit ultor aquas.

Ob risu res digna! aliis qui sata parabat.

Ipse perit, propriis succubuitque dolis.

# FATTO STORICO SAGRO-

Ritornato Giacobbe dalla Mesopotamia, ed abitando pacisicamente in Salem, Città de' Sichimiti, in cui aveva comprata una possessione, eli accadde un accidente, che gli cagionò molto assano. Poiche Dina sua siglinola essendo in età di quindici anni in circa, uscita di casa, per andare a vedere le Donne di quel paese, Sichem, che ne era Re, vedutala, di viva sorza se la portò via, e crescendo la passione di lui per essa, disce a suo Padre Emor, che la voleva sposare. Si assisse di ciò non poco Giacobbe; ma i sigliuoli di lui dissimulando il loro risentimento per meglio vendicarsi, ad Emor, e Sichem (venuti a pregarli che consentissero a questo matrimonio, e che se ne facessero degli altri scambievolmente tra i loro sigliuoli, e sigliuole) risposero, che ciò non poteva eseguir se essi non si sottoponevano alla legge della Circoncisione. Il che proposto

proposto da Emor, e Sichem a' loro popoli, tutti vi consentirono, ed il terzo giorno, allorche il dolore della circoncisione è più sensibile, Simeone, e Levi fratelli di Dina, entrorono senza timore colla spada alla mano nella Città di Sichem, senza farne punto consapevole Giacobbe, ed uccisero tutti i maschi, che vi trovorono, e trucidarono anche Emor, e Sichem. Dopo si sanguinosa strage, gli altri sigli di Giacobbe vennero nella Città, la saccheggiarono, e ne riportarono un grosso bottino. Del che molto sdegnato se ne mostrò Giacobbe, e si dolse altamente di Simeone, e Levi, per averso renduto odioso in quel paese con una persidia si orribile; poiche si erano abusati della Circoncisione, per soddissare alla loro vendetta, e con ciò l'avevano esposto al pericolo di perir con tutta la sua famiglia.

Genesi cap. 34. e cap. 35.

#### FATTO STORICO PROFANO.

TNo Schiavo di Majorica fu un giorno fortemente battuto dal suo Padrone di soverchio adirato. Egli perciò meditò subito una inaudita crudelissima vendetta, ed essendosi portato il suo Signore in villa, la pose nella seguente guisa in effetto. Si racchiuse ben dentro in casa, fortificò la porta, ed i balconi di terra, si scagliò contro della Moglie del detto suo Padrone, e tre piccoli figliuoli, che aveva, e legatili tutti uno dopo l'altro, li portò in cima della casa, e lì si stette aspettando il Padrone. Tornò il misero: picchiò una e due volte alla porta; ed invece di risposta, si vide da alto precipitato a piedi il maggior figliuolo. Tornò a battere, e gli cadde colle cervella infrante avanti gli occhi il secondo, e poco appresso la cara Moglie. Alzò gli occhi a mirare il crudelissimo Carnefice delle sue carni, e gli vide il terzo figliuolo nelle braccia, che stava per giù lasciarlo. A tale orrida vista, pensando la infelice di trovare apprello l'empio Scita qualche parte di pietà, si rivolse alle più umili compassionevoli preghiere, supplicandolo con abbondante pianto alle pupille, che gli serbasse almeno in vita il misero avanzo del sangue suo. Mostrò lo scellerato di contentarlo, purchè egli a se medesimo tagliasse il ebbe appena ciò eseguito, che si vide precipitato e morto innanzi anche l' ultimo, ed unitamente l'iniquissimo Schiavo, il quale per non provarce i meritati supplies dalla pubblica giustizia, contento di una tale piucche barbara vendetta, elesse, col precipitarsi in tal guisa, di dar sine a' suoi nefandissimi giorni.

Il Pontano rapport. dall' Aftelfi Off. stor. lib. 1. cap. 11.

#### FATTO FAVOLOSO.

A Carnana, ed Anfotero furono figlinoli di Alemeone, e di Calliroe.

La Madre loro ottenne da Giove, ch' essi divenissero in un subito grandi, acciocche facessero vendetta della morte del loro Genitore, ucciso da' fratelli di Alsessero. Questi aveva ritolto ad Alsessero un monsile da lui rubbato alla sua Madre Erisse, uccidendola, per donarlo a Calliroe; Acarnana, ed Ansotero ammazzarono i fratelli di Alsessero, e consecrareno il satal monile ad Apollo. Ovvid. Metamors, lib. 9.

# VENTI.

Dello Steffo.

#### TOLO RE DE' VENTI.

U Omo con un manto regio, e colle ali agli omeri, e capelli rabbuffati, cinti di una corona. Le guance gonfie. Con ambe le mani tenga in fiera attitudine un freno.

Si pipinge che porta la corona, ed il freno, perciocche i Poeti lo chiamano Re de' venti, e per quanto riferisce il Boccacio, lib. 12. cost:

Venne in Eolia alla Città de' Venti,
Ove con gran furor fon colmi i luoghi
D' Auftri irati, quinci in la gran cava
Eolo preme i faticosi venti,
E la fonante Tempe, e come Rege
Per los legami, e gli rassrena chiusi,
Ov' essi disdegnosi d'ogn' intorno
Fumano, ed alto ne rimbomba il monte.

E Virgilio ancora descrivendolo nel primo dell' Eneide, così dice:

Talia flammato secum Dea corde volutans,

Rymborum in patriam, loca fata surentibus anstris.

Boliam venit, bic vasto Rex Bolus antro

Luctantes ventos, tempestatesque sonoras

Imperio premit, ac vinclis, & carcere frenat,

Bli indignantes magno cum marmure montis

Circum claustra fremunt, celsa sedet Bolus arce

Sceptra tenens, mollitque animos, & temperat iras.

EQLD.

#### E O L O.

## Come si possa dipingere in altra maniera.

T TOmo in abito di Re, con una siamma di suoco in capo. Terrà con

U una mano una vela di Nave, e coll'altra uno scettro.

Si rappresenta in questa guisa, perchè Diodoro Siculo nel 6. libro delle su Storie dice, che Eolo regnò nelle Isole chiamate dagli Antichi dal suo nome. Eolie, che sono nel Mare di Sicilia; e su Re giuttissimo, umano e pietoso, ed insegnò a' Marinaj l'uso delle vele; e colla diligente osservazione delle siamme del suoco conosceva i venti, che dovevano tirare, e gli prediceva, ond' ebbe luogo la savola, che egli era Re de' Venti.

#### VENTI.

A Ncorchè di molti venti si faccia menzione, nondimeno quattro sono i principali, e di quetti faremo Pittura, i quali sossiano dalle quattro parti del Mondo, ciascuno dalla sua parte; ed Ovvidio nelle Metamorfosi, di loro così dice, mettendo ciascuno al suo luogo nel libro primo:

Euro verso l'Aurora il Regno tolse,
Che al raggio mattutin si sottopone.
Eavonio nell'Occaso il seggio volse,
Opposto al ricco albergo di Titone.
Per la fredda, e crudel Scizia si volse
L'orribil Borea nel Settentrione,
Come l'Austro la terra a lui contraria,
Che di nubi, e di pioggie ingombra l'aria.

## E D R O.

U Omo colle gote gonfiate, colle ali agli omeri, di carnagione morefca. Avrà in capo un Sole rosso.

Si dipinge di color nero, per similitudine degli Etiopi, che sono in Levante, donde egli viene; e così è stato dipinto dagli Antichi.

Le ali sono indizio della velocità de' venti, e circa le ali, questo

basterà per dichiarazione di tutti gli altri venti.

Si rappresenta col Sole rosso in cima del capo, perché se il Sole, quando tramonta è rosso, ed insuocato, mostra, che questo vento ha da sossiare il di, che vien dietro, come mostra Virgilio nel libro primo della Georgica, scrivendo i segni che ha il Sole delle stagioni, dicendo:

Carnleus pluviam demorciat igneus Eurus,

IAYO-

# FAVONIO, O ZEFFIRO.

## Che dir vogliamo.

UN Giovane di leggiadro aspetto, colle ali, e colle gote gonfiate.come comunemente si singono i venti. Tiene con bella grazia un Ci-

gno colle ali aperte, ed in atto di cantare.

Avrà in capo una ghirlanda contesta di vari siori. Così è dipinto da Filostrato nel libro delle immagini, dove dice, che quando viene questo vento, i Cigni castano più soavemente del solito, ed il Boccaccio nel quarto libro della Geneologia delli Dei, dice, che Zessiro è di complessione
fredda, ed umida, nondimeno temperatamente, e che risolve i verni, co
produce l'erbe, ed i siori; e perciò gli si dipinge la ghirlanda in capo.

Vien detto Zeffiro da Zeps, che volgarmente suona vita; vien detto poi Favonio, perchè favorisce tutte le piante, spira soavemente, e con piacevolezza da mezzo giorno, sino a notte, e dal principio di Primave-

ra, fino al fine dell'Estate.

## BOREA, OVVERO AQUILONE.

U omo orrido, colla barba, i capelli, e le ali tutte piene di neve, ed i piedi come code di Serpi; così viene dipinto da Pausania, e Ovvidio nel 6. lib, delle Metamorfosi, di lui così dice:

Deh perchè l'armi mie poste ho in obblio.

E'l mio poter, che ogni potenza sforza?

Perchè vò usar contra il costume mio

Lusinghe, e prieghi'in vece della forza?

Io son pur quel tenuto in terra Dio.

Che soglio al Mondo sar di giel la scorza;

Che quando per lo Ciel batto le piume

Cangio la pioggia in neve, e'n ghiaccio il siume.

Tutto all' immensa terra imbianco il seno.

Quando in giù verso il mio gelido lembo.

E come alla mia rabbia allento il freno

Apro il mar sino al suo più cupo grembo.

E per rendere al Mondo il Ciel sereno

Scaccio dall' aere ogni vapore, e nembo.

E quando in giostra incontro, e che percuoto.

Vinco, ed abbatto il nero orrido Noto.

Quando l'orgoglio mio per l'aria irato,
Scaccia i nembi vers' Austro, e sossia, e preme,
E'l sorte mio fratel dall'altro lato
Altre nubi ver me ributta, e preme,
E che questo, e quel movolo è sorzato
Nel mezzo del cammin d'urtarsi insieme,
to pur quel son, che con orribil suono
Fo uscir il suoco, la saetta e'l tuono.

Non folo il fossio mio gl' arbori atterra,
Ma sia palazzo pur sondato, e sorte,
E se talor m' ascondo, e sto sotterra
Nel tetro carcer delle genti morte,
Fo d'intorno tremar tutta la terra,
Se io trovo all'uscir mio chiuse le porte.
E sinche io non esalo all'aria il vento
Di tremor empio il Mondo, e di spavento.

#### AUSTRO.

Come descritto da Ovvidio nel prinzo libro delle Metamorfosi.

Con l'ali umide su per l'aria poggia
Gl'ingombra il volto molle oscuro nembo;
Dal dorso orrido suo scende tal pioggia,
Che par che tutto il mar tenga nel grembo.
Piovon spesse acque in spaventosa soggia
La barba il crine, e il suo piumoso tembo,
La nebbia ha in fronte, i nuvoli alle bande,
Ovunque l'ale tenebrose spando.

Per quanto riferisce il Boccaccio nel lib. 4. della Geneologia della Dei, dice, che questo vento è naturalmente freddo, e secco; nondimeno mentre venendo a noi, passa per la zona torrida, piglia calore, e dalla quantità delle acque, che consiste nel mezzo giorno, riceve l'umidità, e così cangiata natura, perviene a noi calido, ed umido, e con il suo calore apre la terra, e per loppiù è avvezzo a moltiplicar l'umore, e indure nubi, e pioggie; ed Ovvidio descrivendole sutte quattro nel primo lib. de Tristium. Eleg. 2. così dice:

Nam purpureo vires capit Eurus ab ortis.

Nunc Zephyrus sero vespere missus adest.

Nunc gelidus sicco Boreas baccatur ab artio:

Nunc Notus adversa pralia fronte gerit.

#### A & R A.

UNa Fanciulla con i capelli biondi, sparsi al vento, con bella acconciatura di vari fiori in capo. Il viso sarà al grasso, cioè colle gote gonfie, simili a quelle de' venti; ma che sieno tali che non disdicano. Agli omeri porterà le ali, le quali saranno di più colori, ma penloppiù del color dell'aria, e spargerà con ambe le mani diversi fiori.

Le Aure sono tre, la prima è all'apparire del giorno; la seconda a...

mezzo giorno, e la terza verso la sera.

Furono pinte dalli Poeti fanciulle, piacevoli, seminatrici di siori, coll'occasione di quei venticciuoli, che al tempo della Primavera vanno dolcemente spargendo gli odori de'siori, come dice il Petrarça in una sessina, dove dice:

Là ver l'Aurora, che sì dolce l'Aura Al tempo nuovo suol muovere i siori:

E nel Senetto 162.

L'aura gentil, che rasserena i poggi, Destando i sior per questo ombroso bosco, Al soave suo spirto riconosco, ec.

Giovane, e colle ali a dipinge, per rappresentare la velocità del



## ORIENTE.

Dello Stesso.



Un fanciullo di singolar bellezza, di carnagione vermiglia, con chiome bionde come oro, stese giù per gli omeri. Sopra del capo avrà una chiara, e bellissima stella. Sarà vestito di abito vago, e di color ros so, e che d'ognintorno di detto vestimento sia un fregio di belle, e lucidissime perle. Sarà cinto da una zona, o cintola che dir vogliamo, di color turchino, ove sia intorno per ordine il Segno di Ariete, Leone, e Sagittario. Terrà il braccio destro alto, ed il viso rivolto dalla medesima parte. Colla destra mano tenga un bel mazzo di siori di ogni colore, in istato di cominciarsi ad aprire; e dalla medesima parte per terra si vedrà, che sia uscito il Sole, con chiari, e risplendentissimi raggi; che di ognintorno si vedan verdeggiare l'erbe, le piante; e gli uccelletti, col loro soavissimo canto, insieme con altri animali, diano segno di allegrezza infinita. Colla sinistra mano tenga un vaso di bellissima forma, e che mostri esser un profumiero, ove sia suoco, e si veda che da esso vaso esca del sumo; E che l'ombra del composto di detta sigura sia più lunga del corpo.

Si rappresenta che sia fanciullo, perchè volendo noi dividere il giorno in quattro parti, conviene per la prima sia fanciullo, per la seconda gio-

vane, per la terza virile, e per la quarta vecchio; e perciò quando il Sole viene dall' Oriente [ che è principio del giorno ] comincia il Cielo schiarirsi per illuminare la terra. Petrarca:

# Appena' spunta in Oriente un raggio.

Si dipinge di singolar bellezza, perciocche all'Oriente esce il Sole, il quale se avviene, che nella natività di alcuno stia in ascendente agli altri sopra celesti corpi, per una certa singolar potenza, produce quello bellissimo di faccia, amabile, veloce, splendido, di costumi riguardevole, e di generosità notabile.

Si dipinge di carnagione vermiglia, e con chiome come oro, nella, guisa che abbiamo detto; perciocche come dice Panfilio Saxo:

Tithoni Croceum senis cubile
Aurora aurigeris comis resulgens,
Jam surgit, roseosque clara vultus
Ostendit, Phætontis, & citatis
Currunt stammigeri rotis jugales.

Tiene în cima del capo la chiara, e bellissima stella, come apportatrice del giorno, e però è detta Lucifer, onde il Petrarca:

> Qual in sul giorno l'amorosa stella Suol venir d'Oriente innanzi il Sole.

E Virgilio net z. dell' Eneide:

Jamque jugis summa surgebat Lucifer Idæ Ducebat qui diem.

Gli si fa il vestimento di color rosso, attesocchè il Boccaccio, libro 4. della Genealogia de' Dei dice, che la mattina ostando i vapori, che si levano dalla terra, levandosi il Sole, è di color rosso.

Il ricamo delle belle, e lucidissime perle dimostra, che dall' Oriento vengono le perle, le quali per tutto il Mondo si tengono in grandissimo pregio, e stima, per essere gemma di molta bianchezza, e valore.

La cinta di color turchino, ov'è il Segno dell' Ariete, Leone, e Sa-

gittario, sono, secondo gli Astrologi, Segni Orientali.

Tiene il braccio destro alto, per dimostrare che l'Oriente è alla destra del Mondo; e però si dipinge, che tenga il viso rivolto da quella parte, come ancora per dimostrare, che meritamente si suole in quella tenere rivolto il viso, adorando, o pregando Iddio.

Il bel mazzo di fiori di vari colori, in istato di cominciarsi ad aprire, che tiene colla deltra mano, ed il Sole nella guisa che abbiamo detto,

TOMO QUINTO.

ne dimostra che nell'apparire de' chiari, e risplendenti raggi del Sole in Oriente, ridono i prati, si aprono i siori, ed ognuno si rallegra,

gioisce.

Colla sinistra mano tiene il vaso sopraddetto, dal quale n'esce il sumo, per dimostrare che nelle parti Orientali vi sono diversi odori, aromati, balsami, ed altre delizie, che produce quel benignissimo clima, onde il Bembo:

Nell' odorato, e lucido Oriente.

Ed il Petrarca.

Quel che d'odor, e di color vincea L'odorifero, e lucido Oriente.

Gli si sa l'ombra maggior del corpo, perciocchè Silio, lib. 5.

Aurora ingrediens terris exegerat umbras.

Ed a questo proposito non lasciarò di scrivere il seguente Sonetto del Signor Gio: Camillo Zaccagni Nobile Romano, Uomo di bellissimo ingegno, di lettere, e di valore, fatto da sui sopra la presente sigura dell'Oriente.

S<sup>v</sup> la riva del Gange in Oriente, L'Alba Madre del Sol, l'Alba vezzofa, Co'l piè d'argento, e con la man di rofa Apre l'uscio odorato al di nascente.

Ma spunta appena il primo raggio ardente Del Sol fanciullo, che la notte ombrosa Cede a la face d'oro, e luminosa, Che rende il fosco Ciel chiaro, e lucente,

Allor pietoso co' suoi dolci ardori, Febo rasciuga i ruggiadosi pianti, Dell'umid'erbe, e de' languenti siori,

Dolci sospiri, e amorosetti canti Spargon l'Aure, e gl'Augei lieti e canori, Fatti dal nuovo Sol felici amanti.



#### MEZZODI.

Dello Steffo.



ON Giovane moro, e ricciuto, di statura piuttosto picciola, che grande. Avrà in cima del capo un Sole, che lo circonda tutto con risplendenti raggi. Sarà vestito di color rosso infiammato; ma che però tiri al giallo. Avrà una cinta, o zona, che dir vogliamo di color turchino, intorno alla quale vi sia il Segno del Tauro, Vergine, e Capricorno. Terrà colla destra mano strali, e colla sinistra un cespuglio di loto, con fronde, e sieri, il quale (secondo che riferisce Plinio, lib. 13. al cap. 17. 18.) è simile alla sava, ed è solta di gambi, e di soglie, ma più corte, e sottili; i siori sono bianchi, simili al giglio, e l'ombra di tutto il composto sarà quasi perpendicolare a detto corpo, e per terra siano secchi à siori, e l'erbe.

Si rappresenta giovane, per la ragione detta alla figura dell' Oriente. Si dipinge, che sia moro, e riccio, perciocche nelle parti Meridionali, ove il Sole ha grandissimo dominio, sa gli Uomini mori, e ricciuti.

Si dimostra che abbia in cima del capo il Sole, che circonda tutta la figura con fulgentissimi raggi; perciocche essendo il Sole in mezzo del Cielo.

Cielo, la sua luce è splendente, ed a tutti si dimostra più ardente, onde Virgilio, lib. 8. dell' Eneide:

Sol medium Cali conscenderat igneus orbem.

Il vestimento di color rosso insiammato, che tira al giallo, ne significa lo stato più chiaro, e potente del Sole, come narra Marcello colli seguenti versi:

Et jam lampade torrida Fulgebat medio Sol pater athere

La zona, colla quale è cinto, ove sono i Segni sopraddetti, secondo gli Astrologi, sono Segni Meridionali. Tiene colla destra mano gli strali, perciòcche nel Mezzodi, il Sole con i suoi raggi, e colla sua virtù, penetra sino nelle viscere della Terra. Il Cespuglio del loto colle frondi, e siori, come abbiamo detto, (secondo Teosrasto) è pianta maravigliosa, perciocchè ritrovandosi detta erba nel sondo del siume Eustrate, la mattina allo spuntar del Sole, ancor ella incomincia a spuntare suori delle acque, e secondo che il Sole si va alzando, così sa questa erba, in modo, che quando il Sole è arrivato a mezzo Cielo, ella è in piedi dritta, ed happrodotti, ed aperti i suoi siori; e secondo poi, che il Sole dall'altra parte del Cielo verso l'Occidente va calando, così il loto va seguitando sino al tramontar del Sole, ed entra nelle sue acque.

Gli si fa l'ombra nella guisa che abbiamo detto, perciocche essendo il Sole in mezzo al Cielo, sa che l'ombra del corpo sia per pendicolare.

Ovvidio, lib. 2. Metam.

# Jamque dies medius rerum contraxerat umbras.

Si rappresenta, che d'ognintorno siano secchi i siori, e l'erbe, perciocchè la gran potenza, e soverchio ardore del Sole, non essendovi ajuto da poter contemperare l'eccessivo calore, i siori, e l'erbe restano languide, e secche.



#### SETTENTRIONE.

Dello Steffo.



D'Omo di età virile, di fiero aspetto, di statura alta, di carnagione bianca, e di pelo biondo, ed occhi cerulei. Sarà armato di armi bianche, e starà in atto di cacciar mano alla spada, della quale ne abbia già tratta suora la maggior parte; e dal collo penda, attraverso sotto il braccio destro, una banda di color turchino, entro la quale sieno scolpiti i tre Segni Settentrionali del Zodiaco, Cancro, Scorpione, e Pesce; e che rivolto colla faccia al Cielo, stia in atto di guardare in un medesimo tempo all' Orsa maggiore, e minore, col Cielo nubiloso e scuro, dal quale caschi ghiaccio, e nevi gelate.

Si rappresenta di età virile, per la ragione detta alla figura dell'

Oriente .

Si dipinge di aspetto siero, e di statura molto robusta, e di carnagione bianca insanguigna oscura, e piena di carne, qualità che gli dà il Clima freddo, che sa gli Uomini di assai buono stomaco, e di meglior digegestione. Qualità opposte, e contrarie a quelli, che nascono a mezzo giorno, con poco sangue, di statura picciola, di atro colore, ricciuti, adusti,

gra-

gracili, e parchi di sparger sangue, prevalendo nell' arte delle assuzie, e

degli avantaggi.

Si dipinge che sia armato di armi bianche, in atto di cacciar mano alla spada, dalla quale ne abbia già tratta suori la maggior parte, per dimostrarci la bravura, e l'indomita sierezza della Gente Settentrionale, bellicosissima, stata sempre ai danni dell'Italia, e della maggior parte del Mondo: Gente dico pronta all'armi per la copia grande del sangue di che abbonda, e dell'ira, da che sacilmente è concitata, nemici naturalmente di pace, e cui il morir non duole, come ben ci lasciò scritto il Petrarca ne' susseguenti versi:

Nemica naturalmente di pace Nasce una gente, a cui il morir non dole.

Gli si da la banda di color turchino, ove sono li Segni del Zodiaco, Cancro, Scorpione, e Pesce, perciocche, secondo gli Astrologi, sono Santi Santinonia.

stelle suse nel Settentrione, le quali non tramontano mai. Il Petrarca:

Segni Settentrionali.

Si rappresenta, che tenga rivolta la faccia al Cielo, con rimirare in un medesimo tempo due stelle, cioè l' Orsa maggiore, e la minore, come

Ai due lumi, c' ha sempre il nostro Polo.

Si mostra, che il Cielo sia nubiloso e scuro, e che da esso caschi ghiaccio, e nevi gelate, perciocche il medesimo Petrarca parlando del Settentrione, dice:

Una parte del Mondo d che si giace, Mai sempre in ghiaccio, e in gelate nevi, Tutta lontana dal cammin del Sole.

Là sotto i giorni nubilosi, e brevi.



#### OCCIDENT ST.

Dello Steffo.



Omo vecchio vestito di color pavonazzo, cinto da una Zona turchina, ove sieno li Segni di Gemini, Libra, e Acquario. Avrà cinta la bocca da una benda. In cima del capo avrà una Stella. Starà quasicshe rivolta colla schiena, tenendo il braccio destro steso a basso verso la terra, con il dito indice di detta mano, in atto di mostrare la parte di Occidente, ove sia tramontato il Sole, e colla sinistra tenga un mazzo di Papavero. Sarà l'aria bruna, ove si veda, che vosi una Nottola, o Vespertilione, che dir vogliamo, e l'ombra di detta sigura sarà lunghissima.

Vecchio si dipinge, perciocche avendo il giorno già fatto il suo cammino, e ritrovandosi il Sole nell' Occidente, si è nella declinazione di esso.

Si veste di color paonazzo, per dimostrare con questo colore, quasi privo della luce, quel tempo, che è nel tramontare del Sole, e che l'aria comincia ad oscurarsi, onde il Pontano:

Nec color ullus erat rebus, tenebrisque malignis Et calum, & terras nox circumsusa tenebat.

E' cinto

337

E' cinto colla Zona, ove sono scolpiti tre Segni del Zodiaco, Gemini, Libra, e Aquario, essendo secondo gli Astrologi segni Occidentali. Si dipinge che abbia cinta la bocca da una benda, per dinotare, che venendo la notte, ogni cosa sta in silenzio, e quiete, come benissimo Ovvidio, lib. 20. Metam.

Tempus erat, quo cancta filent.

E Virgilio lib. 4. Eneide.

Nox erat, & placidum carpebant fessa soporem Corpora per terras, sylvaque, & sava quierant Equora, quum medio volvuntur sidera lapsu, Quum tacet omnis Ager, Pecudes, pictaque volucres, Quaque lacus laté liquidos, quaque aspera dumis Rura tenent, somno posita sub nocte silenti Lenibant curas, & corda oblita laborum.

Tiene in cima del capo la stella, detta Espero, perciocche ella appazisce nell' Occidente nel principio della notte, onde Silio Italico, lib. 11.

> Jamque diem ad metas defessis Phebus olympo Impellebat Equis , fuscabat & Hesperus umbra , Paulatim infusa properantem ad Littora currum .

Lo stare quasicche rivolto colla saccia, tenendo il braccio destro steso abbasso verso la terra, e col dito indice, in atto di mostrare la parte dell' Occidente, ove sia tramontato il Sole, è dimostrare, che partendosi il giorno, ci volge le spalle, e ci priva della sua luce, mostrandoci col dito l' Occidente, a differenza dell' Oriente, che tiene il braccio destro dalla parte Orientale.

Tiene colla sinistra mano il mazzo di papavero, essendo simbolo del sonno, come cosa propria della notte, come dice Ovvidio, lib. 4. Me-

tamorfoli:

Interea placidam redimita papavere frontem. Nox venit, & secum somnia nigra trabit.

Si eimostra che l' aria sia bruna, nella quale si veda la volante nottola, o Vespertilione, che dir vogliamo, così detto, a vespertino tempore, perciocchè essendo nel principio della sera l'aria s' imbruna, e questo animale si vede. Ovvidio, lib. 4. Metamors.

V --

.... Peraguntq; levi stridore querelas Testaque non sylvas celebrant, lucemque perosa, Noste volant, seroque trahunt a vespere nomen.

Si dipinge, che l'ombra di detta figura sia molto maggiore del corpo, perciocche quanto più il Sole si allontana da noi, tanto più viene maggiore l'ombra a tutti i corpi; onde Virg. lib. primo, Eneide:

Et jam summa proced villarum culmina sumant, Majoresque cadunt altis de montibus umbræ.

Ed in altro luogo:

Et Sol crescentes decedens duplicat umbras.

#### VENUSTA'.

## Di Gio. Zaratino Castellini.

Infa bella di grazioso aspetto, vestita di cangiante, cinta con un cingolo, nel quale vi sieno ricamati intorno Cupido, le faci ardenti, ed il Caduceo di Mercurio. Porta in testa una corona di rose. Tenga nella destra mano l'Elicriso siore giallo, e lucido come l'oro. Nella

sinistra l'uccelletto, chiamato da' Greci Linge.

La Venustà è una certa grazia, che arreca perfetto condimento alla bellezza; perchè non ogni persona bella ha venustà. Svetonio descrivendo le sattezze di Claudio Nerone, sece disserenza, nel cap. 51. dalla bellezza alla Venustà in quelle parole: Fuit vultu pulchro magis, quam venusso. Fu di volto piu tosto bello, che venusto, e grazioso. Catullo, sacendo comparazione di Quinzia, colla sua diletta Lesbia, concede, che Quinzia sosse fosse bella, non però totalmente bella, perchè non aveva alcuna venustà: ma prova, che Lesbia sua era tutta bella, perchè aveva ogni venustà.

Quintia formosa est multis mibi candida, longa, Resta est, bac ego singula consiteor.

Totum illud formosa nego, nam nulla Venustas. Nulla in tam magno est corpore mica salis.

Lesbia formosa est, que cum pulcherrima tota est.

Tum omnibus una omnes surripuit Veneres.

Dal

Dal quale Epigramma si raccoglie, che oltre alle sattezze di un corpo grande, e ben sormato, e di un color candido, bisogna aver ancora Venustà, e questo lo dimostra Catullo non tanto in quella sua voce Venustas, quanto in quella Mica salis, cioè, che Quinzia era insipida, non aveva niente di Venustà, e grazia, sopra di che Alessandro Guarino Atavo del Cavalier Guarino, Autor del Pastor sido, dice: Quemadmodum cibi sine sale minime delessant, ita Quintia quoque, scilicet longa, & candida, esse sine venustate non videbatur formosa.

Siccome il cibo senza sale non gusta, così ancora Quinzia, ancorche sosse bella, grande, e candida, nondimeno non pareva bella senza venustà, la quale non è altro, che una certa grazia; siccome nell'ultimo verso espone il suddetto Autore in quel mezzo pentametro, Omnes surripuit Veneres. Videtur, inquit, cateris mulieribus omnes venustates surripuisse, cumsomnis gratia in ipsa sola appareat: cioè pare, che Lesbia abbia rubbato tutte le venustà alle altre Donne; poiche in lei sola apparisce ogni grazia: a guisa del ritratto di Zeuxi Pittore, che per sigurare agli Agrigentini in Sicilia Giunone Lacinia, scielse le più belle bellezze dalle più belle, co graziose Donzelle, che avessero: si conferma da Lucrezio Poeta, che verso il fine del 4. lib. chiama la grazia, mero sale.

#### Parvula Pumilio, Charitia tota, merum sal.

Volendo inferire, che a tal amante accecato dall' amore una Dama. picciola, di baffa statura da lui amata, parerà una delle grazie, tutta saporita, e tutta graziosa, imperciocchè Charition jam, sono due parole in alcuni telli malamente congiunte, che in Greco significano gratiarum una, una delle grazie, la quale grazia sotto nome di sale, viene da molti Autori compresa, perchè la venussa, e la grazia, è il condimento della. bellezza, come il sale di ogni vivanda. Plutarco nel quinto Simposio nella question decima. Factum est, ut gratiarum nomen salibus imponeretur as quibusdam. E più abbasso. Atque hac fortasse de causa pulchritudinem mulieris non ociosam, aut invenustam, sed gratiosam, & ad promovendum aptame salsam vocant. Per quetta cagione, dice egli la bellezza di una Donna, che non sia oziosa, sciapita, e senza venustà, ma che sia graziosa, ed atta a commouovere gli animi, è chiamata salsa, cioè saporita, e graziosa: e però Venere riputata Dea della bellezza, si finge nata dal Mare, che è salso; sicchè la Venustà; che dice Catullo, il Sale, e le Veneri, altro non sono, che la grazia; e la grazia non è altro, che la Venustà, parola derivata da Venere: à Venere enim ( ut inquit Cicero ) dicitur Venustas; perciò disse Catullo, che Lesbia rubbò tutte le Veneri, cioè ogni grazia, e venustà; perchè Venere, come Dea della bellezza, e capo della grazia, oltre la bellezza del corpo, ebbe in se tutte le grazie, che si ricercano ad una perfetta venuttà, la quale contiene due doti principali: la grazia dell'aspetto, e la grazia della voce; circa l'aspetto consiste nel grato, e grazioso colore, nel grazioso moto, nel grazioso riso, e nel V v 2 gragrazioso sguardo; circa la voce consiste nel grazioso parlare, nel quale specialmente si ricerca il saporito sale delle sagge, soavi, angeliche parole; e però disse Quintiliano, lib. 6. cap. 3. che la venustà è quella cosa, che si dice con una certa grazia: Venustum est, quod eum gratia quadam, & Venere ducitur. E nel decimo libro cap. primo, disse: Isoerates omnes dicendi Veneres secutus est. Volendo esprimere, che Isocrate ebbe nel dir ogni graziosa maniera. Tutte le suddette parti della Venustà vengono considerate più volte dal Petrarca nel caro oggetto dell' amata Laura. Considerà il grato colore di grazia, e di dolcezza pieno in questo quadernale.

Tosto che del mio stato sussi accorta, A me si volse in si nuovo colore, Ch' avrebbe a Giove nel maggior surore Tolto l' arme di mano, e l'ira morta.

In quel terzetto poi considerò il candido colore del volto, la biondezza del cappello, la negrezza delle ciglia, lo splendore degli occhi, la bianchezza delli denti, e la rossezza delle labra, colori che arrecano grazia, e venustà, quando con proporzione composti si ritrovano tutti in un soggetto.

La testa or sino, e calda neve il volto, Ebano i cigli, e gl'occhi eran due stelle, Ond' Amor l'arco non tendeva in fallo.

Perle, e rose vermiglie.

E quel che segue.

ù

Considerò il grazioso moto, e sguardo, quando disse:

Che dolcemente i piedi, e gli occhi muove.

E nel Sonetto in qual parte del Cielo considerò insieme con lo sguardo, il grazioso parlare, il dolce riso.

Per divina bellezza indarno mira, Chi gli occhi di costei giammai non vide, Come soavemente ella li gira.

Non sà come Amor fana, e come ancide, Chi non sà come dolce ella fospira, E come dolce parla, e dolce side, I nel seguente Sonetto.

Amor, ed io sì pien di meraviglia, Come chi mai coja incredibil vide, Miriam costei, quando ella parla, o ride.

Nell'altro Sonetto considerò medesimamente il grazioso passo, e motodel piede, ed il soave parlare.

> Lieti fiori, e felici, e ben nat' erba, Che Madonna passando premer suote, Piaggia ch' ascolti sue dolci parole, E del bel piede alcun vestigio serbe.

In queste parti dunque, nel colore, nel moto, nel riso, nello sguardo. e nel par'are consiste la venustà, che rende grazia alla bellezza; perciò l' abbiamo vestita di cangiante, composto di vari colori, per le varietà delle grazie, che si ricercano in un bell'oggetto, acciocche abbia una compita bellezza. Perchè secondo il Platonico Ficino, la bellezza è una certa venultà, e grazia, la quale il più delle volte si deriva, specialmente da uno adornamento, ed eleganza di più cose, ed è di tre sorta: Primieramente per l'ornamento di più virtù si forma la grazia negli animi; secondariamente per la concordia, e proporzione de colori, e linee nasce ne' corpi la venultà, e la grazia; terzo venultà, e grazia parimente grandissima nasce dalla consonanza delle voce, e della dolce armonia delle parole; sicche di tre sorta e la bellezza dell'animo, del corpo, e della voce. La bellezza dell'animo si gode colla mente, la bellezza del corpo cogli occhi, la bellezza della voce colle orecchia; onde l' istesso Ficino in Platone de Pulchro, dice : Pulchrum esse gratiam quandam, que animum per mentem, vilum, & auditum movet, & allicit; ove in softanza concluder si deve, che la bellezza consiste in una certa grazia, e venustà, che commuove, e tira l'animo, mediante la mente, l'occhio, e l'udito; tutte queste tre forta di bellezze, nelle quali unite insieme apparisce la grazia, e la venustà, sono dal Petrarca meditate, specialmente la virtà, che sorma la grazia negli animi, in quel Sonetto:

> O d'ardente virtil, onesta, e bella, Alma gentil.

Ed in quello, che comincia.

Chi vuol veder.

Vedrà s' arriva, a tempo ogni virtute Ogni bellezza ogni real costume, Giunti in un corpo con mirabil tempre.

Nel Sonetto:

Amor con la man destra.

Fama, onor, e virtude, e leggiadria Casta bellezza in abito celeste Son le radici della nobil pianta.

E nel Sonetto.

Voglia mi sprona.

Nel cui primo terzetto particolarmente sono raccolte tutte le tre suddette sorti di bellezza dell'animo del corpo, e della voce, nelle quali è la venustà, e grazia.

Virtude, onor, bellezza, atto gentile,
Dolci parole ai bei rami m' han giunto,
Ove soavemente il cuor m' invesca.

Virtude, onor; ecco la bellezza dell' animo, che negli animi concilia la grazia. Bellezza, atto gentil; ecco la grazia del corpo. Dolci parole; ecco la grazia della voce.

A i bei rami m' han giunto, ove soavemente il cor m' invesca; ecco la possanza della grazia, che invesca, commuove, alletta, tira l'animo, per

mezzo della mente, l'occhio, e l'udito.

La graziosa Venustà, dice Platone nelle leggi, che si conviene alle femmine: Venastum autem, modestumque magis saminis esse accomodatius; quindi è, che Marco Tullio per l' ordinario Platonico nel primo degli osfizi, dice. Venustatem muliebrem ducere debemus dignitatem virilem. Dobbiamo pensare, che la Venustà sia cosa da femmina, la dignità, e gravità da Uomo: ma è da credere, che vogliano intendere di una certa delicatezza, morbidezza, e modestia semminile, non che la venustà, e grazia stia male in un Uomo, perchè un Uomo senza Venustà, e grazia sarà disgraziato, e come savola del volgo: Homo Acharis quasi sabula vana, o in ore disciplinatorum assidua erit. Pigliasi Acaris nell' Ecclesiastico cap. 20. l' Uomo senza grazia: anzi la Venustà, e grazia rende l' Uomo grato, e giocondo, ancorchè brutto sia. Ulisse era desorme, nondimeno colla sua Venustà, e dolce persuasione si acquistava gli animi di tutti i Greci, e con la sua graziosa facondia potè ancora sar innamorare di se le Dee come di lui testissica Ovvid.

Non

Non formosus erat, sed erat facundus Ulysses, Et tamen aquoreas torsit amore Deas.

Quinto Roscio Comedo era guercio, e brutto di aspetto, ond' egli per coprire la deformità sua, su il primo che usasse comparire in Scena colla maschera, secondo Celio Rodigino: ma il popolo voleva piuttosto vederlo, e udirlo smascherato, perchè oltre la dolce pronunzia, aveva una fingolar Venustà, e grazia nel moto, e nell'azione in esprimere con graziosi gelli, e mutazione di viso diversi affetti: ora se in brutto corpo cagiona la Venustà così grato affetto, tanto maggiormente cagionerà più grato affetto in un bello: e però niuno certo affermerà, che ad un Uomo non si convenga la Venustà, purchè non sia di quella effeminata: ma di quella virile, che abbiamo veduta essere in Monsig. Panigarola, che colla bellezza del corpo aveva accompagnata tanta Venustà, e grazia nel dire, che sariano stati ad udirlo senza prendere dalla mattina alla sera altro cibo, che la sua facondia: e più di quattro volte vedato abbiamo il Tasso starlo ad udire avanti il Pergolo in piedi a bocca aperta, senza muoversi mai, effetti della Venutà, e grazia, che incanta le persone, e rapisce gli animi. Siccome l'animo di Alcibiade restava incantato dal parlar di Socrate, contuttocche sozzo Filosofo, e brutto suse, perciocche solea dire Alcibiade, ch' egli rimaneva più addolcito dalle parole di Socrate, che dalla soave melodia di Marsia, e Olimpio eccellenti musici: tanto era veemente, e efficace la sua grazia nelle parole, e gesti; la quale grazia è da tutti gli Oratori aisai commendata : nè solamente la dolce grazia del dire, ma la bella Venustà del volto, e della persona è conmendabile in Uomo. Plutarco celebra il grazioso volto di Pompeo, che preveniva la grazia del suo parlare : Vultum initio preditus suit non mediocriter gratioso; qui praveniebat ejus orationem : seguita poi a dire, che tutte le sue Veneri, cioè grazie piene di gravità, erano con umanità congiunte, e nel vigore, e fiore della gioventu senile riluceva una regia maestà, Svetonio in Augusto capitolo 79. loda la bellezza, e la Venustà della sua presenza: Forma fuit eximia, & venustissima; di tal Venusta per tutti i gradi di età viene ancora da' Greci lodato Alcibiade. Marco Tullio itlesso loda il volto, che arreca dignità, e Venuttà insieme: Vultus multam affert tum dignitatem, tum Venustatem. Talche la Venustà în un Uomo è lodabile, e convenevole. Nella Donna non ne ragiono, poichè piuttosto si amerà una men bella, che sia virtuosa, gentile, graziosa nel camminare, ragionare, e conversare, che una più bella di volto, senza Venustà, senza virtù alcuna, ruttica nel procedere, sciocca nell' andare, e insipida nel parlare.

Abbiamo cinta la noitra figura, detta Venuità, col suddetto cingolo da' Greci chiamato cesso, ovvero balteo, che Venere di natura Madre di ogni Venuità, e grazia portar solea, per comparire graziosa, nel quale vi era tanta virtà, che negli amorosi sidegni placava per sine l'iracondo, e suribondo Marte, e col medesimo Esunone ricevutolo impresto da Venere,

puote

344

puote placare l' Altitonante Giove. Scherzo graziosamente sopra ciò Marziale nel 6. lib. volendo lodar Giulia di graziosa, disse che da lei Giunone, e Venere istessa sarebbe venuta à dimandare impresso il grazioso cingolo.

> Ut Martis revocetur amor, summique Tonantis, A te Juno petat cestum, & ipsa Venus.

Questo prezioso cingolo è descritto siccome l'abbiamo sigurato da Omero nel 13. della sua Illiade, ove a Giunone Venere l'impresta:

A pettoribus folvit acu pittum cingulum,
Varium: ibi autem in eo illecebræ omnes fatte erant,
Ibi erant quidem Amor, & desiderium, & colloquium
Blandiloquentia, quæ decepit mentem valde etiam prudentium.
Hoc ei imposuit manibus, verbumque dixit, & nominavit:
Accipe nunc hoc cingulum, tuoque imponi sinui,
Contextum varie, in quo omnia satta sunt, neque tibi puta
Innesicax suturum esse, quodcunque mentibus tuis cupis.

Apparisce da questo testo di Omero, che in detto cingolo vi erane ricamati a punta di aco Amore, i desideri, e la soave eloquenza del parlar dolce. Amore lo abbiamo presentato colla solita immagine di fanciullo alato, i desideri colle faci ardenti, i quali sono quelli, che a guisa di facelle accese ardono continuamente i cuori degli amanti. La soave eloquenza, e il dolce parlare col Caduceo di Mercurio, riputato da' Poeti Padre della eloquenza, e ancora capo delle Grazie, come dice il Giraldo nel Sintgmate xIII. Mercurium insuper veteres gratiarum Ducems constituerunt; E però Luciano antico Filosofo nel dialogo di Apolline, e Vulcano dice, che Mercurio rubbò il cingolo a Venere, dalla quale fu abbrucciato per la vittoria, che riportò mediante la sua grazia : nè senza cagione gli Ateniesi posero (per quanto narra Pausania) nell' andito della Rocca la Statua di Mercurio, insieme colle Grazie. Sicchè il Caduceo, come stromento di Mercurio, serve per simbolo della soave eloquenza, e della graziosa facondia nel parlare: nel qual cingolo Omero ci volle dare ad intendere la forza della grazia, senza la quale la bellezza non val niente. Bella era Venere, ma senza il cingolo simbolo della grazia non poteva addolcire, e allettare Marte; bella era Giunone, ma senza il cingolo di Venere, cioè la Venustà, e grazia non potè mitigar Giove, mediante la quale pur lo mitigò; siccome Venere, e Marte, volendo inferire, che la bellezza congiunta colla grazia può adescare ogni persona, ancorche sia di siero cuore, come Marte, e di animo sublime, e alto come Giove, ma che la bellezza non ha questa virtù, senza la grazia, la quale induce Amore, e desiderj, colla soavità del parlare, nelle menti de'

345

più prudenti Uomini, allettandoli in tal maniera, che si ottiene da coloro

ciò che si sà desiderare.

Libanio Filosofo Greco sopra il cesto, e sopra la rosa singe un bellissimo scherzo disegnato da Angelo Poliziano nella Centuria prima cap. x1. e narra che Pallade, e Giunone, essendo comparse avanti il Pastore, Giudice delle bellezze loro, dissero a Venere, che si levasse il detto cingolo, perche le dava tanta grazia, che incantava le persone: rispose Venere, ch' era contenta di deporlo, ma che era ben dovere, che se una di loro aveva il mucione di oro, e l'altra un diadema pur di oro, ch'ella ancora si procacciasse qualche altro ornamento grazioso; rimaser di accordo Pallade, e Giunone. Venere discostatasi da loro se ne andò in un bellissimo prato, ove colse, gigli, viole, e altri fiori per adornarsene; ma passando avanti senti l'odore della rosa, alla quale accostatasi, vedendola sopra ogni altro fiore bella, e graziosa, buttò tutti gli altri, e fecesi una corona di rose, colla quale comparve avanti il Giudice; ma Pallade, e Giunone vedendola oltremodo, con tal corona di rose graziosa, non aspettorono il giudizio, ma ambedue fi chiamarono vinte, e corfero ad abbracciar Venere, e baciar la corona di rose, e postasela ciascuna sopra il crine loro, di nuovo la riposero in capo a Venere. Da questo noi ci siamo mossi ad incoronare la Venutà con corona di rose, e con ragione invero, perchè la rosa per la Venustà sua è regina delli fiori, ornamento della terra, splendor delle piante, occhi di fiori; quetta amor spira, e Venere concilia, e sopra tutti i siori porta il vanto; siccome più graziosamente di ciascun Poeta de' nottri tempi, col suo dolce canto nella gara de' fiori definifice il Murtola. Anacreonte Poeta Greco la reputa onor delle Grazie.

> Rosa slos, odorque Divum; Hominum rosa est voluptas. .... Decus îlla Gratiarum.

Conviensi dunque alla Venustà, perchè la rosa dedicata da' Poeti a Venere, è simbolo della grazia, e della bellezza, nella quale se si deve ricercare secondo i Platonici le tre suddette parti, che rendono grazia, cioè la virtà, il proporzionato colore, e la soavità della voce, certo è, che nella rosa vi è simbolo di tutte quette parti: vi è la virtà sua inconfortare i corpi nostri, con tante sorti di liquori di rose; vi è il color grato incarnatino, misto di bianco, e di rosso, come singono i Poeti, sparso dal sangue di Venere sopra la rosa, già totalmeate bianca; vi è la sua fragranza di odore, simbolo della soavità della voce, attesochè tengono alcuni Filososi, che l' odore, e il colore della Rosa derivi dalla graziosa stella di Venere: quindi è quel proverbio Rosas loqui, e poeticamente dicesi, che Venere parli con bocca di rose. Virg. nel 2. dell' Eneide:

Roseoque bac insuper addit ore.

ICONOLOGIA

346

Cioè, con bocca graziosa, per la soavità del parlare.

Il Petrarca.

Porle, e rose vermiglie, ove l'accolto Dolor sormava ardenti voci, e belle,

E up altra volta.

La bella bocca angelica, di perle Piena, di rose, e di dolci parole,

Ove in tal tenore esprime il Petrarca una bocca al tutto graziosa, pigliando le perle per li candidi denti, e le rose per le vermiglie labra, da quali uscivano preziosi detti esposti con soave eloquenza, e grazia di parlare. Torquato Tasso ancora:

E nella hocca, ond esce aura amorosa, Sola rosseggia, e semplice è la rosa.

L'elicriso, che porta in mano, è un siore così nominato da Elicrisa. Ninfa, che prima lo colse; per quanto scrisse Temistagora Esesso; ma io rengo che sia detto, perchè il suo nome è composto da Helios, che significa Sole, e da Chrysos, che significa oro; attesocchè l'ombrella di questa pianta piena di pendenti co' rimbi, che mai non si putrefanno, quando è percossa da raggi del Sole, risplende come fosse di oro, laonde si collumava da' Gentili incoronarne gli Dei; il che con grandissima diligenza osfervò Tolomeo Re di Egitto, siccome narra Plinio, lib. 21, cap. 25. ove dice, che ha i fusti bianchi, e le frondi bianchiccie, simili a quelle dell' abrotano; e più sopra nell' 11. cap. dice, che l' Elicrisso ha il siore simile all' oro, la foglia gentile, ed il gambo sottile, ma sodo: e questo La detto, perchè si sappia, come si abbia a figurare, e per mostrare la sua forma essere differente dal crisantemo, e dall' amaranto; perciocchè sebbene con tali nomi è stato ancora chiamato l'elicriso, come riferisce Dioscoride, lib. 4. c. 59. nondimeno la forma è disserente, come si comprende dalle figure impresse dal Mattiolo suo Espositore. Abbiamo dato questo siore in mano alla Venustà, perchè è siore grazioso, che prendu il nome dall'oro, e dal Sole, fotto i cui raggi è vago, e lucido come l'oro: nè più graziosa una cosa dir si può, che quando è risplendente, e lucida, come l'oro ripercosso dal Sole. Di più hanno osservato gl' investigatori de' naturali segreti, che questo siore rende la persona graziosa, a tesserne ghirlande, portate nella guisa che dice Plinio, ed Ateneo Autore Greco antichissimo, il quale nel 15. libro, così lasciò scritto: Ad gratiama & gloriam vita pertinere, si quis se coronet elichryso. Vale alla grazia, e glo-zia della vita, se alcuno s'incorona coll' elicrisso.

Tiene

Tiene dunque in mano quelta nottra figura della Venusta l'elicrison some simbolo della grazia, e della gloria popolare, perche chi ha in sevenustà, e grazia, per l'ordinario ha ancora appresso gli akri applauso, fasto, gloria, favore, e grazia, e perchè la venustà concilia la grazia, mediante la quale si ottengono le cose, è detto da' Latini pieno di venustà, e fortunato uno, che gli siano succedute bene le cose, secondo la ... sua intenzione. Panfilo nell' Atto quinto dell' Ecira, essendogli successo sue ri di speranza cose bramate, circa la Moglie disse : Quis me est foremation? Venustatisque ades plenior? Per lo contrario invenusto si è detto uno, che sia disgraziato, al quale non succedono cose desiderate: l'altro Pansilo nell' Andria, scena quinta, Atto primo, parlando delle nozze, che non destderava, disse: Adon hominem esse in venustum, aut infelicem quemquam us ego sum? Evvi niun Uomo così invenusto, disgraziato, ed infelice, come fon io ? onde chi ha in se grazia, chiamar si può felice, perchè trovaancora facilmente presso altri favori, e grazia; di che facciamo simbolo l' elicrisso, il quale come fiore nobile, vago, e grazioso, può essere di ornamento, vaghezza, e grazia a chi lo porta, non che veramente questo fiore possa, come dicono i suddetti Autori, fare acquistar grazia, e favore: siccome gli Indiani scioccamente tenevano, che la rosa potesse far conciliare grazia appresso i Principi, ciò è stolta vanità. Vanità similmente è di coloro, che pensano la Lepre faccia graziose quelle persone, che mangiano della sua carne, nè poco maravigliomi di l'ierio Autore grave che lo affermi, e si affatica di persuadere altri a crederlo, corrompendo il testo di Plinio nel 28. lib. cap. 19. ove dice Plinio: Somniosos steri Lepore sumpto in cibis Cato arbitratur, e Pierio in vece di somnioso, vuol piuttoito leggere formolos. Plinio vuol dir, secondo Catone, che la carne del Lepre fa le genti sonnacchiose, e Pierio vuole, che faccia le genti graziole, e belle, e soggiunse: Vulgo etiam persuasum conciliari ex eo corpori gratiam. E' opinione del volgo, che dia grazia alli corpi, detto preso da Plinio, ma non l'arreca realmente intero, perchè Plinio lo mette per disprezzo, rigettando in quanto a se, simile folle opinione: Vulgus, & gratiam corpori in septem dies frivolo quidem joco.

Cioè, il volgo crede, che a mangiare il Lepre dia per sette giorni grazia, con ischerzo invero srivolo: quasi dica, che sia una baja; ma. Pierio, quasicchè tale opinione sosse vera, sa che il Lepre sia verace simbolo della Venustà, e grazia, la quale non si deve, per l'antica, e sciocca persussione del volgo, che sopra niuna certa causa, e ragione si sonda, rappresentare sotto sigura del Lepre e se, in quelli medesimi tempi, mentre la detta persuasione era nel volgo spersa, come da Savi schernita, non si trova da niuno Autore tenuto il Lepre per simbolo della Venustà, tanto meno adesso tener si deve, poiche il volgo di oggidi, non ha simile.

dicerla.

Si vale Pierio in favor suo di una figura di Filostrato, che dipinsosto un albero di melo i Pargoletti Amori, che scherzavano con un Lepre, ma ciò non ha che fare colla Venustà, poiche di simili scherzi, X x 2

mille si veggono in fregi posti nelle facciate di Case, e Palazzi, in Giardini di Roma, Pargoletti Amori, e Panciulli, che scherzano con capre:

mastimi, ed altri animali di giuoco.

In quanto, che i Pargoletti Amori non volessero ferir la Lepre condardi, o saette; ma pigliarla viva, come soavissima offerta a Venere; soavissima a Venere disse Filostrato, non perchè nella Lepre sia simbolo di Venustà, ma perchè è animale secondo, e venereo; anzi Filostrato in detta sigura apertamente giudica per sciocchi quelli amanti, che tengono nella Lepre sia forza d' incitamento di Amore: Inepti autem amatores, qui amatorium quoddam lenocinium in ipso esse existimaverunt: però indarno ancora cita Pierio Marziale nell' Epigramma scritto a Cellia nel quarto libro.

Si quando leporem mittis, Mibi Gellia dicis; Formosus septem Marce diebus eris:

Si non derides: si verum Gellia narras, Edisti numquam Gellia tu Leporem.

Ma in questo Marziale si burla di Gellia Donna brutta, la quale gli mandò a donare un Lepre, con dire se mangiasse di quello egli sarebbe bello, e grazioso per sette giorni: a cui Marziale, tenendo ciò per scioccherla, rispose a Gellia: se tu non burli, se tu dici davvero, tu mostri non aver mangiato Lepre; perchè sei sempre brutta. Fa menzione ancorapierio di Alessandro Severo, ch' era grazioso Imperadore, e mangiava spesso de' Lepri, ma certo, che la grazia non procedeva dal cibarsi di Lepre, ma dalla grazia sua naturale. Mangi uno, che non sia di natura grazioso, quanti Lepri che vuole, che mai non sarà acquisto di grazia alcuna. La grazia è data gratis dalla natura, nè si può comprare, nè acquistare con rimedi, e cibi conditi. Arreca oltra di ciò Pierio certi versi di un Poeta, che scherzò sopra il suddetto Imperadore, pigliando materia dal suo grazioso Lepre, e dal Lepre, che spesso mangiar solea, quasscchè il Lepre, e la grazia dell' Imperadore procedesse da' Lepri mangiati.

Pulcrum quod vides esse nostrum Regem.

Quem Syrum sua detulit propago.

Venatus secit, & lepus comesus.

Ex quo continuum capit Leporem.

Ma Lampridio nella vita di lui dice, che l'Imperadore essendogli mofirati detti versi rispondesse in greco per disprezzo del Poeta con tal sentimento: Pulcrum, quod putas esse vestrum Regene
Vulgare miserande de sabella,
Si verum putas esse, non irascor,
Tantum su comedas velim lepusculos.
Ut sias, animi malis repulsis,
Pulcher, ne invideas livore mentis.

Ne' quali versi chiama miserando il Poeta, che si movesse a credere dalla volgar dicerta, e opinione, ch'egli fosse bello, perchè mangiasse Lepri. Se tu credi questo, risponde l'Imperadore, io non me n'adiro; solamente voglio da te, che mangi ancor tu Lepri, acciocchè scacciati i mali effetti dell'animo diventi grazioso, e non mi abbi più invidia. Dal tenore di tal risposta si conosce quanto l'Imperadore tenesse per cosaridicola quella vulgata dicerla, perlocchè chiama il Poeta miserando, meschino. L' Imperadore, se mangiava i Lepri, li mangiava, non per diventare grazioso, che già era di natura, ma perchè egli gustava il Lepre, ch' egli stesso gustava nella caccia, della quale molto si dilettàva, come scrive Lampridio. Che i Poeti abbiano scherzato sopra il Lepre, e il Lepore, lo hanno fatto per il pronto billiccio, che se ne forma: Si non vis edere Leporem, ede Leporem, disse un altro Poeta ad uno, che itava a tavola, nè mangiava del Lepre, che vi era, nè diceva niente: ma quelta conformità di voce detta Annominazione, o Paronomassa, non basta ad includere il simbolo del Lepre, e della grazia: perchè il Lepre non si forma dal Lepore, nè il Lepore dal Lepre, ma si dice Lepus, quasi sit Levipes, perche è leggiero di piedi, come tiene Lucio Elio presso M. Varrone lib. 2. de re rustica cap. 12. ovvero come più tosto vuole Varrone è detto dall' antica voce Greca Eolica Leporin, perchè è simo di naso Liporis, ovvero Leporis significa simo, per quanto ne avvertisce Giuseppe Scaligero: ma il Lepore della grazia, e Venustà non si deriva da simili voci, diverse di fignificato: dunque per niuna via, nò per Etimologia, nè per naturale intrinseca virtù, nè per vaga estrinseca sembianza, il Lepre che piuttosto è brutto, può servire per Geroglifico della Venustà, e grazia; alla quale abbiamo data noi la corona di rofe, e l'elicrifo, fiori al tutto belli, vaghi, e leggiadri, che spirano tanta soavità, e grazia, che diedero occasione agli Antichi di pensure, che fosero atti all' acquiito della. grazia; i quali, come grazioli fiori, possono arrecare adornamento, e grazia a chi li porta, perchè la grazia naturale viene accresciuta dagli artisiziosi adornamenti; però fingesi conforme al verisimile da Libanio, che il Murione di oro delle grazia a Pallade, e il diadema a Giunone, e per questo ancora Venere di natura bella, e graziosa portar volle il detto cingolo ricamato, e scelse la corona di rose per comparire più graziosa, con simili artifiziosi adornamenti, i quali si convengono a Dame, ma pero servati i termini dell'onettà, e modellia, edendo dissicevole ad onorate Dame laiciarii trasportare dal soverchio deiiderio di farsi vedere belle, co graziose,

graziose con superbi, e lascivi abbellimenti. Non piacque ad Augusto Imperadore, ancorche tacelle, di vedere un giorno Giulia sua figlia con abito licenzioso, che non si conveniva: la vidde poscia il di seguente adornata più modestamente, allora egli abbracciandola le disse; oh quanto è più lodevole questo abito in una figlia di Augusto, che quello di jeri! e sebbene essa rispose: oggi mi sono adornata per gli occhi di mio Padre. e jeri per gli occhi di mio marito; nondimeno si converria più alle Dame andare adorne in guisa tale, che avessero da piacere piuttotto agli occhi de' padri, che agli occhi degli Uomini. A' Cavalieri poi in netfunmodo convengonsi gli artifiziosi adornamenti, sennon tanto, quanto comporta la virilità cavalleresca, perchè la bellezza virile poco deve esser coltivata. Ovvidio. Fine coli modico forma virilis amat. Nascondansi quelli Cavalieri, che per parer grazinsi pongono cura, ed arte particolare di spasseggiar suora con ciusti, ricci, e vettimenti lascivi, e prosumati, asfettando tanto il portar della vita, i getti del volto, con torcimenti di tella, e ghigni sforzati, il parlar melato con parole stentate, e studiate, che in vece di graziosi divengono piuttosto colla loro affettazione odiosi, in vece di virili, effeminati, morbidi, e delicati pensano d' effere stimati. e lodati, ma sono sprezzati, e biasimati: siccome il Cavaliero Mecenate, sebbene da' Poeti per la sua liberalità celebrato, da Seneca Filosofo per la sua affettazione vilipeso nella Epistola 114. ove dice. Quomodo Mecanas vixerit, notius est, quam ut narrari nunc debeat, quomodo ambulaverit, quam delicatus fuerit, quam cupierit videri, quam vitia sua latere noluerit. Quid ergo? non oratio ejus aque soluta est, quam ipse discinctus? non tam insignia illius verba sunt, quam vultus, quam comitatus, quam domus, quam uxor? E più abbasso. Macenas in culto suo quid purius amne silvisque ripa comantibus, vide ut alueum lintribus aret, versoave vado remistant hortos; quid si quis femina cirro crispat. & labris columbatus? Sono quetti affettati Cavalieri spiacevoli a tutti, eziandio a' loro affezionati. Dispiacque ad Augusto l'affettato parlare dell'illesso Toscano, per quanto si narra da Svetonio nel cap. 86. nella vita di Augusto, e da Macrobio in quel tenore di lettera inserta nel primo libro de Saturnali cap, 4. nella quale facendosi beffe della. sua affettazione dice: sta sano, mele delle genti, meluccio, avorio di Toscana, Lasero Aretino, diamante del Mar inferiore Tirreno, gioja tiberina, fmeraldo di Cilnia, Diaspro de' figoli, Brillo di Porsenna, abbi il carbonchio, acciocche possa congregare tutti i fomenti delle adultere. In quella maniera i Cavalieri, che vogliono affettare la Venullà, e grazia con artifiziosi componimenti di persona, di abito, e di parole vengoano scherniti, e burlati per fino dalli propri amici, con gran perdita di riputazione, e grazia appresso ogni persona grave, e prudente.

L'uccelletto, che nella sinistra mano dalla nostra figura si tiene, da' sGreci, e dal nostro Plinio chiamato Jinge, non è altrimenti la Codazin-zola, dai Latini detta Motacilla, siccome malamente alcuni Autori hanno tradotto in Pindaro, in Svida, e l'Interpetre di Teocrito nella Farma-ceutria, errando insieme con loro molti altri principali Scrittori, trai quali

quali Gregorio Giraldi Syntagmate 8. Natal de' Conti nella Mitologia. lib. 8. cap. 18. E l' Alciato nell' Emblema 78. Erra parimenti Teodoro Gazza, a dir, che la linge dal volgo sia chiamata Torquilla, e dagli Antichi Turbo, come ne avvertisce Gio. Battista Pio negli annetamenti, cap. 2. chiamass rettamente da alcuni Torcicollo, perchè la Jinge è un uccelletto, che torce il collo, stando fermo il restante del corpo, secondo Aristotile nel 2. lib. cap. 12. de natura Animalium, dove ragiona delli spartimenti delle dita, dicendo che tutti gli uccelli hanno quattro dita, tre davanti, uno dietro, pochi hanno due dita divise per ogni banda, come ha l'uccelletto Jinge, grande poco più del Fringuello, di color vario, ha la lingua simile a quella delle Serpi, la cava fuora quattro dita, è di nuovo la ritira dentro, torce il collo contro di se, tenendo il resto del corpo quieto : Paucis quibusdam utrinque bini , ut Avicula , quam Jyngem vocant : bac paulò major frigilla est, colore vario, habet sibi propriam digitorum, quam modo dixi dispositionem; & linguam Serpentibus similem; quippe quam in longitudinem mensura quatuor digitorum porrigat, rursumque contrabat intra rostrum; collum etiam circum agit in aversum, reliquo quiescente corpore, modo Serpentum: E questo è il testo di Aristotele, al quale aderisce Plinio lib. x1. c. 47. ove scorrettamente alcuni scrivono Lynx, in vece di Iynx, e Lince in vece di Linge. Lynx fola utrinque binos babet ; eamdem linguam Serpentum similem in magnam longitudinem porrigit : circum agit collum in adversum se, Ungues ei grandes ceu Graculis. Certo, che la Motacilla, ovvero Codazinzola non ha le dita distinte a due per ogni parte: ma tre davanti. e uno dietro, nè distende la lingua fuora in lungo quattro dita, nè gira intorno il collo contro se , stando ferma nel resto, come fa la linge: poi chè quell' altra, come squassacoda, muove la coda; chiamasi volgarmente: l' linge, in Roma Picco, perchè picca l'albero donde fa uscire le formiche, il cui canto pare ad Eliano, che imiti l' Aulo ritorto, il cornetto, nel libro 6. cap. 19. de Animali. τὸνπλαγίονη τυλξ αυγόν quel verso non è della Codazinzola, ma dell' linge.

Fingesi da' favolosi Autori, che l' linge susse Donna conversa in uccello da Giunone, perchè con certi incanti sece innamorar Giove suo marito della siglia d' Inaco, chiamata lo, come riserisce Zezze, e altri, sebben l' interpetre di Teocrito dice, ch' ella sece quell' incanto per tirar Giove ad amore verso di lei stesso. Callimaco la singe siglia di Eco, altri siglia di Pitho riputata da' Gentili Dea della persuasione. Pindaro Poeta Greco nella Pitia Ode 4. ove canta la vittoria Curule di Arcesilao Cireneo, singe, che Venere portò dal cielo in terra questo grazioso uccelletto, e che lo donò a Giasone per sar innamorar Medea Domina autem velocissimorum telorum versiculorum Montacillam e colo cum alligasset rota quatuor radiorum indissolubili suriensam Avem Cypris attulit primum ab homine, supplicatricesque incantationes docuit sapientem Aesonidem, ut Medea eximeret reverentiam erga parentes, desiderabilisque Gracia ipsam in pestore ardentem verteret slagello persuasionis: Per tal cagione su dagli Antichi Greci tenuta idonea agl' incantamenti amorosi. Teocrito nella Farmaceutria, Edilio se-

condo, introduce Sineta Ninfa innamorata di Delfide Mindio, così cantando

Sicut banc ceram ego, Deo adjuvante, liquefacio, Ita pra amore statim liquescat Myndius Delphis. Utque volvitur bit aneus Orbis opè Veneris, Sic ille volvatur ante nostras fores, linx trabe tu illum meam ad domum Virum.

Il quale ultimo verso è intercalare nella dotta Egloga. E perchè finsero li Poeti Greci, che in questo uccelletto fosse nativa forza di amoroso incitamento, quindi è, che communemente appresso i Greci, per metafora, si chiamano linges tutte le graziose cose, ehe incitano ad amore, e che sono atte a persuadere, per vigore della grazia, e Venusià: Zezze le parole graziose le chiama, Verborum linges, perchè le parole tirano gli animi, ancorche duri, e difficili a piegarsi, e di Elena dicono i Greci, che aveva così potente linge, cioè così potente grazia, e Venustà, che allettava Priamo illesso, Re di Iroja, ancorche conoscesse, che ella era la ruvina del suo regno, non si poteva con esso lei adirare, ma con paterno amore la chiamava figlia: e Svisa narra di Cleopatra, ch' ella penfava di adescare, e tirar all' amor suo Augusto Imperadore colla medesima linge, cioè grazia, e Venuttà efficace, colla quale addesco, e tirò Cefare, e M. Antonio. Ora fe ripigliamo il mittico parlar di Pindaro. che Venere portasse dal Cielo l' linge, sotto adombrata sigura, chiaramente vedremo espresso, che la Venustà, e grazia è dono particolare del Cielo, e della Natura, donata poi a Giasone, che su bello, e nobile Cavaliere, acciocche potesse commuovere ad amore Medea, e persuaderla contro la voglia del Re de' Colchi suo Padre, e della Regina madre a pigliarlo per suo sposo, come sece; si manisesta, che la nobiltà, e la bellezza non ha vigore di disporre gli animi senza la grazia, però Svetonio mostra di sprezzare la bellezza di Nerone Imperadore, perchè era senza grazia, e come privo di amabil grazia, e colmo di odiosi costumi era da tutti odiato; il che non avviene in quelli, che hanno Venultà, e grazia, ·la quale è di megliore condizione, che la bellezza; perchè la bellezza per settessa non ha veemenza di allettare gli animi senza la grazia, ma la grazia, e Venuttà ha ancora efficacia grande senza la bellezza, siccome abbiamo di sopra mostrato coll' esempio di Ulisse. Socrate, e Quinto Roscio, ancorche brutti, mediante la grazia, e Venustà loro tiravano ·a se gli animi delle persone, e facevano acquisto dell'altrui grazia. Onde proverbialmente dicesi. Tyngem habet Di uno, che abbia tal grazia, Venustà, che pare che incanti le persone, e le ssorzi ad amarlo; però presso di noi la Jinge è simbolo, e figura della forza, ed efficacia della grazia, e Venustà.

De' Fatti , vedi Bellezza .

## VERGINITA.

Di Cesare Ripa.



UNa bellissima giovanetta, vestita di pannolino bianco, con una ghirlanda di smeraldi, che le coroni il capo, e che con ambe le ma-

ni si cinga con bella grazia un cintolo di lana bianca.

Lo smeraldo, per quello che narra Pierio Valeriano, lib. 41. è segno di Verginità, e su consagrato a Venere celeste, creduta allora Dea dell'Amor puro, dal quale non possono nascere sennon puri, e candidi effetti; perciocche da lei viene quel puro, e sincero amore, che in tutto è alieno dal conssignimento de' corpi; e però lo smeraldo da molti, e in particolare dagli Astrologi è posto per segno della Verginità.

Si dipinge col cintolo nella guisa, che dicemmo, perciocchè su antico costume, che le Vergini si cinsero col cinto, in segno di Verginità, sa quale si soleva sciorre dalli Sposi la prima sera, che elle dovevano dormire con essi, come scrive Festo Pompeo, e a questo allude Catullo nello

Epitalamio di Manlio, e di Giulia così dicendo:

Te suis tremulus parens Invocat, tibi Virgines Zonula solvunt sinus. Il bianco vestimento significa purità fondata ne' buoni pensieri verginali, e nelle sante azioni del corpo, che rendono l'anima candida, e bella,

## Verginità.

O lovane pallida, e alquanto magra, di bello, e grazioso aspetto, con una ghirlanda di fiori in capo, vestita di bianco, e suoni una cetra, mostrandosi piena di allegrezza; seguendo un Agnello in mezzo di un prato.

Si dipinge giovane, perchè dalla sua gioventù si misura il suo trionso,

e il suo prezzo, per la contraria inclinazione di quell'età.

La pallidezza, e magrezza sono indizi di digiuno, e di penitenza, e

sono due particolari custodi della Verginità.

Ha il capo cinto di fiori, perchè come dicono i Poeti, la Verginità non è altro, che un fiore, il quale subito che è colto, perde tutta la grazia, e bellezza. Segue l'Agnello, perchè tanto è lodevole la Verginità, quanto se ne va seguendo l'orme di Cristo, che su il vero esempio della Verginità, e il vero Agnello, che toglie i peccati del mondo.

Il Prato verde dimostra le delizie della vita lasciva, la quale comincia, e sinisce in erba, per non aver in se frutto alcuno di vera contentezza, ma solo una semplice apparenza, che poi secca, e sparisce, la quale è dalla Verginità calcata con animo generoso, e allegro, e però suo-

na la cetra.

15

## Verginità.

O lovanetta, la quale accarezzi colle mani un' Alicorno, perchè, come alcuni scrivono, questo animale non si lascia prendere, sennon per mano di Vergine. (a)

VER-

<sup>(</sup>a) Rappresenta il P. Ricci la Verginità: Donna giovane, di bello, e grazioso aspetto, lieta, e gioconda. I suoi sapelli sono vagamente intrecciati, inancliati, e legati son nastro di seta cremisina, campeggiandovi sinissimo smeraldo fra quelli. E vestita di bianco con un candido giglio in una mano, e nell'altru tiene tre lampade uccese in un triangolo. Appresso a lei è una tavela, sopra la quale si vede uno scettro reale.

Vaga, e bella, per essere bellissima virtà.

I capelli nel bel modo descritti, per gli ottimi pensieri.

Il nastro di color cremisi, esprime l'acceso amore verso una tal virtu.

Lo smeraldo è, secondo Pierio Valeriano lib. 41. geroglisico della Verginità, perchè, dice egli, toccandosi uno con questa gemma, subito gli cessa l'appetito di Venere.

Il vestimento bianco ombreggia l'innocenza, e purità di questo stato.

Lo stesso significa il giglio.

## VERGOGNA ONESTA.

## Dello Steffe.

Donna di grazioso aspetto, col volto, e gli occhi bassi, con la sommità delle orecchia, e guance asperse di rossore. Vestasi di rosso. Abbianin capo una tetta di Elesarte. Perta nella destra mano un Falcone, nella sinistra tenga una cartella, nella quale vi sia scritto questo motto: DYSORIA PROCUL.

La Vergogna, ancorchè non sia virtù, è lodata da Aristotile, della quale ne ragiona susseguentemente dopo le virtà, ed a guisa di virtà è da lui potta tra due estremi viziosi, tra la sfacciatezza, e la paura. Lo sfacciato non si vergogna di cosa alcuna; il pauroso si vergogna di ogni cosa: il vergogn fo e in mezzo di quello, che si vergogna di quello, che vergognar si deve : sopra che veggasi nel 2. lib. cap. 7. dell' Etica a Nicomaco. il medesimo nelli morali grandi pone la vergogna tra la sfacciatezza, e lo stupore, circa li fatti, e le parole: Verecunlia inter impudentiam, & stupor em medietas, in actionibus colloquisque constituta. Zenone disse, che la vergogna è timore d'ignominia, conforme alla difinizione di Arittotile nell' Etica lib. A. cap, ultimo, ove dice il Filosofo: Verecundia timor anidam infamie definizur; però da' Latini è detta verecondia a verendo, dal dubitare, ed aver paura di qualche fallo, ed esser ripreso nelle azioni sue, perche la vergogna è una molestia, e perturbazione di animo, nata da quelli mali, che pare ci apportino disonore, o dalle cose presenti, o passate, o d'avvenire. così definita da Arittotile nel 2. della Ret. secondo la traduzione del Mureto. Pudor est molestia quadam, & pertubacio animi orta ex iis malis, qua ignominiam inverce videntur, aut prasentibus, aut prateritis, aut suturis. Alcuni anno fatto differenza tra, Pudor, & Verecundia, dicendo, che verecondia sia la vergogna, che si ha, e il timore di non commetter qualche errore, che poi gli dia infamia, e ignominia, & Pudor, sia il rossore, che si riceve dopo qualche errore commetto: ma trovati presso gli Autori indisferentemente presa una voce per l'altra, e verecondia dicesi tanto avanti, quanto dopo l'errore commesso, e così Pudor fari vellem, sed me probibet Pudor, dice Alceo a Sasso, e questo è avanti il fatto prima che parli: nè più,

Le lampadi accese dimostrano il suoco dell'amore, che devono portare le Vergini al loro Sposo.

Lo scettro indica l'Impero, di cui si sa degna questa preziosa virtà. Forma altresì il medesimo P. Ricci la Verginità: Donna bella, colla corona, e l'aureola sopra di preziose gemme. Ha una collana tutta di ore. Ha un cilicio d' picdi. In una mano ba un' altra corona, e nell' ultra una vite con molti grappi d'uva. Appresso a lei si vedono delle Api. Tiene sotto i piedi vari stromenti, come spade, dance, e scudi.

più, nè meno, come in Italiano vergogna dicesi, senza si commetta alcun fallo, una certa modestia, ed onestà lodabile, la quale suol' essere uelle donzelle, e ne' giovani modesti, che per onestà si vergognano passare, e parlare dove è moltitudine di gente, e di essere veduti da loro. Il Petrarca mostra l' onesta Vergogna della sua modesta Dama, quando su da lui veduta nuda.

Stetti a mirarla: ondo ella ebbe vergogna.

E nel Trionfo della castità celebra la di lei vergogna.

Onestate, e vergogna a la fronte era Nobile par delle virtù divine, Che fan costei sopra le Donne altera.

Vergogna apcora dicesi il rossore, dolore interno, e pentimento, che abbiamo di qualche cosa malfatta. Il Petrarca vergognandosi de' suoi gio-yanili errori, così cantò tutto dolente:

Ma ben veggio or, siccome al popolo tutto Favola sui gran tempo: onde sovente Di me medesmo meco mi vergogno:

E del mio vaneggiar vergogna è il frutto, E'l pentirsi, e'l conoscer chiaramente Che quanto piace al Mondo, è breve sogno.

Ma questa ultima sorte di vergogna è di minor lode, che la prima, perche la prima sa, che la persona si astenga dall' errare per timor di biasimo, e questa è dimostrazione di Virtù, chiamata da Valerio Massimo madre di onesta risoluzione, di ottimo consiglio, tutela de' solenni ossizi, maestra dell' innocenza, cara a' prossimi, ed accetta a' stranieri, in ogni luogo, in ogni tempo porta seco un grato, e savorabile sembiante. S. Bernardo la chiama sorella della continenza, e S. Ambrogio compagna della pudicizia, per la cui compagnia l'istessa castità è sicura.

L'altra vergogna, che nasce dall' errore commesso, è certamente lodabile, ma meno commendabile della prima, perche molto meglio è noa errare per la vergogna, che vergognarsi per l' errore; attesocchè la vergogna sebbene è segno di virtù, nondimeno quello, che induce la vergogna è vizio. Il suddetto Alceo quando disse a Sasso, vorrei parlare, mala vergogna mi ritiene. Sasso gli rispose: se sosse cosa onesta non ti ver-

gognaresti a dirla:

Si quidquam honesti mens ferat, ac boni, Nec lingua quidquam turpe parce tua, Nullo impedieris pudore.

E però

357

E però moltoppiù lodabile è il non far cosa, per la quale ci abbiamo a vergognare, che il vergognarci: pur tal vergogna ancor essa non è senza tintura di virtù, perchè è bene vergognarsi, dolersi, pentirsi, e arrossirsi degli errori commessi. Diogene il Laerzio dice, che il rossore è colore della virtù. Santo Ambrogio vuole, che la colpa si accresca col difendere le cose mal fatte, e che sminuisca col rossore, e colla vergogna, Ma veniamo all' espozione della sigura,

B' di grazioso aspetto, conforme al detto di San Bernardo sopra la Cantica sermone 33. ove tiene, che la Vergogna somministri Venustà, e aggiunga la

grazia. Verecundia venustatem ingerit, & gratiam auget.

Porta gli occhi bassi secondo il costume di chi si vergogna. Socrate avendo a ragionare di Amore, vergognandosene, come Filosofo attempato, si copri gli occhi con una benda. Si riferisce a questo proposito un verso di Euripide.

## Mea gnata, en oculis nascitur hominum pudor.

Figlia mia, negli occhi nasce la Vergogna degli Uomini. Ateneo nel liba 13. per autorità di Aristotile dice, che gli amanti non guardano in niuna parte del corpo della cosa amata più, che negli occhi, ove risiede la Vergogna. Scribit Arist. Amatores nullam magis corporis partem in iis contueri, quos amant, quam oculos, ubi pudoris sedes est. Plinio pone la sede della Vergogna nelle guance, per il rossore, che vi sparge, e però si dipinge colle guance rosse. La facciamo parimenti colla sommità delle orecchie rosse, perchè Aristotile ne' problemi dice, che la Vergogna adduce negli occhi, e partendosene va nella sommità delle orecchia, luogò capace di se, perchè il restante è come di osso.

La vestiamo ancora per tal cagione tutta di rosso, essendo questo colore proprio della Vergogna, bellissimo in donzelle, e garzoni, per indizio della modestia loro. Pitia figlia di Aristotile, addimandata qual colore sosse il più bello, rispo: sequello, che si dissonde nelle gentili, e nobili zitelle per la Vergogna. Catone lodava più i giovani, che si arrossivano, che quelli, che s'impallidivano, e Menandro solea dire Omnis erabescens probas esfe mibi videtar. Ogni Uomo che si arrossisce, mi pare buono, sicche il co-

lore rosso molto conviensi alla figura della Vergogna.

Ha in capo la tella di Elefante, per dinotare, che le persone devono essere di mente vergognosa come l'Elefante, il quale per quanto riserisce Plinio lib. 8. cap. 3. concepisce in se notabile Vergogna. Il perditore si vergogna del vincitore, e sugge la sua voce: mai non usa per vergogna l'atto venereo in palese, come sanno le bestie ssacciate, ma in occulto. Sebbene l'Uomo, come il più persetto degli altri animali, deve non solo vergognarsi in palese, ma ancora in occulto. Pittagora moralissimo Filosofo, diede questo ottimo precetto. Turpe quippiam nunquam sacies, nec cumi aliis, nec tecum, sed omnium maxime te ipsum revereare.

Non

Non commettere cosa disonesta nè con altrui, nè da te stesso, ma principalmente rispetta, e riverisci te stesso. Sentenza molto conforme a quella di Democrito. Ancorche sii solo, non fare, nè dire cosa che sia cattiva, impara a riverire più te stesso, che gli altri. Quidquid pudes dicere pudeat, & cogitare, ciò che è vergogna a dire, sia ancora vergogna pensare. Bel consiglio è di Teosrato: abbi vergogna di te stesso, sennon ti vuoi arrossire fra gli altri. Ma passiamo a considerare l'onesta Vergo-

gna del Falcone.

Il Falcone è tanto nobile di cuore, che si vergogna pascersi de Cadaveri, e patisce la fame. Vergogna similmente riceve de' suoi mancamenti, siccome si raccoglie da Bartolomeo Anglico. De proprietatibus rerum, lib. 12. cap. 20 il quale allegando S. Gregorio dice, che questo animoso uccello, sennon piglia al primo, o secondo impeto la preda, si vergogna di comparire, e tornare al pugno di chi lo porta; e dalla vergogna va. svolazzando per l'aria lontano dagli occhi de cacciatori: imperciocche gli pare di degenerare, a non riportar trionfo di chi ha cercato conquittare. Dalla natura vergognosa dell' Elefante animale nobilissimo, e del Falcone, che si vergogna de'suoi disetti, nè vuole comparire nel cospetto delle persone, si può comprendere, che gli animali nobili, a'quali preme più l'onore, che agli altri, concepifono maggior vergogna quando incorrono in qualche errore; il che non fanno gli animi vili, basti, e poco onorati, che sebbene commettono errori grossi, ed infami, nondimeno non se ne vergognano, ma come non sa fatto loro, sfacciatamente compariscono per tutto. Augusto Imperadore di gran sentimento di onore adirossi fortemente, quando seppe gli tiupri, e misfatti di Giulia sua figliuola, e in quell' ira fece pubblicare un processo dal Questore ad alta voce al Senato, pieno de' vituperi di lei con animo di farla punire, e morire, nia di poi cessata l'ira, si vergognò di aver satto pubblicare il processo, perche invero ad un Principe, come lui, non conveniva tanto di palesare, e vendicare gli stupri di sua figliuola, quanto di tacerli, e ricoprirlì, perchè la bruttezza, e nacchia di alcune cose, ritorna sopra di chi si vendica: Quia quarumdam rerum turpitudo, etiam ad vendicantem redit, dice Seneca nel 6. de' benefizj c. 32. Considerando ciò Augusto, pianse di non avere oppresfe col filenzio le azioni difonette di fua figliuola, e dalla vergogna, per molti giorni non si lasciò vedere: De filia absens, ac libello per Quastoreme recitato notum Senatui fecit, abstinuitque congressu bominum præ pudore, die Svetonio. cap. 65. nella Vita di Augusto.

Ma contuttociò devesi avvertire di non incorrere nell'estremo, cioè di non prendere soverchia vergogna; perciò abbiamo posto nella sinistra mano quel motto DYSORIA PROCUL; cioè stia lontana la soverchia, e viziosa vergogna, ma senza Dysoria; così detta dai Greci la soprabbondante, e viziosa vergogna, nella quale-si eccede il termine del rossore, mettendo a terra gli occhi; così la vergogna, per la quale non abbianzo ardire guardare in saccia a niuno, chiamasi Dysoria, alla quale chi facilmente si dà in preda, mostra di esser di animo troppo delicato, ed esse-

minato

TOMO QUINTO.

359 minato; nè gli giova di coprire la sua morbidezza di animo, coll' onesto nome di vergogna, per la quale sono sorzati a cedere a' più animosi, nè si sanno risolvere a mettersi innanzi, e fare niuna azione onesta in pubblico, ma tlanno sempre ritirati in un cantone dalla vergogna, nè se ne partono punto senza stimolo di altrui. Isocrate Oratore Ateniese aveva due scolari, Teopompo troppo ardito, ed Eforo troppo vergognoso: con quello soleva dire, che adoperava il freno per ritenerlo, e con questo lo sprone per incitarlo, e rimuoverlo dalla viziosa vergogna, perniciosa a tutti, massimamente a' poveri, che hanno visogno dell'ajuto di altrui. Ulisse nella 27 Odifica, tornando a casa sua travestito in apito di mendico, come povero vergognoso, e rispettoso, mostra di non avere ardire di entrare dove fanno il convito li Proci. Telemaco, pensando sia veramente un povero, ordina ad Fumeo, che dica a quel Poveruomo, che non si vergogni, ma si faccia avanti a dimandare il vitto a' Proci; attesocchè la vergogna è nociva a' poveri bisognosi:

> Da buic hospiti hæc færens, ipsumque jube Petere victum valde omnes adeuntem Procos, Pudor autem non est bonus indigenti viro, ut adsit.

Perlocchè, siccome la discreta, e moderata vergogna è lodabile, ed utile; così la indiscreta, ed immoderata vergogna è biasimevole, e nociva, e questo è quello che volle inferire Esiodo, quando disse: Verecundia que viros multum ledit, & juvat.

La vergogna, che molto gli Uomini offende, e giova, avendo riguardo al debito modo: Giova l'onesta e convenevole vergogna, offende la Dysoria superflua, e viziosa vergogna, della quale tratta Plutarco in quel breve, ma saggio, ed accorto discorso, intitolato: De vitioso pudere.

De' Fatti vedi Modestia, Pentimento, Timidità &c.



#### VERITA'.

Dello Steffo .



Na bellissima Donna ignuda. Tiene nella destra mano alta il Sole, il quale rimira, e coll'altra un libro aperto, ed un ramo di palma, e sotto al destro piede il globo del Mondo.

Verità è un abito dell'animo disposto a non torcere la lingua dal dritto, e proprio essere delle cose, di che egli parla, e scrive, affermando solo quello, che è, e negando quello, che non è, senza mutar pensiero.

Ignuda si rappresenta, per dinotare, che la semplicità le è naturale; onde Euripide in Phenissi, dice esser semplice il parlare della Verità, nè le sa bisogno di vane interpetrazioni; perciocchè ella per se sola è opportuna. Il medessmo dice Eschilo, e Seneca nell'Epistola quinta, che la Verità è semplice orazione; però si sa nuda, come abbiamo detto, e non deve avere adornamento alcuno.

Tiene il Sole, per significare, che la Verità è amica della luce chia-

rissma, che dimpitra quello che è.

Si può ancora dire, che riguarda il Sole, cioè Dio, senza la cui luce non è Verità alcuna; anzi egli è l'istessa Verità; dicendo Cristo N. S. Ego sum Via, Veritas, & Vita.

Il libro aperto accenna, che ne' libri si trova la verità delle cose, e perciò è lo studio delle scienze.

Il ramo della Palma ne può significare la sua forza, perciocchè, siccome è noto, che la palma non cede al peso, così la verità non cede alle cose contrarie; e benchè molti la impugnino, nondimeno si solleva, e cresce in alto.

Oltre a ciò significa la fortezza, e la Vittoria. Eschine poi contra Timarco dice la verità aver tanta forza, che supera tutti i pensieri umani.

Bachilide chiama la Verità onnipotente sapienza nell' Esdra al 4 cap. E la sentenza di Zorobabel Giudeo dice, la Verità esser più forte di ogni altra cosa, e che vasse più di tutte le altre presso al Re Dario.

Ma che dico io delle sentenze? poiche li fatti dei nostri Cristiani amplissimamente ciò hanno provato, essendosi molte migliaja di persone di ogni sesso, e quasi di ogni paese esposte a spargere il sangue, e la vita per mantenere la verità della sede Cristiana; onde riportando glorioso trionso dei crudelissimi tiranni, d' infinite palme, e corone hanno la verità Cristiana adornata.

Il mondo sotto i piedi denota, che ella è superiore a tutte le cose del Mondo, e di soro più preziosa, anzicche è cosa divina, onde Menandro in Nannis, dice, che la Verità è Cittadina del Cielo, e che gode solo stare tra i Dei.

#### Verità.

Onna risplendente, e di nobile aspetto, vestita di color bianco pomposamente, con chioma di oro. Nella destra mano terrà uno specchio ornato di gioje, nell'altra una bilancia di oro.

La conformità, che ha l' intelletto colle cose intelligibili, si domanda da' Filososi con questo nome di Verità; e perchè quello che è vero, è buono, ed il buono è privo di macchia, e di lordura, perciò si veste di bianco la Verità; aggiungendosi, che è simile alla luce, e la bugia alles tenebre, ed a questo alludevano le parole di Cristo Nostro Signore, quando disse: quel che vi dico nelle tenebre, narrate nella luce, cioè, quel che dico innanzi alla pienezza del tempo, che sia scoperta la verità delle Prosezie in me, ditelo voi, quando sarò salito al Cielo, che sarà rivolto, ed aperto il tutto; e però egli ancora è dimandato e Luce, e Verità: onde lo splendore di questa sigura, ed il vestito si può dire, che si conformino nel medesimo signisicato.

E lo specchio insegna, che la Verità allora è in sua persezione, quando, come si è detto, l'intelletto si conserma colle cose intelligibili, come lo specchio è buono, quando rende la vera forma della cosa, che vi risplende; ed è la bilancia indizio di questa ugualità.

#### Verita.

Anciulla ignuda, con alcuni veli bianchi d'intorno, per dimostrare, che essa deve esser ricoperta, e adornata in modo colle parole, che non si levi l'apparenza del corpo suo bello, e delicato, e di sestesso, più che di ognialtra si adorna, e si arricchisce.

ĽΖ

#### Verita.

Gnuda come si è detto. Nella destra mano abbia il Sole, e nella sini-

A stra un tempo di orologgio.

Il Sole le si dà in mano, per l'istessa ragione, che si è detta di sopra dello splendore; ed il tempo nella man sinistra significa, che a lungo andare la verità necessariamente si scuopre, ed apparisce, e però è addimandata sigliuola del tempo, ed in lingua Greca ha il significato di cosa, che non sta occulta.

#### Verità.

Clovanetta ignuda. Tiene nella destra mano vicino al cuore una perfica con una sola soglia, e nella sinistra un orologgio da polvere.

La persica è antico geroglisico del cuore, come la sua soglia della lingua, e si è usato sempre in molti simili propositi la similitudine, che hanno coll' una, e coll'altra, ed insegna, che deve esser congiunto il cuore, e la lingua, come la persica, e la soglia, acciocchè quello, che si dice abbia sorma, ed apparenza di verstà.

E l'orologio è in luogo del tempo, che si è detto nell'altra,

# 00000

UGUA-

Bella, e semplice, per la sua beltà, e schiettezza.

Ignuda, perchè la verità non deve esser palliata da cosa alcuna.

Le pone il P. Ricci il manto come sopra descritto, per non sormare la si-

Lo splendore dimostra la sua chiarezza; e che sa venire a luce le cose più

escure.

Ha la faccia verso il Cielo, per indicare che a questo conduce la verica.

La Città, che ha in una mano, significa che per la verità si mantengono le Città, e gl' Imper.

Il Libro ombreggia la legge, e i precetti Divini, che altro non sono, che

Verita .

Il Sole, perche a sua immirazione, la Verità illumina le tenebre delle bu-

gie, e le palela.

La Tigre per essere animale, che sacilmente si scorda delle cose, simboleggia che pur troppo la verità da più d'uno si pone in dimenticanza.

<sup>(</sup>a) Il P. Ricci forma la Verità: Una Verginella femplice, ignuda, e bella, con un sol manto candido avvolto al petto, ed alle parti pudende. Dalla faccia di les ssec uno splendore, che illumina intorno. Ha la faccia rivolta verso il Cielo. In una mano tiene una Città, e nell'altra un libro, sul quale è un Sole. A piedi le ga un Leone sertio, ed una Tigre.

#### UGUALITA'.

## Dello Steffe .

Donna, che colla destra mano tenga un pajo di bilance, e colla sinistra un nido, ove vi sia una Rondine co' suoi sigliuolini, a' quali porga il cibo.

Per le bilance si denota la retta, e vera giustizia, che dà a ciascono

quanto deve.

Per la Rondine nel nido, come sopra, gli Egizi intendevano un Uomo, quando a' suoi sigliuoli egualmente distribuisce l' eredità: e parimente un l'rincipe, quando nel vitto, vestito, e comodi propri non voglia superare, ma uguagliarsi a que' de' suoi Cittadini, a guisa della Rondine, che mai non raddoppia il cibo a chi lo abbia una volta dato, massi

egualmente pasce, e nutrisce con ugualità tutti i suoi Rondinini.

Di quetta ugualità talmente ne fu studioso Adriano Imperadore, chenel suo famigliar vitto volle osservare quel cossume di Omero, che niuno mancalle il medesimo cibo, ordinando ben spesso, che alla sua mensa fossero posti cibi comuni, e propri di povere persone, per levare ogni occasione a quei, che seco mangiavano di superbia, o di altro simile. che dalla delicatezza delle vivande avessero potuto arguire regnare inlui. Che sapeva molto bene, che per conciliarsi gli animi de' Popoli, niente più giovava al Principe, che col decoro, e maettà dello scettro unire, e far mottra con tutti di fimil ugualità; essendo la potenza di sua natura odiosa, che moderata come sopra, si fa amabile, e benigna. Per questo Falea Cartaginese grandissimo amatore dell'ugualità ordinò, che nella Città le facoltà, e le possessioni fossero uguali a ciascuno de' Cittadini, per levar l'invidia, ed odio fra di loro, come riferisce Aristotile nel 2. della Politica, al cap. 5. benchè nel fine non l'approvi interamente, non comportando i più pregiati, e nobili, di correre la medefima fortuna coni vili, e plebei, da nascere perciò ben spesso risse, e brighe fra loro; ma se si considera rettamente ove si cerca l'ugualità, per sommo bene della Città, o Repubblica, ne segue, che ciò, che eccede detta ugualità sia di danno alla detta Città, o Repubblica; onde su stimato, che un Uomo di perfettissima virtù fosse nocivo per la sua superiorità, e soprassidenza degli altri. Che perciò i Greci inventori di ogni bel costume civile, e particolarmente gli Ateniesi sapendo, che per esser nocivo meritava castigo, ma il caltigare un Uomo per sua troppo virtù, sarebbe stato un commettere peccato; perciò ritrovarono una pena onorevole, e conveniente a reprimere il loro giutto, o ingiutto sospetto, che avetsero dell'eccellenza di quel virtuoso, e la dimandarono Ostracismo, come se alcuno conoscendos pieno di molto sangue, e di gagliardissima complessione si scemaise del cibo, ed aveile per ufo di cavarii del fangue per non cader in que' difetti, ne' quali fogliono

sogliono cader molti per la molta robustezza di loro forze. Cavandosi quasi da Plutarco, mentre parlando dell' Ostracismo, dice, che di questo, come medicamento soleva servirsi il Popolo a certo tempo ordinato, confinando per 10. anni fuor della Città quel Cittadino, che avanzava gli altri o di gloria, o di ricchezze, o di riputazione, per la quale era avuto per sospetto nella Città. Punivan di questa pena solo le Persone illustri. Anzi il medesimo Autore foggiungendo dice, che Iperbolo Uomo scellerato cercando di far punire di simil pena uno de'tre grandi Cittadini Ateniesi, Feace, Nicia, e Alcibiade, cadde contro sua natura la pena sopra il capo di detto sperbolo insolente. Simili genti ignobili , e basse non erano punite di simil pena; anzi accortist esser stata violata tal pena nella detta persona levarono poi via l'usanza di quella. Fu detta Ostracismo da una pietruzza chiamata Ostraço sopra la quale scrivevano i Cittadini il nome di quello, a cui volevano dar bando della Città, e la gettavano in un luogo della piazza chiufo di cancelli; il numero delle quali doveva passare sei milla a vincere il partito. L'Autore sopraddetto nel 2, della Vita di Alcibiade mottra detta pena di Oilracismo non essere stata ordinata per punire i tristi: ma per moderare la troppa grandezza altrui, e perciò con altro vocabolo detta moderazione, fatta a petizione degl' invidiosi, che per dieci anni non vedevano presente quel tale, per la cui lontananza mitigavano alquanto il dolore, che col vederlo giornalmente gli si accresceva, e s' internava. malignamente negli animi loro. Il medesimo Aristotele più largamente, e di proposito trattando di pena nel sopraddetto libro 2. al cap. q. dice: Quapropter a Civitatibus, que Populo reguntur Ostracismus repertus est, he siquidem Civitates aqualitatem maxime completiuntur. Itaque qui super excellere videtur, vel propter divitias, vel propter amicos, vel propter aliquam aliam. civilem potentiam extra Civitatem relegatur ad tempus aliquod ordinatum. Dove si vede, che lo approva, ma non si ristrigne al tempo, e va scusando il configlio di Periandro, dato a Trafibulo di tagliare le spighe maggiori delle altre. Piacque ad Augusto questa sorte di punizione, moderandola. con altro nome, e parole, come dice Tacito nel lib. 3, in proposito di Sillano della famiglia de' Junij, che aveva commesso adulterio con una. fua Nipote, al quale non fece altro, che fargl' intendere, che lo privava della sua amicizia, per le quali parole, e separazione di amistà, intendendo Sillano esfergli in un certo modo accennato l'esilio: Exilium sibi demonstrari intellexit, fenza metter indugio in mezzo, se lo prese da se medesimo, nè prima, che sotto l'Impero di Tibero su restituito alla Patria. Molte cofe si potrebbono dire, e molte autorità si potrebbono addurre, ma per abbreviare il nostro ragionamento, concluderemo, che si vede all'aperta effer da tutti amata, ed abbracciata questa ugualità, anche nella natura stessa. Ciò benissimo si considera ancora nella temperie de sorpi umani, che mentre fianno uniti, e non alterati da soprabbondanza di umori, o superiorità eccessiva di uno di essa il corpo si mantiene sino, e perfetto nell'esser suo, colla discreta distribuzione del sangue alle prosfime, ed alle più remote parti di essi. VIGL-De' Fatti , leggi nell' Immagine .

#### VIGILANZA.

Dello Steffo.



Donna con un libro nella destra mano, e nell'altra con una verga, e una lucerna accesa. In terra vi sarà una Grue, che sostenga un sasso piede.

E' tanto in uso, che si dica vigilante, e svegliato un Uomo di spirito vivace, che sebbene ha preso questo nome della vigilanza dagli occhi corporali, nondimeno il continuo uso se gli è quasi convertito in natura, e satto suo; però l'una e l'altra vigilanza e del corpo, e dell'animo, viene dimostrata dalla presente sigura; quella dell' animo nel libro, nel quase apprendendosi le scienze si sa l'Uomo vigilante, e desto a tutti gl' incontri della sortuna, e l'agitazione della mente contemplando, e la verga sveglia il corpo addormentato, come il libro, e la contemplazione destano i spiriti sonnolenti; però del corpo, e dell' animo, s' intende il detto della Cantica: Ego dormio, & cor meum vigilar.

E" le Grue infegnano, che si deve siar vigilante in guardia di se medesimo, e della propria vita, perche come si racconta da molti, quando vanno insieme per riposarsi sicuramente, si ajutano in questo modo, che tenendo

nendo una di esse un sasso col piede raccolto, le altre, finche il sasso non a cade, sono sicure di essere custodite per la vigilanza delle compagne, e cadendo, che non avviene se non nel dormire di dette guardie, al rumore si destano, e se ne suggono via.

La lucerna dimostra, che la vigilanza propriamente s' intende in quel tempo, che è più conveniente al riposo, e al sonno, però si dimandavano dagli Antichi, vigilie alcune ore della notte, nelle quali i Soldati erano obligati a star vigilanti per sicurezza dell' Esercito, e tutta la notte si partiva in quattro vigilie, come dice Cesare nel primo de' suoi commentari.

## Vigilanza.

Onna vestita di bianco, con un Gallo, e con una lucerna in mano, perche il Gallo si detta nelle ore della notte, all'esercizio del suo canto, nè tralascia mai di obbedire agli occulti ammaestramenti della Natura; così insegna agli Uomini la vigilanza.

E la lucerna moitra quetto medesimo, usandosi da noi, acciocche le te-

nebre non siano impedimento alle azioni lodevoli.

E però si legge, che Demostene interrogato, come aveva fatto a diventare valente Oratore, rispose di avere usato più olio, che vino, intendendo con quello la vigilanza degli ttudi, con questo la sonnolenza delle delizie.

## Vigilanza.

Dona, che stia in piedi con un campanello in mano, e con un Leone vicino, in atto di dormire cogli occhi aperti.

La campana è stromento sacro, e si è ritrovato, per destar non meno gli animi dal fonno degli errori, colla penitenza, alla quale c' invita, chiamandoci al Tempio, che i corpi dalle piazze, e dalle comodità del dornire.

Il Leone su presso agli Egizj indizio di vigilanza, perche, come racsonta il Pierio, non apre mai intieramente bene gli occhi, senn in quando si addormenta, e però lo figuravano alle porte de' l'empi, mostrando, che in Chiesa si deve vegliare coll'animo nelle orazioni, sebbene il corpo pare, che dorma alle azioni del Mondo.



#### I L A

Per difendersi. & oppugnare altri.

Onna, che nella destra mano tiene una Serpe, e con la sinistra un dardo . (a)

## Dello Steffo.

Onna mal vestita, giacendo per terra in luogo fangoso, e brutto; tenendo in mano l'uccello Upupa, e mostri di non aver ardire di alzare

gli occhi da terra, standole appresso un Coniglio.

Vile si domanda l'Uomo, che si itima meno di quel, che vale, e non ardisce quello, che potrebbe conseguire con sua lode, senza muoversi a tale opinione di settetto dalla credenza, che egli abbia di operare con virtii; e però si rappresenta la viltà in una Donna, che giace per terra, e mal vestita, essendo ordinariamente le Donne più facili degli Uomini a mancar di animo nelle azioni d'importanza.

Il vellimento stracciato nota, che in un vile non vi sia pensiero di addobbare il corpo suo, per dubbio di non poter sostentare quella gravità, e quei collumi, che richiedono i panni, ovvero per quel detto triviale, che

si suol dire. Audaces fortuna juvat, timidosque repellit.

E non avendo ardire l'Uomo per viltà offerirsi ad imprese grandi, se ne sta fra il fango di una sordida vita, senza venir mai a luce, e a cognizione degli Uomini, che possono sovvenire delle cose necessarie.

L'Upupa si descrive da diversi Autori per uccello vilissimo, nutrendosi di sterco, e altre sporcizie, per non aver ardire, e mettersi a procacciare

il cibo con difficoltà.

Il tenere gli occhi bassi dinota poco ardire, come per l'effette si vede. Il Coniglio è di sua natura vilissimo, come chiaro si sa da molti, che hanno scritta la natura degli animali.

VIOLEN-

<sup>(</sup>a) E' deseritta dal P. Ricci la Vigilanza: Donna, che sta assai desta con una vergo in nano, piena d'occhi, e nell'altra mano ba uno splendore. Da una parte si nede un Leone, d'ill'altra una Lepre.

La Verga piena d'occhi ombreggia la vigilanza dell'anima. Lo Splendore dimottra che il fine della vera vigilanza è Iddio.

Il Leone, ed il Lepre sono, secondo Pierio Valeriano, simbolo della-Vigilanza.

## VIOLENZA.

## Dello Steffe .

Onna armata, che al sinistro sianco porti una scimitarra, nella destra un battone, e con la sinistra tenga un fanciullo, e lo percuota.

Violenza è la forza, che si adopera contro i meno potenti, e però si dipinge armata all' ossessa di un fanciullo debole, e senza ajuto di alcuna parte. Così diciamo esser violento il moto della pietra gittato in alto contro al moto datole dalla natura del siume, che ascende, e anche altre cose simili, le quali in questi moti poco durano, perchè la natura, alla quale l'arte, e la forza sinalmente ubbidisce, le richiama, e le sa facilmente sesondare la propria inclinazione.



Dello Suesso.



Onna di età di cinquant' anni, con abito di oro. Nella destra mano terrà uno scettro, e nella finistra un libro. Sieda sopra un Leones colla spada al sianco.. A' piedi avrà un orologio da polvere, mostrando che sia calata la metà della polvere.

Virilità è quella età dell' Uomo, che tiene da 35. sino a 50. anni . nella quale egli fatto capace di ragione, ed esperto delle cose, opera come Uomo in tutte le azioni civili, e mecaniche universali, e particolari; e questa è l' età, onde esso Uomo sa l'abito, che lo conduce a fine di bene, o di male, secondo che egli elegge per grazia Divina, e inclina zione naturale; questa età è principio della declinazione.

Si dipinge collo scettro, il libro, il Leone, e la spada, per dimostrare, che a questa, che è l'età perfetta dell' Uomo, si aspetta di consigliare, di risolvere, e di determinare con grandezza di animo le cose, circa le

quali possa aver luogo in qualche modo la virtù.

# VIRTU.

Dello Steffo.



UNa Giovane bella, e graziosa, colle ali alle spalle. Nella destrus mano tenga un' asta, e colla sinistra una corona di lauro, e nel petto abbia un Sole.

Si dipinge giovane, perchè mai non invecchia, anzi più sempre viene vigorosa, e gagliarda; poiche gli atti suoi costituiscono gli abiti, e durano quanto la vita degli Uomini.

Bella si rappresenta, perchè la Virtù è il maggior ornamento dell'

animo.

Le ali dimostrano, che è proprio della Virtù l'alzarsi a volo sopra il comune uso degli Uomini volgari, per gustare quei diletti, che solamente provano gli Uomini più virtuosi, i quali, come disse Virgilio, sono alzati sino alle stelle dell'ardente virtù, e diciamo, che s'innalza al Cielo, e che per mezzo della virtù si fa chiaro, perchè diventa sinale a Dio, che è l'istessa virtù, e bontà.

TOMO QUINTO.

Il Sole dimostra, che come dal Cielo s' illumina la terra, così dal cuore la virtù disende le sue potenze regolate a dar il moto, e il vigore a tutto il corpo nostro, che è Mondo piccolo, come dissero i Greci; e poi per la virtù s' illumina, scalda, e avvigora in maniera, che buona parte de' Filososi antichi lo stimarono bastante a supplire alle soddissazioni, è a' gusti, che nella vita umana possono desiderarsi; e perchè Cristo Nostro Signore si dimanda nelle Sagre lettere Sole di giustizia, intendendo quella giustizia universalissima, che abbraccia rutte le virtù; perè si dice, che chi porta esso nel cuore, ha il principal ornamento della.

vera, e perfetta virtù.

La ghirlanda dell' alloro ne significa, che siccome il lauro è sempre verde, e non è mai tocco dal fulmine, così la virtù mostra sempre vigore, e non è mai abbattuta da qualsivoglia avversario, come ancora nè per incendio, ne per nausragio si perde, nè per avversa fortuna, o sor-

te contraria.

Le si dà l'asta, per segno di maggioranza, la quale dagli Antichi

per quella era significata.

Dimostra ancora la forza, e la potestà, che ha sopra il vizio, il quale sempre dalla virtù è sottoposto, e vinto.

#### Virtù.

Onna vestita di oro, piena di maestà. Colla destra mano tiene un asta, e colla sinistra un cornucopia pieno di vari frutti, con una Testuggine sotto ai piedi

Il vestimento di oro significa il pregio della virtù, che adorna, e no-

bilita tutto l' Uomo.

Tiene l'asta in mano, perchè ella impugna, e abbatte continuamente il vizio, e lo perseguita.

#### Virtù.

O Iovanetta alata, e modestamente vestita. Sarà coronata di sauro, e in mano terrà un ramo di quercia, con un motto nel lembo della veste, che dica. MEDIO. TUTISSIMA.

Disse Silio Italico nel 13. lib. della guerra Cartaginese, che la virtà istessa è conveniente mercede a se medesima, e si confermò con questo detto all' opinione delgi Stoici, che dicevano suor di lei non esser cosa, che la possa premiare abbastanza, e su dagli Antichi dipinta così, perchè come la quercia resiste agli insulti delle tempeste immobili, così la virtù rimane immobile a tutte le opposizioni de' contrari avvenimenti.

Per

Per significato del lauro, ne servirà quello, che diremo nella segnente sigura, che nell' una, e nell' altra si rappresenta la detta pianta.

Il motto dimostra, che queste azioni solo sono dipendenti dalla virtù, le quali hanno la loro estremità, che sono, come sosse, ove l'uomo cade, e s' immerge cadendo dal suo dritto sentiero; però disse Orazio:

Est modus in rebus, sunt certi denique sines Quos ultra citraq; nequit consistere rectum.



VIRTU

<sup>(</sup>a) Si dipinge la Virth dal P. Ricci: Donna di vago aspetto, cogli occhi risquardanti in alto, ove mira una vaga ghirlanda intessuta di soglie di cedro, di cipressa, e cinvamomo. Ha indosso sul proprio vestimento una pelle di Leone. In una mano siene un archipendolo, e nell'altra una palma, e sotto a' piedi un Serpe, il quale sie tra certi siori.

Di lieto aspetto, perchè la Virtù rende l'animo allegro.

Risguarda in alto la corona, in segno che aspetta dal Cielo il premio.

Il cedro è l'indizio di fortezza, il cipresso è albero medicinale e lugubre, e denota che la Virtù ripara l'Uomo da ogni corruttela di male; e il cinnamomo, per essere erba secca, calda, e aromatica ombreggia che la Virtù è secca, e scema di cattivi umori, calda di carità, e odorosa, spargendo per tutto l'odore della sua buona sama.

La pelle del Leone si pone per simbolo di valore, e di eccellenza.

L' archipendolo denota, che la virtù è misura di se stesso.

La palma, che tiene nell'altra mano è effetto di lei, ricevendo sempre il trionfo, ed il vanto in tutte le cose.

Il Serpe velenoso sotto i piedi accenna l'opposizione grande del suo contrario, che è il vizio, quale allora vien depresso, quando si acquista l'abito della Virtù.

Sta il detto Serpe tra fiori, per dimostrare, che i piaceri di questo Mondo, quei fiori, invaghiscono il senso umano.

#### VIRTU.

Nella Medaglia di Lucio Vero.



PEr Bellorofonte bellissimo Giovane a cavallo nel Pegaso, che con un dardo in mano uccide la Chimera, si rappresenta la Virtù.

Per la chimera allegoricamente s'intende una certa moltiforme varietà de' vizi, la quale è uccisa da Bellorosonte, il cui nome dall' Etimologiasna vuol dire uccissone de' vizi, e l'Alciato nelli suoi Emblemmi, cost dice:

> Bellorophon ut fortis Eques superare Chimeram > Et Lycii potuit sternere moustra soli;

Sic tu Pegaseis vectus petis athera pennis, Consilioque animi mostra superba domas.

Mostrano i detti versi, che col consiglio, e colla virtà, si supera la Chimera, cioè i superbi mostri de' vizi.

Giovine, e bello si dipinge, perciocche bellissima è veramente la virtù, ed è proprio suo di attrarre a se gli animi, ed all'uso suo congiungerli.

VIRTU

#### VIRTU.

## Nella Medaglia di Alessandro.

Donna bella armata, e di aspetto virile. In una mano tiene il Mondo, e coll' altra una lancia; significando, che la virtù domina tutto il Mondo.

Armata si dipinge, perciocchè continuamente combatte col vizio.

Si rappresenta di aspetto virile, perchè il suo nome viene (secondo Tito Livio nel lib. 27. e Valerio Massimo lib. 1. cap. 1.) a viro, vel a viribus, e mostra la fortezza, che conviene al virtuoso.

## VIRTU.

## Nella Medaglia di Domiziano Galieno, ed in quella di Galba.

SI rappresentava una Donna in guisa di un' Amazone, colla celata, e parazonio, ch' è una spada larga senza punta, e colla lancia, posando il piede sopra una celata, ovvero sopra un Mondo.

#### VIRTU' EROICA.

SI trova in Roma, in Campidoglio una statua di metallo indorata di Ercole, vestita della spoglia del Leone, colla clava, e colla sinistramano tiene pomi di oro, portati dagli Orti Esperidi, i quali significano le tre virtu eroiche ad Ercole attribuite.

La prima, è la moderazione dell' ira. La seconda, è la temperanza dell'avarizia.

L'altra, è il generoso sprezzamento delle delizie, e de' piaceri; e però dicesi, che la Virtù Eroica nell' Uomo, è quando la ragione ha talmente sottoposti gli affetti sensitivi, che sia giunta al punto indivisibile de' mezzi virtuosi, e sattasi pura, ed illustre, che trapassa l'eccellenza umana, ed agli Angioli si accosta.



### VIRTU EROICA.

Come dipinta dagli Antichi, e come si veda nella Medag!ia di Gordiano Imperadore.

Recole nudo, appoggiato sopra la sua Clava, con una pelle di Leone avviluppata intorno al braccio, come si vede in due bellissime statue palazzo dell' Eminentissimo Signor Cardinale Odoardo Farnese, vero amatore delle virtà.

Virtù è propria disposizione, e facoltà principale dell' animo, in atto, e in pensiero volta al bene, sotto il governo della ragione, anzi è

la ragione ittessa.

Le si dà la pelle di Leone, e si appoggia alla Clava, per esser ambedue fortissimi, e la virtù piantata con fortissime radici, e con nissuna

forza si può estirpare, nè muovere di luogo.

Si fa nuda la virtù, come quella, che non cerca ricchezze, ma immortalità, gloria, e onore, come si è veduto in un marmo antico, che dice: Virtus nudo homine contenta est.

#### VIRTU'EROICA.

Nella Medaglia di oro di Massimino.

N Ercole nudo, che tiene per le corna un Cervo, che fu una delle sue dodici satiche.

#### VIRTU EROICA.

# Nella Medaglia di Geta.

Per la virtù eroica si rappresenta Ercole, che colla destra mano tenga la Clava alzata, per ammazzare un Dragone, che si aggira intorno ad un albero con i pomi, e al braccio sinistro tiene involta la pelle Leonia.

Ciò fignifica aver Ercole (inteso per la virtù) posto moderazione alla concupiscenza, intendendosi per il Dragone il piacevole appetito della

Mibidine

La spoglia del Leone in Ercole, ci mostra la generosità, e fortezza dell' animo.

La Clava significa la ragione, che regge, e doma l'appetito, perciocchè questa virtù e grand' eccellenza di Ercole, però gli è attribuita la Clava, fatta di un sermo, e sorte albero, che è la Quercia, la quale da segno di sermezza, e di sorza.

Fingeli

Fingesi la Clava nodosa, per le difficoltà, che da ogni parte occorrono, e si offeriscono a coloro, che vanno seguitando, e cercando la virtù; e però Ercole essendo in giovenile età, dicesi, che si trovasse in una solitudine, dove seco deliberando qual sorte di via dovesse prendere, o quella della virtà, ovvero quella dei piaceri, e avendo molto bene sopra di ciò considerato, si elesse la via della virtà, quantunque ardua, e di grandissima difficoltà.

## VIRTU' DELL' ANIMO, E DEL CORPO.

## Nella Medaglia di Trajano,

S I rappresenterà Ercole nudo, che colla destra mano tenga la Clava în spalla con bella attitudine, e colla sinistra guidi un Leone, e un Ci-

gnale congiunti insieme.

Per lo Ercole ignudo colla Clava in ispalla, e colla pelle Leonina, si deve intendere l'Idea di tutte le virtù, e per il Leone la magnanimità, e la sortezza dell' animo, come testifica Oro Apollo nei suoi Geroglisici, e per il Cignale la virtù corporale; per la robusta sortezza di esso. Scrivess, che Admeto giunse insieme il Leone, e il l'orco, volendo per tale compagnia intendere lui avere accoppiato insieme la virtù dell' animo, e del corpo; di che rende testimonio il Pierio, dove parla del Segno del Leone.

## VIRTU' INSUPERABILE.

Onna coperta di bella armatura. Nella destra mano terrà l'asta, en nel braccio sinistro lo scudo, dentro al quale sarà dipinto un elce. Per cimiero porterà una pianta di alloro minacciata, ma non percossa dal fulmine, con un motto, che dice: NEC SORTE, NEC FATO.

La virtù come guerriera, che di continuo col vizio suo inimico combatte, si dipinge armata, e col fulmine, il quale come racconta Plinio, non può con tutta la sua violenza offendere il lauro, come la virtù non

può essere offesa da qualsivoglia accidente disordinato.

L'elce, che è dipinto dentro allo scudo, altro non significa, che virtù serma, e costante, come questo albero, che avendo le radici prosonde, i rami, e le soglie ampie, e verdeggianti, quanto più vien reciso, tantoppiù germoglia, e prende maggior vigore; anzi quantoppiù è scosso, e travagliato, tantoppiù cresce, e con maggior ampiezza spande i rami; però si assomiglia alla virtù, la quale nelle tribolazioni, e ne' travagli principalmente si scuopre.

Le fi può dipingere accanto ancora un Itirice, il quale non fa altro preparamento per difender la vita sua, che di ritirarsi in se medesimo, e disendersi con sestesso, come la virtù da sestessa si disende, e in se medesima consida, per superare agevolmente ogn' incontro di sinistro accidente, e forze. A ciò alludeva Orazio, dicendo di nascondersi nella propria virtù.

#### VITA ATTIVA.

# Dello Steffo.

Ono due le strade, che conducono alla felicità, e quelle sono diversamente seguitate, secondo la diversità, o delle inclinazioni, o delle ragioni persualive, e si significano con nome di vita attiva, e contemplativa, e surono ambedue approvate da Cristo Salvator Nostro nelle persone di Santa Marta, e di Maria; e sebbene questa a quella, che stava accoppiata nelle azioni, su preserita, con tuttociò ancora quella è degna

della sua lode, e de'suoi premi.

Si dipinge adunque la Vita attiva con un cappello grande in testa, e una zappa in spalla, colla sinistra mano appoggiata sopra il manico di un aratro, e appresso con alcuni stromenti di agricoltura; perchè, essendo l'agricoltura la più necessaria azione, che si faccia per conservazione dell'Uomo con esercizio delle membra, e con distrazione della mente, mantenendosi per ordinario sra gli Uomini di Villa coll'ingegno ossuscato, potranno questi soli stromenti dimostrare quel tutto, che si appartiene ad una indistinta cognizione di quelle cose, alle quali l'industria stimolata dalla necessità, ha diligentemente aperta la via in tanti modi, in quanti si dissinguono le arti, e gli esercizi manuali.

Michelangelo Buonarota rappresento per la Vita attiva alla sepoltura di Giulio II., Lia siglia di Laban, che è una statua con uno specchio in mano, per la considerazione, che si deve avere per le azioni nostre, e nell'altra una ghirlanda di siori, per le virtù, che ornano la vita no-

stra in vita, e dopo la morte la fanno gloriosa.

#### Vita attiva.

Onna con un bacino, e colla mescirobba, in atto di mettere della acqua, col motto del Salmo: Fiducialiter agam, & non timebo. Questa dà un cenno, che si devono sare le azioni colle mani elevate, cioè senza interesse, che imbrattano spesse volte la sama, e considenza di buon successo, per Divina bontà, che Iddio così prospera i successi delle nossere azioni.

Bbb

#### VITA BREVE.

## Dello Steffo .

Onna di aspetto giovanile incoronata di varie, e verdi soglie. Porta scolpito nel petto l'Emerobione picciolo animale volatile, o per dir meglio, contesto tutto il vestimento del detto animale. Nella mano destra tenga un ramo di rose con questo verso intorno: UNA DIES APERIT, CONFICIT UNA DIES. Che su gia motto di Monsignor Federigo Cornaro, Vescovo di Padova nelle imprese del Ruscelli. Nella mano

finistra il pesce Calamaro, o la Seppia.

E' tanto amico l' Uomo della vita (siccome ogni altro animale) che bene spesso si duole, ch' ella sia breve. Teofrasso morendo, si lamento della Natura, che avesse data lunga vita a' Cervi, ed alle Cornacchie, a' quali non importa niente; ed agli Uomini, che sarebbe molto importato, aves-Se data così breve vita; l'età de' quali se più lunga potesse essere, potrebbe la vita dell' Uomo apprendere perfettamente ogni arte, e ogni erudizione. ma che si muore quando si comincia a conoscerle; a queste parole di Teofrasto riportate da Cicerone nel terzo delle Tusculane ripugna Salustio, nel principio della guerra di Giugurta, ove dice: a torto il genere umano si lamenta della sua natura, che sia debile, e breve, ma che piuttosto alla natura umana manca l'industria, che la forza, e'l tempo: volendo inferire, che l' Uomo ha pur troppo tempo a fare acquisto delle virtà, ogni volta che voglia applicar l'animo, e l'industria sua ad acquistarle ; il che vien confermato da Seneca nel lib. della vita: Quid de rerum natura quærimur ? illa se benigne gessit . Vita si sciat uti . longa est ; ma non resta per questo, che la vita umana breve non sia. Torto si bene abbiamo a lamentarcene, perchè dobbiamo contentarci del termine prefisso alla nostra vita dal Sommo Creatore, che per lo meglio delle sue creature dispone, e provvede il tutto; e da questo istesso che la vita nostra sia breve, ed incerta, vuole Iddio, che ne caviamo profitto, acciocche stiamo apparecchiati alla morte, e procuriamo tantoppiù in quella vita breve di meritare col continuo esercizio delle buone operazioni, per le quali possiamo ottenere in premio la vita eterna. Breve è senza dubbio la vita nostra: il che considerando Zenone, disse: Invero la vita è breve, nè di niuna cosa abbiamo più carestia, che del tempo: Nullius rei tanta nos penuria laboramus, quam temporis; re vera enim brevis est vita. Enca-Silvio Piccolomini, che fu Pio II. Pontefice, atfomiglia la vita breve dell' Uomo ad un sogno sugace, attesochè a niuno è certo il giorno seguente. ne altro siamo, che vento, ed ambra. Vita brevis est hommis quest somnium fugax, mulli crassina dies certa est, nibil enim nist ventus, & umbra sumus. A quetto detto di Pio II. corrisponde un morale Sonerto di Francesco Coppetta, che lo scrisse-ad una sua parente, a cui era morto il fratello: per per consolarla prese materia da un orologio di polvere, che le mandò dentro una cassa coperta di lutto:

Pesti, che'l tedio, onde la vita piena,
Temperando va con dolce inganno, ed arte,
Che l'ore insieme, e le fatiche parte
Tacito sì, ch' altri le scorge appena,

Con la vesta conforme all'alta pena, Che d'ogn' intorno ha più lagrime sparte, Sen vien' a voi per rallentare in parte Il giusto duol, ch' a lamentar vi mena.

Voi come in chiaro speglio, in lui tal ora Scorger potrete l'invisibil volo Di quel, che passa, e mai non torna in dietro.

E come sia la vita nostra un' ora E nel polvere, ed ombra, e sotto il Polo Ogni umana speranza, un fragil vetro.

Un fragil vetro appunto sono le speranze umane, e di ciò la vita breve ce ne sa accorti, e ci ammonisce che non sabbrichiamo prosondamenie li nostri pensieri in bene così caduco, e momentaneo: miseria degli Uomini, che ordiscono nella mente loro lunga tela di mondani desideri, che impersetta rimane per la brevità della vita, nè dicono insieme col Petrarca.

## Ma 'l tempo è breve, e nostra voglia è lunga.

Longa nostra desideria increpat vita brevis, incassum multa portantur, cums juxta est, quo pergitur, dice S. Gregorio. La vita breve riprende i lunghio nostri desideri, e in danno molte cose si portano, poichè visino è dove si cammina, cioè alla morte. Non mi stenderò più oltre in mostrare la brevità della vita, di che testimonianza ne fanno, non dirò mille dotte carte di Greci, Latini, e Toscasi, ma i nostri parenti, e cari amici, de quali alla giornata in breve tempo privi rimaniamo.

La corona di verdi foglie abbiamo data alla vita, poichè in breve tempo cadono di questa vita, come foglia dall'albero; e tosto il vigore della vita manca, siccome il color verde nelle foglie, che in poco tempo languide, e secche diventano. Alle foglie Simonide assomigliò la vita nostra

in que' versi:

٠,

ç,

٠,

Unam sententiam optime vir Chius protulit, Quod hominum generatio talis sit, qualis est foliorum. B b b 2

Hanc

Hanc paucis homines perceptam auribus In pettore condunt, nec intelligent, Quam breve sit juventutis, at vita tempus datum Mortalibus,

L'Emerobione è uno animaletto volatile maggiore di una Mosca, ha le ali, e quattro piedi, nasce (siccome dice Plinio lib. x1. cap. 36.) in Ponto; nel siume Ipane, che circa il Solstizio porta certe bacche di gusci teneri, dalle quali n'esce l'Emerobione, che può servire per sigura della brevità della vita; poiche muore nel medesimo giorno che nasce: e noi cominciamo a morire nello stesso giorno, che nasciamo; e sebbene in quello non moriamo, nondimeno perche la vita nostra è breve; vita di un giorno si chiama, e così la chiamò Antisonte: Vita similis est carceri unius dici, o totum vita spatium uni diei equale propemodum dixerim, per quem inquiti lucem, posteris deinde vitam tradamus.

Ed il Petrarca nel trionfo del Tempo:

E quanto posso al sinche m'appareccio, Pensando il breve viver mio, nel quale Stamani era un fanciullo, ed or son vecchio,

Che più d'un giorno è la vita mortale, Nubilo, breve freddo, e pien di noja, .Che può bella parer, ma nulla vale.

E perchè la vita è così breve, e corta, i Greci la paragonano al dito, al palmo, ed al cubito. Da Minermo Colofonio, e da Giunone diceli: Cubitale tempus, da Diogeniano: Vita palmus, da Alceo Poeta Greco: Digitus ost dies, per significare la brevità della vita, la quale, quando ancora a molti anni si distenda, nondimeno al fine una breve ora l'annulla. Ciò viene molto bene considerato in una antica iscrizione, che si conserva nel Palazzo del Cardinale Cesis, son tali versi:

D. M.

Cassus aquidicus jam centum clauserat annos .

Eelices annos tot tulit hora brevis.

P. P.

Onde il Petrarca nel trionfo della Divinità differ-

Ô MIN

O mente vaga alfin sempre digiuna, A che tanti pensieri ? un' ora sgombra Quel, che 'n molt' anni a pena si raguna.

L' istesso nel Sonetto.

Rott' è l'alta colonna.
O nostra vita, che è si bella in vista,
Come perde agevolmente in un mattino,
Quel, che'n molti anni a pena s' acquista!

Di questa nostra fragile condizione n'è Geroglisico la rosa ultima a mascere dopo tutti gli altri siori, ed è prima a mancare: secondo Ateneo lib. 15. Novissima rosa post alios nascitur eademque prima descit, e con molta convenienza la vita nostra si assimiglia alla rosa, che vaga, e graziosa languisce tosto, nel medesimo giorno che nasce, come si spiega in quel motto, che abbiamo posto intorno alla rosa, che è verso di Virgilio, il quale della rosa così cantò, circa la sua bellezza, e fragilità:

Tot species, tantosque ortus variosque novatus Vna dies aperit, conficit una dies. Conquerimur natura, brevis quod gratia ssorum est Ostentata oculis illico dona rapit. Quam longa una dies, ætas tam tonga rosarum Quas pubescentes juncta senecta premit.

Ben fu la rosa alli mesi passati simbolo della breve vita nel Pontisicato di Alessandro Cardinal de' Medici, Pana Leone XI., che per impresa portò sempre la rosa con questo motto. SIC FLORUI. Impresa, che di corpo, e di anima si conviene più dopo la morte sua, che in vita, poiche siori colmo di grazia, e maestà nel Pontisicato brevissimo tempo, come la rosa, lasciando al Mondo soavissimo odore di se.

La Seppia, e il calamaro, detto da' Greci Themis, e da' Latini, Loligo, si pongono similmente per figura della vita breve, perchè pochissimo tempo campano, come riferisce Ateneo lib. 7, per antorità del Filosofo: Aristoteles liv. 5. cap. 18. de animalibus, Thati, ac Sepie vitam esse brevem assenit.



#### VITA CONTEMPLATIVA.

## Di Cesare Ripa.

A vita contemplativa si dipingeva dagli Antichi Donna col viso volto al Cielo, con molta umiltà, e con un raggio di splendore, che scendendo l' illumina, tenendo la destra mano alta, e stesa, la sinistra bassa, e serrata, con due picciole alette serrate.

Contemplazione è fruire, e conoscere Dio, immaginando la persezione, la quale consiste in creder bene, cioè nell' istessa fede pura, e viva.

Le ali, che tiene in capo, significano l'elevazione dell'intelletto, la quale non lascia abbassare i pensieri alle cose corruttibili, ove s'imparaspesso la nobiltà dell'anima, e la purità delle voglie caste; però si dipinge che miri al Cielo, donde nasce lo splendore che illumina, perchè
l'aver l'anima atta alla contemplazione, è dono particolare di Dio, come assermò David, dicendo: Domine adjuva me, & meditabor in justificationibus tuis.

Sta con umiltà, perchè Iddio resiste a' superbi, e sa grazia agli umili, L' una mano stesa, e alta, e l' altra serrata, e bassa, dimostrano la rilassazione della mente negli alti pensieri del Cielo, e la parcità intorno alle basse voglie terrene.

## Vita Contemplativa.

Onna ignuda, che stenda una mano aperta verso il Cielo, e coll'altra tenga un libro, nel quale sia scritto il motto tratto dal Salmo: Mihi adherere Deo bonum est.

Michelangelo, come si è detto dell'attiva, sa una statua di Rachele, sorella di Lia, e sigliuola di Laban per la contemplativa, colle mani giunte, con un ginocchio piegato, e col volto par che sia levata in spirito, e ambedue queste statue mettono in mezzo il Mosè, tanto samoso del già detto sepolero.

#### VITA, E L'ANIMO,

# Dello Stesso.

U Na Giovanetta vestita di verde, che colla destra mano tenga con bella grazia una lucerna accesa.

Si veste di verde per dimostrare la speranza, che l' Uomo ha di longa vita.

Le si dà la lucerna accesa per significare la vita, nella quale l'olio infuso

infuso per far vivo il lume, ne dimostra quel vital umore, del quale il calor si pasce per dar vita al corpo, il quale mancando, è necessario, che insieme, 'l caldo, e l' corpo s' estingua, e manchi. Di qui è, che appresso Euripide in molte delle sue Tragedie, quelli, che hanno a passare di questa vita dicono quelle parole: Dio ti salvi, o cara luce. La quale opinione seguitò Plutarco, dicendo, la lucerna essere simile al corpo, che è dell' anima ricettacolo.

### VITA INQUIETA.

# Dello stesso.

A Vita de' mortali esser soggetta ad una perpetua inquietudine, lo potrà significare la sigura di Sisso, il quale secondo le sinzioni di molti Poeti, mai cessa di rivolgere verso la cima di un gran monte un grave sasso, e da alto ritornando a ricadere, nuova, e perpetua satica si aggiunge al misero Uomo, per ricondurre di nuovo in cima al monte un sasso, ove non è bastante di fermarlo; onde Ovidio nel libro 4, così dice:

## Sisifo un grave sasso ognor tormenta.

Il monte è simbolo della vita nostra.

La cima di esso, dinota la quiete, e tranquillità di quella, alla quale ciascuno aspira.

Il sasso è lo studio, e la fatica, che ciascuno prende per potervi ar-

rivare.

Sissifo è (per quanto narra Gio, Battista Rinaldi ne i suoî Teatri) significatore dell' anima, la quale mentre è qui giù sempre a qualche quiete aspira, e che appena eseguita, tosto l'altra desidera, perciocche altri
negli onori la vera felicità ripongono, altri nelle ricchezze, chi nella scienza, chi nella santità, chi nella fama, chi nella nobiltà; laonde è sorza, che il mostro desiderio la vera quiete ritrovi.

## VITA LUNGA.

## Dello Steffe.

UNa Donna di vecchio aspetto, vestita all'antica, e che tenga la destra mano sopra una Cerva, che abbia corni grandissimi, con molti rami sparsi. Nella mano sinistra una Cornacchia.

Il vestimento all' antica dimostra il tempo passate di molti anni.

Tiene la mano sopra la testa della vecchia Cerva, che ha le corna solte di molti rami, per mostrare con essa la junghezza della vita, essenti

docche questo animale è di lunga vita, e ogni anno mette un ramo, secondo alcuni. Questo è certo, che più che s' invecchia gli s' ingrossano
le corna, con più bozzi, e punti di cornette. Campa 300. anni, e più.
Plinio lib. 8. cap. 32. così dice: Vita Cervis in confesso longa: e soggiunge, che dopo cento anni ne sono stati presi alcuni colli collari di oro,
postivi da Alessandro Magno coperti dalla pelle cresciuta. Il medesimo si
riferisce di Agatoclea, Tiranno di Siracusa, che ammazzò in caccia un
Cervo, che intorno al collo aveva un collare di bronzo, nel quale vi era
intagliato questo nome DIOMEDE ARTEMIDE. Abbiamo in una storia più
fresca, che Carlo VI. Re di Francia prese in caccia nella selva Senliana un Cervo, che aveva il collo cinto di un collare di metallo indorato, con tale inscrizione: HOC CÆSAR ME DONAVIT, da cui
n' è derivato quel detto, come proverbio: Casaris sum, noli me tangere;
onde il Petrarca anch' egli disse nel Sonetto:

Una candida Cerva fopra l'erba, Nessum mi tocchi, al bel collo d'intorno Scritto avea di diamanti, e di topazzi, Libera farmi al mio Cesare parve.

Esempi, che dinotano la lunghezza della vita de' Cervi, siccome lunga è la vita della Cornacchia, da molti Autori Latini cognominata annosa, perchè campa molti anni; e però l'abbiamo aggiunta alla mano sinistra di questa figura, la cui età insieme con quella del Corvo n'è fatta,
menzione in quegli esametri, che si credono di Virgilio, de atatibus animalium:

Ter binos, deciesque novem superexit in annos, fusta senescentum, quos implet vita virorum; Hos novies superat vivendo garrula Cornix, Et quater egreditur Cornicis sacula Corvus.

## VITAUMANA.

## Dello Steffo.

Onna vestita di verde, con una ghirlanda in capo di semprevivo, sopra la quale vi sia una Fenice, e nella destra mano terrà una liracon il pletro, e colla sinistra tiene una tazza, dando da bevere ad un fanciullo.

Quello, che da Latini si dice nell' Uomo vivere, si dice nell' erbe, e nelle piante Virere, e la medesima proporzione, che è stra le parole, è ancora fra le cose significate da esse, perchè non è altro la vita dell' Uomo, che una viridità, che mantiene, e accresce il calore, ed il moto, e quanto ha in se di bello, e di buono; e la viridità nelle piante, non è aitro, che una vita, la quale mancando, manca il nodrimen-

to, il colofe, le fiamme, e la vaghezza, però l'erba, che tiene nel capo quest' imagine, si dimanda sempreviva, e l'età prospera nell' Uomo si chiama viridità, e da Virere parola latina, si sono chiamati gli Uomini Viri, però si farà non senza proposito inghirlandata di questa erba.

Quasi il medesimo dimottra il vestimento verde; e come dall' erbe non si attende altro, che la viridità, così nell' Uomo non è bene alcuno (par-

lando umanamente) che si debba anteporre alla virtù istessa.

La storia, o favola, che sia della Fenice, è tanto nota, che non ha bisogno di molte parole, e si prende per la vita lunga, e ancora per l'

eternità, rinovando se medesima, come si è detto.

Tiene colla destra mano la lira con il plettro: perciocchè narra Pierio Valeriano nel lib. 47. che per Geroglifico della lira, per quello s' intenda l'ordine della vita umana, perciocchè essendosi ritrovato da alcuni, che nella lira sieno celebrate sette differenze di voci, hanno da quelle conosciuto, che lo stato della vita umana è dalla medesima varietà continuamente agitato; perciocchè la settima settimana il maschio è formato nel ventre; sette ore dopo il parto dà manifesti segni della morte, o della vita; fette giorni di poi il bellico si stringe, e fassi sodo : dopo due volte sette dà manifetto segno di vedere, dopo sette volte sette ha la fermezza dello sguardo, e la cognizione. Vediamo poi dopo il settimo mese cominciare a mettere i denti, dopo due volte sette sedere sicuramente, dopo tre volte sette cominciare a formare le parole, dopo quattro volte sette cominciare ad andare, dopo cinque volte sette cominciare a dispiacergli il latte. Poscia dopo sette anni discacciando i primi denti, nascere più gagliardi, e farsi pieno il suono della voce. Nel secondo settenario nascere i peli nelle parti vergognose, venire la virtù di generare, e incamminarsi alla robuttezza virile. Nel terzo apparire la prima barba, e farsi fine di crescere. Nel quarto la robustezza, e la pienezza delle membra. Nella quinta essendo appieno cresciute le forze, quanto a ciascuno sono concedute, è determinato il tempo accomodato alle nozze, come si vede nel fettimo libro delle leggi. La festa conserva intiere le acquistate, e raccolte forze, e amministra copiosamente il vigore della providenza. La settima ha diminuzione delle forze, ma un pieno accrescimento dell' intelletto, e della ragione; onde vogliono i Soldati in quetta età effer liberati dalla milizia, con dar loro una verga, che era detta Rude, e esser messi ai consigli, e governi delle cose pubbliche; e di qui scrive Orazio 2 Mecenate, che già egli aveva ricevuta la Rude; perciocche aveva già compiti quattro undici Decembri, come egli di se stesso scrive, cominciava già a camminare per la settima settimana; nell' ottavo settennario si può vedere la perfezione dell' intelletto, e della ragione, quale in alcuno possa sperarsi maggiore. Il nono apporta l'umanità, e la mansuetudine. Il decimo per loppiù desidera di morire, le quali cose tutte elegantissimamente in versi eligiaci raccolse Solone, e temprò la sua lira in maniera, che nel fettantesimo anno pose il termine del concento, e della fonorità delle voci della vita umana, il quale quando gli Uomini hanno Ccc

trapassato, pare che divengano sciocchi, e ora lungi da questa, ora da questa corda vanno errando.

Il fanciullo, che beve, significa, che la vita si mantiene cogli alimenti, e colla disposizione gli alimenti la nudriscano, e si prendono per bocca, ovvero per la parte superiore, e la disposizione la fa durare, e deye essere in tutto il corpo, come l'età tenera de' fanciulli, che crescono; è a questo proposito quel che si è detto della salute.

#### Vita Umana.

Donna, che si posi co' piedi nel mezzo di una Ruota di sei raggi, la quale stia in piano rotondo, sopra un piedestallo in modo sormato, che non pieghi, ne dalla destra, ne dalla sinistra parte. Terrà in una mano il Sole, e nell'altra la Luna.

Sono tanti, e tanto i vari casi dell' umana vita, che per la moltitudine, e nelle penne, che scrivono, e negl' intelletti stessi, che discorrono, fanno confusione, parendo impossibile arrivare a tanti individui, che con molte uniformi azioni possono generar scienza di settessi; pur da tutti quelli si raccoglie quasi un Epilogo, che la vita è incerta, e volubile; e però si mottrano nella Luna, e nel Sole le cagioni superiori, e necessarie, e nella ruota gl' inferiori accidentali; e sobbene la sorte . ovvero la fortuna non ha cosa alcuna fuor degli avvenimenti stessi, che vengono di rado, e fuor dell' intenzione di chi opera, con tuttocciò l' animo nostro perloppiù troppo credulo in quello, ove si trova interessato, ha dato facilmente luogo di fignoria particolare in settetto a quetta immaginata Deità di quelle cose, alle quali non sa assegnar la cagione, e ne dà alla fortuna o la colpa, o la lode; e diciamo, che la ruota significa gli avvenimenti, che hanno cagione inferiore, e accidentale, cioè di fortuna, la quale colla ruota si dipinge dagli Antichi, come colei, che rivolge a suo piacere gli stati, e le grandezze. (a)

VIT FO-

<sup>(</sup>a) Figura il P. Ricci la Vita Umana. Donna di bassa statura con un vaso in testu, ove sono molei Vermi, spini, e sterpi con un siore in una mano, e nel'altra an' Ombra. Ha sotto i piedi una spada, uno scudo, l'arco, e le frecce, ed altre armi belliche. Si vede a lei appresso una pianta secca, ove solo è una soglia agitata dal vento.

In aktro modo la dipinge: Donna, la quale avendo la conoechia, fila, e le cade Il fuso in terra, rompend si il silo. Fla nell'altra mano una Nuvela. Ha sotto i piedi una Coroni, e uno scettro. Le pende alla parce del cuere un bellissimo diamante; ed in disparte vi è una faccia, che sessia il vento.

#### VITTORIA.

# Dello Steffo .

Donna vestita di oro. Nella destra mano tiene un pomo granato, en nella sinistra un elmo. Così la descrive Eliodoro.

Perche due cose sono necessarie per conseguire la Vittoria, cioè la sorza, e la concordia; questa per ritrovar la via, che le si nasconde, quella per aprirla con animo coraggioso. La forza si mostra nell'elmo, che resiste a' colpi, che vanno per offendere la testa, e gl'ingegni uniti nel pomo granato, il quale è ristretto coll'unione de' suoi granelli, come gli Uomini di valore ristringono in una sola opinione tutti i pensieri di molt'ingegni.

#### VITTORIA.

#### Dagli Antichi,

Donna di faccia verginale, e voli per l'aria. Colla destra mano tenga una ghirlanda di lauro, ovvero di olivo, e nella sinistra una palma, coll' Aquila sotto a' piedi, la quale tiene nelle zampe un ramo pue di palma. Il vestimento si farà di color bianco, colla clamidetta gialla.

Il lauro, l'olivo, e la palma, furono dagli Antichi usati per segno di onore, il quale volevano dimostrare doversi a coloro, che avessero riportata vittoria de' nemici in benesicio della Patria, e le ragioni sono dette da noi altrove, e sono tanto chiare per se stesse, che non hanno bisogno di essere replicate più di una volta.

Si fa in atto di volare, perche tanto è cara la Vittoria, quanto signi-

sica più manifestamente valore eminente, e dominatore.

Questo medesimo significa ancora l'Aquila, e però augurando buona fortuna alle loro imprese, gli antichi Imperadori nelle insegne la spiegavano, e la portavano innanzi, per nudrire la speranza della Vittoria, negli animi de' Soldati.

Il vestimento bianco dimottra, che deve esser la Vittoria senza tintura di biasimo di alcuna sorte, con prudenza di saperla usare dopo che si sarà

conseguita, il che si mottra nel vestimento giallo.



#### VITTORIA.

# Nella Medaglia di Domiziano.

DEr la Vittoria si dipinge una Donna alata, che nella destra tiene un

cornucopia, e nella sinistra un ramo di palma.

E qui sono le due sorta di bene, che porta seco la Vittoria, cioè la sama, ovvero l'onore, e la ricchezza; e l'una e l'altra per ragione di guerra, si toglie per sorza di mano all'inimico.

#### VITTORIA.

# Nella Medaglia di Ottavio.

SI dipinge Donna alata, che sta sopra una base in piedi, colla palmain una mano, e nell'altra con una corona, e due Serpenti dall'una e dall'altra parte; e con un'altra Serpe, che giacendo si avvolga intorno agli altri due, con lettere: ASIA RECEPTA; così si vede nella Medaglia di Augusto.

#### VITTORIA NAVALE.

# Nella Medaglia di Vespasiano.

Donna alata in piedi sopra un rostro di Nave. Nella destra mano tiene una corona, e nella sinistra una palma, con lettere: VICTORIA NAVALIS, ET S. C.

#### VITTORIA NAVALE.

# Come dipinta da' Romani.

Uando la Vittoria è sopra una Prora dell' inimico, ovvero quando sta accanto a un Troseo, dove sieno stromenti navali, come sono Timoni, Ancore, Remi, si chiama Vittoria Navale; onde avendo i Romani avute Vittoria di quelli di Anzio nel Fiume del Tevere, tagliorono le Prore de' loro Navigli, e secero un pulpito nel Foro Romano, chechiamarono Rostri, dove oravano le cause: e nelle Medaglie di Vespasiano, per la Vittoria Navale vi è una colonna rostrata; sicchè volendo dipingere la Vittoria Navale nell' uno e nell'altro modo starà bene.

#### VITTORIAL

# Nella Medaglia di Tito.

Onna senz' ali, con una palma, e corona di alloro. In questo modo mostrava Tito non voler, che ella si partisse mai da lui; così la dipinsero ancora gli Ateniesi, come racconta Pausania nelle sue antichità, per la medesima ragione di Tito.

#### VITTORIA.

# Nella Medaglia di Augusto.

Onna sopra un globo, colle ali aperte per volare, con una corona di alloro in una mano, e nell'altra il Labaro, Insegna dell'Imperadore, che i Francesi oggi dicono Corneta, solita a portarsi innanzi al Principe, quando in Persona si trova alla guerra, come mostrano le lettere, che sono intorno alla Medaglia: IMPERATOR CÆSAR.

#### VITTORIA.

# Come dipinta dagli Antichi.

Li Antichi dipinsero la Vittoria in forma di Angelo, colle ali, esta bene spesso a sedere sopra le spoglie de' nemici, con troseo dinanzi al petto, con una palma, ed uno scudo, con parole che dicono: VICTORIA AUGUSTI; così l'ha descritta Claudiano, quando dice:

Ipsa Duci sacras victoria panderet alas, Et palma viridi gaudent, & amica tropheis, Custos Imperii virgo, qua sola mederis Vulneribus, nullumque doces sentire dolorem.

E Plinio:

Laborem in victoria nemo sentit.



# VITTORIA.

Nella Medaglia di Severo.

Donna, che siede sopra di uno scudo, e tiene un elmo in mano, che deve essere quello del Vincitore.

#### VITTORIA.

Nella Medaglia di Lucio Vero.

U Omo con un elmo in testa, che porta colla destra un'asta, e colla sinistra un troseo in ispalla colle spoglie, in segno di Vittoria.

# V I T T O R I A.

Come rappresentata nella Medaglia di Vespasiano.

U Na Donna alata, in piedi, che scrive entro ad uno scudo, che sta appresso ad una palma, con lettere, che dicono: JUDEA CAPTA.

# V I T TO R I A.

Nella Medaglia di Domiziano.

Na Donna alata, che tiene un piede sopra un elmo, e scrive entro ad un scudo appeso ad un arbore, e dall' altra parte dell' arbore ornato di un troseo, vi è una Donna sedente, che ha una mano sotto le guance, ed è mesta in vista.

Questa Medaglia su battuta in onore di Domiziano, quando pigliò la

Germania.



# VITTORIA DI SANTA CHIESA.

Del Padre Fra Vincenzio Ricci M. O.



Donna di bell'aspetto vestita di porpora, al cui lembo vi sono alcuni campanelli, e melegrane dipinti. E' coronata. Tiene una collana arricchita di diamanti, e zassiri. Nel petto avrà un sulgido Sole. In una mano uno scettro, e nell'altra un sulmine. Le sta appresso una Nave con due Ancore, un albero di alloro, ed uno di palma, sul quale vi è un Aquila.

Santa Chiesa Cattolica, che altro non suona, che congregazione, o unione di Fedeli, sondata, e stabilita dal nostro Salvatore Gesù Cristo, e combattuta, e travagliata da tanti suoi nemici, che tutti al fine superò, evinse, ed è rimalta vittoriosa, e trionsante, ed ha stabilito il piè sopratutte le altre salse Chiese; sicchè le conviene giustissimo titolo di Signora, di grande, di padrona, e Imperatrice, per essere veracissima, sondata dal vero, e real Signore del Mondo, e siglio di Dio; ove l'altre son sondate da bugiardi, da salsi ingannatori, e vili, in cui mai si è visto essto di niun bene, nè si scoverse niuna verità; sicchè in gran maniera miseri, ed accecati da Satanasso sono quei, che albergano sotto si salsi tetti

tetti e si vestono di si bugiardi manti stando in densissime tenebre di errori, fuggendo la vera, e sovrana luce della nostra Santa Madre Chiesa Cattolica, degna che tutt'il Mondo l'onori, tutte le creature se le prostrino, tutti i dominj se le pieghino, tutti Regni se le umilino. che tutti gl'Imperi e Monarchie depositino le corone avanti i sublimi piedi di lei. Ella ben può nomarsi vincitrice vittoriosa, avendo ricevuto gloriosa vittoria di tutti i contrari, e specialmente trionfando di quel capital nemico Principe delle tenebre, Capitano delli abissi infernali, e Duce d' ogni smarrito spirito, calpestandolo con molto suo affronto, ed ingiuria: nè fur mai bastevoli le sue astuzie, nè le vane superstizioni, nè i bugiardi errori, ed ingannevoli semenze di sue false dottrine, che seminò nel mondo, con che cercò far condotta di ciascheduno sotto i suoi dogmi da ogni verità alieni, per ismantellar le mura di questa inclita, sublime, ed invitta Città di Santa Chiesa; nè fur di calor niuno le sue predicazioni, le suggestioni, i falsi oracoli, i bugiardi prodigi, le sinte apparizioni, le vane promesse, il vivere licenzioso, le grandezze, i titoli, e le pur troppo esecrande glorie, che promettea a' suoi. Ne gli giovò mai, per trionfare di quella, il ridurre efferciti, l' erger muraglie di fortezze, prendendo l'armi per mano di tanti Imperadori, con che perseguitolla a morte, facendone strage, con dar bando a' Cristiani, spaventandoli con tormenti, con annichillar loro il nome, con toglier via dal mondo il lor commercio, con farli a chiunque abominevoli, conducendo a' supplici crudeli chi folo gli nominasse, e per fine conducendoli ad obbrobriose morti; ma 'l tutto fu nulla, che le minuzzerie, e gli atomi di quelli suscitorono in tanti valorosi giganti, per fargli pugna; il sangue innocente sparso divenue fortezze, battioni, e rocche fortissime, con che si distrussero tutt' i nemici della fede, quale & seminò per tutto; e dal niente ne usciva l' essere, dalla morte di quelli stabilivasi in piedi la vita; dal perdere di favella si ergevano le trombe della predicazione Vangelica, dall' atterrargli con la morte forgevano pur in aria alle presenze loro, ed a lor onta predicavano Cristo Crocefisso: ed ove persuadevansi estinguere col ferire, sgorgava felice propagazione, ed ove collo sdegno volevano, e coll' ira porre in obito l' essercito di Cristo, quello su ordinato per mai morire, e per erigere Mausolei, o piramidi di eterna memoria di sì stravagante trionfo, che niuno se l'eguagliò al Mondo, nè pareggiollo giammai. Dunque è Santa Chiesa nostra verace madre, onde uscirono i felici parti di Cristiani con felicissimo evento, ove l'altre ferono abbominevoli aborti. Ella è nostra guida, e scorta, ella che in un tempo su Navicella combattuta da tempeste maritime, ora è condotta dal prattichissimo Piloto Pietro Apostolo al fermo lido, e stabile a ripararsi, ove fa dono regale di sue ricchezze a' Credenti, compartendo loro la vittoria, ed i ricevuti onori, facendo pompa con gloriosi trofei, e se negli affanni, e nel combattere l'appressorono, tornargli d'acconcio altresì partecipare de' riportati beni, come disse l' Apostolo; Scientes quod sicut socie passionum estis : sic eritis . & consolationis . 2. Cor. 1. v. 8.

Santa Chiesa vera madre de' credenti è disseminata sopra tutta la tersa, dice Irineo, il cui sondamento è colonna, e l' Evangelio è lo spirito della vita. E' d' Impero, e dominio tale [ dice Agostino] che sempre crescerà, sinchè s' adempisca il profetico parlare; Dominabitur à mari usque ad mare, & a flumine, usque ad terminos orbis terrarion. Aug. super Matth. Irin lib. 3. cap. 11. Ps. 71. v. 8. Ella come vera padrona signoreggiatà tutto l' universo, e tutti riconosceranno la santa verità della sua sede.

E' la Chiesa una certa forma di giustizia (dice Ambrogio, ed Agostino) Ambr. lib. offi. 1. c. 28. & Aug. de side ad Pet. cioè una commune legge, un commune Impero, in commune ora, ed opra; ed è tentata, e senza la società di lei, nè il battesimo, nò l'opra della misericordia, nè

altro giovarebbe.

Non presume la Chiesa (dice Bernardo) Bernard. in ser. 6. de' propri meriti, ma di quelli di Cristo. Questa gran Sposa di lui, dice l'istesso, niuna cosa tien per più gloriosa, e sublime, quanto sossirire obbrobri, e patin vilipendi per Cristo suo caro Sposo. Ed è dice (l'istesso) Id. in Cant. mezzana fra 'l Cielo luogo de' buoni, e l'inferno de' mali; ella riceve indifferentemente i buoni, e' tristi, come nell' Arca di Noè vi surono gli animali seroci, ed i manssueti. Idem in Matt. 22.

Quella è la vera Chiesa, che osserva la sede intiera di Cristo [ dice Girolamo ] Hieron. in symb. Russi ed altrove asserma il medesimo, esser quella a guisa della Luna, che ha aumenti, e decrementi. Diminul colle persecuzioni, e martiri de' Santi, ma allora più crebbe; Ne (dice l'istesso) idem lib. A. exameron cap. B. Idem Ps. 122, consiste nelle muraglie, ma nel-

la verità dell' osservanza de' precetti, e leggi.

E quetta è la proprietà della Chiesa (dice Illario) Hilar. de Trin. che allora vinca, quando è percossa; allora intenda, mentre è ripresa; ed allora ottenga, quando si abbandona; nè mai nemico per sorte, ch' ei sosse, la potè vincere, e ruvinare. Ella non si edisica coll' oro, ma più tosto si distrugge, dice Solpit. E' disserente la Chiesa della Sinagoga (dice Rabbano) Ser. dia. 1. perchè quella dicesi vocazione, e questa congregazione, e le cose irragionevoli si possono congregare, ma non chiamare. E per sine diciamo, che Santa Chiesa resta vincitrice, mentre altri le muovon guerra; ed è vittoriesa, mentre chiedono ossenderla:

Qui tibi bella movet, genitrix sancisssima, non te Ledit, at ipse suum traiscit ense caput,

Calce ferit stimulum, nam se miser ipse cruentat : Quique puta stimulo, se dare dama, capit

Atque eadem patimur, qua rupi allisa procella Alluitur r.:pes: frangitur unda minax.

Ddd

Portior es calo, calumque, & terra peribunt:
At tu, sponsa Dei, tempus in omne manes.

Si dipinge dunque la Vittoria di Santa Chiesa da Donna vessita di porpora, ch' è vestimento reale, per esser Regina, e Signora universale del Mondo, sposata col Re de' Re, Cristo Signor Nottro, in guisa, che il Savio disse: Filia Jerusalem venite, videte Regem Salomonem, diademate coronatum, quo coronavit eum mater sua in die desponsationis, & letitia. Ai piedi della quale vi sono i campanelli, e melagrane, ombreggianti il vero Sacerdozio, che si conserva in lei, come si ordinava nell' Esodo, Exod. 28. dovesse portar quelli il Sacerdote nel lembo della veste; ed ancora sembrano l'unione de' Fedeli, unendogli la campana col suono, congregandos insieme, alla guisa che sotto una cortice di una melagrana si racchiudono, e si uniscono molti rampolli.

E' coronata, come Regina verace, essendo appresso Pierio. Pier, lib. 41. altresì geroglisico di verità la corona, ed anche sembrano le leggi appresso lo stesso. Idem ibid., per significare, che le vere, e cristiane leggi conducono ad eterni premi; e sono da lei sondate, e promulgate.

2' Fedeli .

La collana di oro, dinota le opere lodabili, e spirituali cerimonie di Santa Chiefa, così dice Veggezio, e Adamanzio. Veget. & Adamant. sup. Ezeeb.; ma è ingemmata di diamanti, e zaffiri, e gli uni, secondo Valer. Pier. Valer, lib. 41. sono segno di fortezza, ed appresso i Greci chiamavansi indomite gemme; ed appress' Orazio. Orat. epist. 1. sembrano le animosità verso le cose contrarie: ed anche appresso lo stesso Valeriano nel luogo citato, l'inespugnabilità, resistendo a' gagliardi colpi di martello, rendendosi ognora più duri, e solidi, ed altresi chi gli usa. Quindi a' Diti si fingevano i petti adamantini, le tartaree porte, e le colonne essere fabbricate di dette pietre; il che chiaramente accenna in prima la fortezza Invincibile di Santa Chiesa, l'animosità grande de' suoi Soldati, e Capitani, contro gli avversari della Fede; e parimente l'inespugnabilità, ed invincibilità in tutte le sue battaglie. Gli altri, che sono i zassiri, quali arricchiscono quella sacrosanta collana, sono, dice lo stesso Valer, nel medesimo luogo di sopra, appresso gli Antichi, e Moderni, significato d'Impero, e sommo Sacerdozio, riportando queste valorose pietre virtù celesti da Giove, e da Saturno, che indirizzano a cotali eventi, come Giove al Regno, o all'Impero, e Saturno al fommo Sacerdozio, ed ambedue nella maggior altezza, che giammai possonsi considerare sono, in Santa Chiesa.

Tiene un fulgido Sole nel petto, quale secondo Pierio. Idem loco, cit. sembra la detta maestà dell' Impero; e siccome il Sole è Padre universale delle generazioni naturali; così ella è Madre di tutte le generazioni spirituali, e come quello per tutto estende, e sospigne i suoi rai, così ella il suo dominio. E' significato ancora il Sole di umiltà, illuminando parisacute le cose pregevoli, e le vili; in guisa ch' egli tutti raduna sotto

il fue

Il suo dominio, ed annovera tutt' i buoni, e cattivi. E dicasi di lei l'oracolo del Sole, che altri disse del suo Sposo: Qui oriri facit Solem suum super bonos, & malos. Matth. 5. 45. Compartendo a tutti la luce delle sue grazie.

Lo scettro che ha in una mano, è simbolo ancora del Regno felicissi-

mo, e stabile della Chiesa, a cui tutti i Regni cedono.

Nell' altra mano tiene un fulmine, che ha varj significati: prima che ove trova durezza, fa strage grande; quindi Alessandro Magno, ed i Romani se ne servivano per impresa, alludendo alle loro potenze, e forze invirgibili, significando, che ove ritrovavano durezza, e chi volesse ostare alle loro forze, gli avrebbono cagionato rovina, e distruzione; ma chi si piegava a loro, e se gli umiliava, gli avrebbero fatto piaceri, e grazie; in maniera, che il folgore a cose molli, e frali non danneggia: e quetta è vera impresa di Santa Chiesa, che ha distratto, ed annichilato colle sue potentissime forze, chi gli ha voluto resistere, e ripugnare; come gli Ebrei, che ora si ritrovano così dispersi, e così in poco numero, e tanto poco, che ormai par esfersene perduta la memoria. Gl' Imperadori fuperbi, che direttamente la contrariorono, non folamente non vi fono; ma per le sue forze restorono annichilati, avendogl' in tutto tolto il dominio, e lo scettro, stabilendo l'Impero suo nell'alma Città di Roma a lor onta, ove fastosamente regnavano; perciò geroglifico si è il fulmioe appresso Valeriano. Pier. Valer. lib. 43. di propagazione, e diffusione di fama, avendo Santa Chiesa propagato infiniti credenti; e di lei è sama pur troppo diffusa per l' Universo. E' segno di clemenza (come dice lo stesso) stando così scolpito nella medaglia di Pio Antonino, e Nerva: qual più clemenza grande, e piacevolezza, in far grazie, e favori della pietofa Madre Santa Chiesa, non solo a' Cattolici, ma anche a' suoi nemici, per picciolo conoscimento che abbiano de' loro errori.

La Nave, e l'Ancora, gli antichi Egizi la posero per segno di risugio, e tutela, essendo così appieno ella di tutte le Anime Cristiane.

E per fine vi è un albero di alloro, che simboleggia l'Imperatoria. Maestà, ed il trionfale onore, come narra Pierio Valeriano. Pier. Valer. lib. 50. essendo altresì l'alloro insigne troseo de' Trionfatori, il che cavast non solo da quello, che dice Ovvidio:

Tu ducibus latis aderis cum lata triumphum, Vox canet, & longas vijent Capitolia pompas.

Ma ancora si sa chiaro da molti sepolcri di Grandi, ove sta scolpita questa pianta; e gli antichi Vincitori, dopo i trionsi recavano la ghirlanda di alloro, di che erano si gloriosamente coronati dal Dio Giove, en nel suo seno la lasciavano con molt' onore.

L'albero di pa ma, che ancora vi è, quale non cede a peso veruno, anzi più si estolle con quello, resistendo alle forze, rassembra S. Chiesa resistente al grave peso delle sorze potenti de' nemici, per cui giammai Ddd 2 piegossi,

piegossi, anzi ognora su vista sorgere vieppiù di ogni altro all' instr. E l'Aquila, che vi è sopra per sine, Regina degli uccelli, è simbolo del dominio di lei; ed anche, secondo Valer. Pier. Valer. lib. 19. appresso i Sacerdoti di-Egitto, della Sede ben sondata, quando però portava un sasso negli artigli; come appunto è sondata la Sede di Pietro sopra stabilissima pietra.

Alla Scrittura Sacra. Si dipinge la Santa Chiesa da Donna vestita di porpora, e coronata, per esser Sposa, e Regina del Sommo Re, Gasu' Cristo, che in guisa di Gerusalemme tutta adorna, qual vaga Sposa su ravvisata da Giovanni: Vidi Civitatem Sanstam Hierusalem novam descendentem de Cœlo, a Deo paratam, sicui Sponsam ornatam Viro suo. Apoc. 12. v. 2.

Vi è la collana con adamanti di fortezza, della quale parlò il Salmista

Davide: Fortitudinem meam ad te custodiam. Pl. 58. v. 10.

Gli zassiri del sommo Sacerdozio, del quale parlò S. Paolo: Translate enim Sacerdotio, necesse est, ut, & legis translatio siat. Ad Hebr. 7. v. 12. E prima di lui l' Ecclessatico: Fungi Sacerdotio, & babere laudem, in no-

mine ipsius, & offerre &c. Ecclesiait, 42. v. 19.

Ha nel petto un Sole lucidissimo, che sembra l'universalità del suo dominio Ps. 71. v. 8. Dominabitur (dice Davide) a Mari, usque ad Mare, & a Flumine, usque ad Terr. & c. Isaj. 9. v. 7. Oppure la maestà dell'Impero: Multiplicabitur ejus, imperium, & pacis non erit sinis; come dicesi del suo Sposo, e con ragione di lei altresì dir si può.

Lo scettro del Regno: Et sceptrum in manu ejus, potestas, & imperium. Ezech. 20. v. 37.; e così promettea Iddio al suo Popolo, soggiogarlo al scettro reale di quella: Subjiciam vos in sceptro meo, & inducam vos insvinculis saderis; avendo lo scettro della sama, e del nome universale: Es memoriale tuum in generationem, & generationem. Psal. 101. v. 13.

Vi è la Nave per tutela, e rifugio, avendo qui gli occhi il Profeta

Reale: Altissimum posuisti resugium tuum. Psal. 90. v. 9.

La palma, per la fortezza, che non cede a niun peso: H.ec tibi seri-

Dei vivi , columna , & firmamentum verkalis . Tira. 3. v. 15.

L'Aquila, ch' ha la pietra negli artigli, sembra la Chiesa ben sondata, come disse il Salvatore a S. l'ietro: Et ego dico tibi, quia tu es Petrus: E super banc petram edisicabo Ecclesiam meam, & porta Inseri non pravalebunt adversus eam. Matth. 16. v. 18. E sono sondamenti tasi, le cui pietre sono incastrate con ordine maraviglioso: Ecce ego sternam per erdineme lapides tuos, & sundabo te in saphiris &c. Is. 54. c. 11.



#### VITTORIA. CHE IL GIUSTO PORTA DEL MONDO.

# Dello Steffo.

N Uomo coronato di verde alloro, sulla qual corona, so ghirlanda, vi sarà una tessitura di vari fiori. Avrà le ali negli omeri. Terrà una bindiera nella mano destra, e colla sinistra sotterrà una colonna. Stia co' piedi sopra una palla rotonda, essendovene un'altra in disparte gettata per terra.

Il Giutto amico di Dio vince il Mondo suo nemico, mortificando sefiesto, e le sue passioni, e poco abbadando alle vanità terrene, quali sono cagione della dannazione di tanti, che vi abbadano, e vi corrono dietro, immaginandosi i miseri esser gran cose, e colà essere i veri contenti; nè conoscono, o forsennati, che altro non sono, che ombra di contenti, di piaceri, apparenze di diletti, ed inganni di Satanasso, Mondo, che sa. sì bella, e leggiadra apparenza, e villa riguardevole, con che tira gli Uomini a se ciechi, e poco accorti, che non conoscono le sue miserie, e le sue frodi, poiche promette bene, e reca male, piaceri, e da dolosi. Quindi si dipinge questa Vittoria per un Uomo coronato di alloro, il quale è di natura verde assai, e tal viridità, così d' Estate, come d' Inverno sempre la conserva, sembrando la conservazione del Giusto, che fa del verde delle virtù, avendole sempre seco, che lo ridussero a trionfare del Mondo, coll'abbandonarlo, e poco stimarlo, e col mortificarsi in ogni vanità, apprellatagli da quello. Ha pertanto la corona di alloro, con che si onoravano le tempia de' Trionfatori negli antichi tempi dell' Augu-Ra Città di Roma. E' metafora altresi l'alloro della figurtà, per far sicuro chiunque ne ha sopra, o vi si avvicina da' folgori, da' fantasmi, da' vermini, e da' tigni, che sogliono corrompere i vestimenti.

Il Giusto se ne corona nella Vittoria del Mondo, stando sicuro di tale trionso, e de' fulmini infernali, e de' vermi dell' eterna corruzione.

La ghirlanda di fiori, perchè quello che abbandona il Mondo, e lo vince, ben può dirsi rinnovellare, qual infiorata Primavera, e dare a tutti fragranza soavissima coll'esempio suo eccellente.

Ha le ali negli omeri, che fono geroglifici di vittoria, e di gloria, fecondo Pierio. Pier. lib. 21., e l'Aftore, o Falcone sembra pure la Vittoria, volando più in alto di tutti gli altri uccelli; e ben se gli può dar il nome di glorioso, e vittorioso. Le ali vedute da Ciro, che stavano negli omeri di Dario Re, e che una adombrava l'Asia, stendendosi verso là, e l'altra l'Europa; il che augurogli samossissima vittoria. Ed il gran Antioco, che avea satto tante prodezze nelle battaglie, riportando vittoria con pomposissima gloria di tante Città, e soggiogato tante genti, su chiamato alato, e col proprio nome di Falcone, che tanto vola; e conforme notano Eustazio, e Pausania, Modiss. Batia, alle Muse sur poste.

le corone conteste di penne, che avevano tolto alle Sirene, coll'impulso di Giunone, quali avevano superato; il che su segno chiaro di vittoria; in somma le penne, e le ali ombreggiano la vittoria, ed il velo della sama, che si acquista per quella. Ora queste ali abbiamo posto al Giusto, che trionsa, e riporta Vittoria del Mondo, volando sopra i beni srali, e transitori piaceri, punto non attussandosi in quelli, come cose viti, e basse, e come cose, che riempiono di bruttura l'anima, sollevandosi però a' maggiori beni spirituali, calpestando quanto vi sosse mai nel Mondo.

E' coronato di alloro, qual'è simbolo di vittoria, come molte siate si è conosciuto, e specialmente nella casa di Alessandro Severo, allora sigliuolo, nascendo vicino ad un albero di persico, ed una bellissima pianta di lauro, che fra un anno superò il persico; ed i Savi indovini predissero, che quel sigliuolo dovesse superare i Persi, come già avvenne, e sotto l'Impero suo primieramente surono soggiogati i Persi, sotto i Romani, e Virgilio. Eneid. lib. 5. del Vittorioso parlando, disse: Viridique advolat tempora lauro. E gl'Imperadori Romani mandavano le lettere avvolte fra rami di alloro, essendo nunzi felici di vittoria, quali chiamavansi lettere laureate. Quindi disse Ovvidio. Epist. adatic. & babetur, & alib.

Non ego victrices lauro redimere tabellas, Nec Veneris media ponere in ede morer.

Sembra dunque la ghirlanda di alloro sulla testa del Giusto, la gloriosa vittoria, ed il pomposo trionso, che riporta del vinto Mondo.

La bandiera che ha nelle mani è segno di vittoria, che tale suole apprestarsi a' Vincitori, ed è segno per anche del preggio; e la colonna, che regge coll'altra mano, sembra l'aver sprezzato il Mondo, e le sue glorie, rassembrate per quella, e che poscia sia fatto colonna immobile per l'edisizio del Celeste Tempio del Paradiso.

Ha la palla rotonda, che sembra il Mondo, sotto a' piedi, per disprezzarlo, essendo così male, e come così immonda, per trionsar di quello.

La palla, che sta gettata in disparte vicino ad un legno secco, si è, perchè avendo il Giusto vinto il Mondo, lo ributta come cosa indegna, ed è appunto, come cosa cattiva, degna del supplizio di un legno, o altro patibolo infame.

Alla Scrittura Sagra. Sta coronato di alloro chi trionfa del Mondo, per la vittoria, che ombreggia il lauro. Omne quod natum est ex Des vincit mundum. Sta tal Vincitore ghirlandato di fiori, perchè come quelli germoglia, ed apparisce bello in simil vittoria: Et florebit quasi lilium, germinans germinabit, & exultabit &c. Isaj. 22. v. 1.

Le ali, che tiene agli omeri, sono per segno di trionso, e di vittoria, che in guisa tale desiderava Davide se gl' impiumassero le ali, per dar segno di aver trionsato del Mondo, e potersene sormontar col volo negli alti Cieli a riposare: Quis dabit mihi pennas sicut Columba, & volabo, & requiescam. Ps. 54. v. 7.

L<sub>2</sub>

La bandiera della vittoria, e del trionfo, altresì accenna il premio degli eterni beni: Di vicerit possidebit hac, & ero illi Deus. Apoc. 21 v. 7.
La colonna della fortezza, con che ha vinto, e sprezzato il Mondo:

Qui vicerit, faciam illum columnam in templo Dei mei. Apoc. 3. 12.

Ha il Mando sotto a' piedi, dal Giusto vinto, e superato, che Cristo calpettandolo disse: Considite, ego vici Mundum. Jo: 16. v. 31. Oppure per questa palla, ch' è il Mondo, s' intende la fortezza di quello vinta, che così parlò Sosonia. Quoniam attenuabo robur ejus. Soph. 2. v. 14. Oppure le sordidezze, e l' immondizie di lui calpettate: Sordes ejus sub pedibus ejus.

Tren. 1 c. 9.

E finalmente la palla del detto Mondo gertata in disparte, come cosa

transitoria: Praterit enim figura bujus Mundi. 1. Cor. 7. v. 51.

E' apprelso ad un legno, come cosa abominevole, e scellerata, degna di patibolo, in guisa, che parve all' Apottolo un desorme Crocessis. Per quem mihi Mundus crucissas est, & ego Mundo. Gal. 6. v. 14.

# VITTORIA, CHE HA IL GIUSTO DEL DEMONIO.

# Dello Steffo.

Omo con uno scudo imbracciato, con che pare abbia riparato molti colpi. Tiene un piede sopra un ferocissimo Leone. Ha gli occhi molto rilucenti, che mirano di lontano. Tiene in mano un'asta, con che lo serisce, ed un arco. Vicino al Leone vi sono molti sterpi, e sassi, ed

un precipizio grande, e in disparte vi sarà un Gallo.

Il Diavolo è Creatura spirituale, ed Angiolo di bellissima natura, vaghissima nelle naturalezze, piena di tutte le scienze, ma per il peccato, egli è divenuto molto brutto, e la bellezza sua è mutata, e la scienza sta oscurata, ed ottenebrata, e sempre indirizzata al male: le sue naturalezze: fono, restate intiere, dopo l'essergli dato bindo dal Cielo, per la ribellione che fece; ma le cose gratuite le ha perdute, e la scienza s come abbiamo detto ] è molto depravata, ed accecata, con che tutto il giorno va girando, ed affaticandosi per l'altrui dannazione, come il Principe della... Chiesa esortava tutti alla sobrietà, e vigilanza, per scampare le astuzica infaute di si nostro capital nemico, che ognora tenta noi altri al male : Sobrit estote, & vigilate; quia adversarius vester Diabolus, tamquam. Leo rugiens, circuit, querens quem devoret. 1. Pet. 5: 16. Alla guisa di feroce, ed infellonito Leone va sempre d'intorno, come possa assorbire le anime Cristiane : e ben di mestieri, dice S. Pietro, star vigilante fuora del fonno, e dell'ozio. Sono grandissime, e potentissime le sue sorze, ed il suo desiderio sommo, è di mottrarle contro noi, e procacciarne la dannazione; spiccossi quelta nemicizia di si tartareo mostro contro l'umana natura, dalla invidia, di che si riempì, quando per riparare a' nostri mali il Verbo Eterno assunse la nostra carne, ch' era di minor condizione, nobiltà nobiltà della natura degli Angioli, allora appunto scoppiò d'invidia, contrasse nimicizia contro noi; oppure come dice Bassilio, perchè è capitalissimo nemico di Dio, apostatando da quello per la sua superbia, e non potendo farne vendetta, per esser un picciolissimo vermicciolo, pareggiando al gran Signore degli Eserciti, e Re de' Re : se la prende cogli Uomini, ov' è l'immagine di quello, a guisa della Pantera nemica dell' Uomo, che ritrovando la sua figura, contro quella ssoga l'ira, e lo sdegno, che ha contro quello, non potendolo far contro esso; perimente avviene in timil fatto, non potendo quegli contro Dio, si avventa contro l'immagine sua, ch' è l'Uomo: Invasor hominus ( dice l'istesso Dottore ) quia invasor est Dei. E sono tante, e tali le furiose forze di colui, che su duopo al gran Figliuolo di Dio venir dall'alto Cielo in terra, per deprimerlo: In hoc apparuit filins Dei, ut dissolvat opera Diaboli. 1. Joan: 2. v. 8. Disse Giovanni come in fatti vi restò il misero debellato, e snervato nelle forze, benchè non per ciò resta da operarsi con ogni studio, per cagionarne rovina, e mostrare le sue forze, che ancora sono molte, delle quali non paventa il Giusto, ne punto dassi per vinto, ma animoso s' infierisce contro di si maledetta bestia, resistendo a' suoi gagliardi assalti. riparandosi i colpi, sinchè lo discaccia de se, trionfandone, e riportandone gloriosa vittoria. Pare che sieno come necessarie le tentazioni di Satanasso (dice il Padre S. Gregorio). Greg. super Lucam, ne l'anima mai si separerebbe dal corpo, se non fosse tentata da quello, nè vi avrebbe podettà alcuna, se non vivesse all'uso di animale immondo, e se purc lo avesse, non per indurla alla perdizione, ma per approvarla. Dunque devesi temere moltissimo s dice lo stesso ) la potenza del Diavolo, cioè devesi moltissimo temere delle tentazioni acciò non inducano all' offesa di Dio.

La volontà di Satanasso sempre è ingiusta, ma mai è ingiusta la podessa, avendo la volontà da se, ma la podessa di tentare da Dio, quale permette, che tenti, dice lo stesso. Idem lib. 2. moral.

Il Diavolo, quando cerca ingannare alcuno, prima intende, e considera la natura di quello, e l'inclinazione, ove sia atto a peccare, e posciavi si adopera a farlo cascare, così dice Isidoro. Isid. de sum. bon. lib. 3.

Che cosa più maligna del nostro avversario, (dice Agostino) August. in serm. 4. il quale suscitò la guerra in Cielo, la frode nel Paradiso, l'odio stra' primi fratelli, e la zizania, che ha seminato in tutte le operonostre? Egli nel mangiare ha posto la gola, nella generazione la lussuria, nella conversazione l'invidia, nel governo l'avarizia, nella correzione l'ira, nell'esercizio l'accidia, e nel dominio la superbia.

Delle interne cogitazioni dell'animo noi ne siamo certi, ch' egli non le vegga, (dice l'istesso) Id. de diff. Ecclesiast. dogmat. ma col moto del corpo, e da certe congetture, noi sappiamo per esperienza, che le conosca; ed in sine Quello solo conosce i segreti del cuore, di cui sì disse: Tu solus nosti corda pliorum hominum; che è Iddio. Nè s'insierirebbe il Diavolo contro noi [dice il medesimo] Idem super homel. 3. se non gli som-

ministrassimo le forze, co' nostri vizi, e se non gli desse luogo di entrare.

E' officio de' Demonj (dice Bernardo) Bern. in serm. suggerire i mali
a noi, ma il nostro è non consentire, e quante volte noi resistiamo, tante
volte il superiamo, e glorifichiamo gli Angioli, ed onoriamo Iddio, quale
visita, acciò pugniamo, ajuta acciò vinciamo, e dà fortezza, acciò non
manchiamo. Guardiamoci, fratelli, di non dare luogo alle sue tentazioni,
[come disse San Paolo]: Nolite locum dare Diabolo. Ephes. 4. v. 27 Perchè subito ch' egli vede alcuna virtà in noi, si sforza di distruggerla:

Semina cum quadam Christus tibi mittit ab alto Hac tibi ne rapiat Milvus ab ore cave.

Pervigil excubias agito, nam pervigil hostis Excubat, ne rapiat munera missa tibi.

Ut genuisse Marem te perspisit illico currit, Ut neces, hunc, Pharii gens truculenta ducis.

Natus ut est in te Christus, Rex impius ipsum Protinus horrenda tollere morte cupit.

Prudentissimo dunque è l' Uomo giusto, che sa guardarsi dalle sue assuzie, a ripararsi da' suoi colpi, e trionsar di quello col divino ajuto. Quindi si dipinge da Uomo collo scudo al braccio, con che si ha riparato i colpi grandi, che Satanasso gli avventò, che sono le sue tentazioni, sapendo conoscere le sue assuzie, ed evitare le sue molte malignità, e machinazioni.

Tiene però il piè sopra un Leone, ch'è il Demonio, che per quello ombreggiandosi la sua molta ferita, restando di sotto tutto consuso, es vinto.

Ha gli occhi lucidi, e spaventevoli, con che mira sempre, ove possa

far preda.

Le balze, le rupi, e i sassi, che gli sono di sotto, dinotano il precipizio della sua eterna dannazione, ove vorrebbe condurre noi tutti, per aver pari, e compagni.

Sta ferito da un'atta, e saettato dall'arco, che sono le orazioni del Giutto, e i digiuni, che lo recano in suga, come disse Cristo: Hoc genus Demoniorum non esicitur, nisi in jejunio, & oratione; ed anche la grazia di Dio, che somministra ajuto, e sorza contro un nemico sì sorte.

Il Gallo per fine su geroglissico di vittoria appresso gli Spartiani, quando superavano gli nemici in battaglia, lo sagrificavano a' loro Dei; ed i Romani (dice Pier.) Pier. lib. 3: sagrificavano allora un Bue, come altri disse: Duc in capitolia, creasumque Bovem. Juvenal. E su per ac-

cennare il detto significato: ora il Gallo è simbolo della Vittoria, che il Giusto riporta del Diavolo, essendo (a quel, che dicono i Naturalisti) capitalissimo suo nemico il Leone, che di niun animale paventa, e sugge, soto del Gallo. Quindi su grandissimo Sagramento nella Passione di Cristo trovarsi un Gallo, e che cantasse nella negazione di Pietro, in segno che il gran Leone del Diavolo, per la forza, e merito di fimil passione, e morte beata, era sbigottito, e pollo in fuga dal Manda; ma qui sembra. la vittoria del Giulto, ed il terrore di Satanatio, vinto da lui.

Alla Scrittura Sagra. Si dipinge la Vittoria del Giulo contro Satanasso da Uomo forte, e valorofo, con uno scudo, con che ha riparato i colpi. del quale parlà Davide : Seuto circumdabit te veritas eius , non timebis a ti-

more: nocturno: Pf. 90. v. 5.

Tiene il piede sopra il Leone: Soper Aspidem, & Basiliscum ambulabis. Conculcables Legnem . Or Draconem . Id. ib. v. 20.

Ha i dirupi, e balze vicino, e sassos luochi: In petris manet, & in preruptis silicibus commoratur, atque in accessis rupibus. Job. 36. v. 28.

Tiene gli occhi splendidi, che guardano di lungi, contemplando per far preda: Inde contemplatur escam. & de longe oculi eius proficiunt. Id. ib. 20.

Sta ferito da un'alta, dall' arco, e fuette : Super ipsum sonabit phare-

tra, vibrabit Irasta, & clypeus. Ibid. v. 22.

E cost vinto le ne sta sotto è piedi di questo armato, quali hanno ubbidito alle parole dell'Apostolo , in armarsi per tal mistero : Induite vos armaturam Dei, ut possitis stare adversus insidias Diaboli. Ephes. 6. v. 2.

E per fine vi è il Gallo della fortezza, e virtir del Giulo, da cui firgge il Leone del Diavolo, come disse Gerenaia: Confusius est Bel . & vittus est Menodach, confusa sunt sculptilia ejus, &c. E talmente restara per sempre Senza l'intento, e la vittoria, alludendo qui Amos: Et fortis non obtinebit virtutem: suam. Amos 2. v. 14.

# VITTORIA DEL GIUSTO, CHE RIPORTA DELLA CARNE.

# Dello Steffe.

TOmo: valorolo, qual toglie: via: di capo ad una Donna gli ornamenti con una mano, e coll'altra le veste un cilicio, avendo in quella. Messa mano una disciplina pendente. A' piedi di quella Donna vi sara un pane, ed un tavolino, ful quale vi sarà un boccale di acqua, e in disparte un Leone, una Grue, ed una Talpa.

La Vittoria, che il Giulto riporta della Carne, è fra tutte le altremirabile, essendo oggi in tanta corruttela questo vizio nel Mondo, ed in tanto dominio, come altresi l'affetto di lestello, de' parenti, edi amici, che perciò si commettono tanti errori, ed ingiultizie, non sacendo conto

il misero Uomo de' precetti del Signore, per simili affetti.

E' manchevole lo spirito s diceva il Gran Padre S. Agostino I Ag. sip. Joann., ove rissede la carne, e quando quella si mantiene in morbidezze, lo spirito si nudre nelle durezze. Vuoi si dice lo stesso i lhidere,

403

che la carne serva all' anima tua, cominci l'anima prima a servire il Signore; e così servirai il Re, acciò ti possa reggere e ne è cattiva la

caroe, se sta senza il male della concupisoenza, ripete lo stesso.

Il Padre S. Gregorio dice, Gregor. in moral, mentre la carne stà nelle assinenze, e attende alle orazioni, si può dire, ch' ella stia nell'altare a sagrificarsi, acciò vada l'odore alle narici del Signore; e quelli (dice il medesimo). Idem ibid. ricevono maggiori tentazioni dalla carne, che più si dilettano ne' vezzi, e piacerì di quella; devesi dunque mortiscare per viacerla.

Quindi abbiamo dipinto simil Vittoria da Uomo valoroso, quale toglie di capo ad una Donna di bell'aspetto i vani artifizi, come serti di fiori, collane, ed altre cose, sembrando che lo spirito, quale ha sempre pugna colla carne, per volerla mortificare, la riduce ad un certo modo di vivere assai modesto, togliendole i vezzi, ed i piaceri, con che ella suole ssoderare la spada contro lui, e per cambio di quelle, e di drappi pomposi, gli addossa ruvido cilizio.

Ha la disciplina in mano, colla quale si mortifica la carne, acciò passino i caldi incentivi, e moti sfrenati di quella; e questo sembra altresì il pane, e l'acqua, cioè l'assinenza, perchè si rende quella mortificata, e

debole, acciò non si ribelli.

Il Cane, che è a' piedi, secondo Pierio, sembra l'animo impuro del Carnale, e la veemenza, con che si dà alla libidine, conforme il Cane siegue con disordinato affetto il Lepre, e gli corre dietro con tutte les sue sorze, come disse ne' suoi carmi Ovvidio:

De Canis in vacuo, Leporem tum Gallicus arvo
Vidit, & hic prædam pedibus petit, ille falutem
Alter inhæsuro similis jam, jamque tenere
Sperat, & extencto stringit vestigla rostro.
Alter in ambiguo est, an sit comprensus, & ipsis
Morsibus eripitur, tangentiaque ora relinquit,
Sic Deus, & Virgo est, hic spe celer, illa timore,
Qui tamen insequitur pennis adjutus amoris,
Ocyor est, requiemque negat.

La cenere vi è pure, per spargerla nel capo, in segno di mortisicazione, e per deprimere cotanto affetto, che per tal mistero nel vecchio Testamento se ne servivano, come gli Niniviti, ed altri Penirenti.

Vi sone poscia molti animali, come il Leone, che sembra la sortezza, ed il poco timore, che ha il Giusto di divenir trascurato ne' vani piaceri della carne, mentre attende alle dette mortificazioni; anzi ognora più si avvalora, e diviene sorte, qual Leone, che così chiamollo lo Spirito Santo, e con petto tale: Justas quasi Leo considens sine terrore. Prov. 28.

Vi è la Grue animale vigilante, che non facilmente è uccisa da' Cacciatori, anzi dormendo tutte, sempre una resta a sar la guardia, tenendo una pietra nell' artiglio, acciò non sia trasportata dal sonno; il che sembra la vigilanza del Giusto, essendo sempre desto, e vigilante alla propria salute, che questo vuol dire vigilante, diligente, e desto a' negozi: oppure di spirito vivace, tanto nel corpo, quanto nell' anima, e sarsi desto a' diversi incontri della sortuna: è suggitivo dal sonno questo uccello, in segno che deve suggirlo il Giusto nelle deliziose piume, onde si bandisce la virtà.

E per fine vi è la Talpa cieca, per significare l'intrepidezza de' Giusti, che non hanno mira, nè a' parenti, nè ad altri; ma si fanno ciechi, ove vi corre il pericolo della coscienza; e quanti ve ne sono di quelli, per contrario, che si fanno legare dalle passioni de' parenti, o amici.

commettendo mille trasgressioni nella giustizia.

Alla Scrittura Sagra. Si dipinge la vittoria, o trionfo, che l'Uomo riporta della carne, da uno, che toglie via gli ornamenti da quella, per mortificarla, come diceva l'Apostolo: Mortificate membra vestra, que suns super terram: fornicationem, immunditiam, libidinem, concupiscentiam malam, etc. Col. 3. v. 5. Ed a' Romani: Quia propter te mortificamur tota die, estimati sumus sicut Oves occisionis. Rom. 8. v. 36.

E' valoroso questo Uomo, che però viene mortificata la carne: Mortificatas quidem carne, vivificatus autem spiritu. 1. Pet. 3. v. 18. E con tal
vigore si riduce a porsi il cilizio di mortificazione, come faceva il gran.

Davide cotanto mortificato: Cum mihi molesti essent si scilicet sensus, & caro

mea ] induebar cilicio. Ps. 34: v. 13.

La disciplina, per il castigo del corpo: Castigo corpus meum, & in ser-

vitutem redigo. 1. Cor. 9. v. 27.

La cenere di mortificazione, della quale si copri il Santo Giobbe: Operui cinere carnem meam, ed in quella faceva la sua penitenza: Idcirco ipse me reprehendo, & ago panitentiam in familia, & cinere. Job. 16. v. 16. E il Santo Daniello: Rogare, & deprecari in sacco, & cinere. Dan. 9. v. 3.

Il pane, ed acqua del digiuno, e astinenza, che indeboliscono la carne

ripugnante: Genua mea insirmata sunt a jejunio. Psal. 108. v. 24.

Il Leone baldanzoso, si è per la fortezza dello spirito, e pel poco timore che ha il Giusto, come diceva il medesimo: Non timebo quid faciat mibi caro. Psal. 55. v. 5.

La Grue, per la vigilanza, che si richiede, come esortava l'Apostolo a Timoteo: Tu vero vigila, in omnibus labora opus sac Evangelista. 1. Tim. 4. v. 5.

La Talpa, per esser cieco il Giusto a non abbadare a' sensi, nè alle passioni de' parenti, come sece il Salvatore, ch' essendogli detto, che i suoi Discepoli, e la Madre erano suora, rispose: Mater mea, & Fratres mei sunt, qui verbum Dei audiunt, & faciunt. Luc. 8. v. 21. Che però esortava ad abbandonargli: Si quis venit ad me, & non odit Patrem suum, & Matrem, & Vxorem, Filios, & Fratres adhuc autem, & animam suam, non potest meus esse Discipulus, Id. 14. v. 26.

UMANITA'

#### U M A N I T A'.

# Di Cesare Ripa.

TNa bella Donna, che porta in seno varj siori, e colla sinistra mano

tenga una catena di oro.

Umanità, che dimandiamo volgarmente cortesla, è una certa inclinazione di animo, che si mostra, per compiacere altrui; però si dipingo co' fiori, che sono sempre di vista piacevole, e colla catena di oro allaccia nobilmente gli animi delle persone, che in se stesse sentono l'altrui amichevole cortesla.

#### Umanità.

Onna, con abito di Ninfa, e viso ridente. Tiene un Cagnolino inbraccio, il quale con molti vezzi le và lambendo la faccia colla lingua, e vicino vi sarà l' Elefante.

L' Umanità consiste in dissimulare le grandezze, ed i gradi per com-

piacenza, e soddisfazione delle persone più basse.

Si fain bito di Ninfa, per la piacevolezza ridente, per applauso di gentilezaza, il che dimostra ancora il Cagnolino, al quale ella sa carezze, per aggradire le opere, consorme al desiderio dell' Autore loro.

L'Elefante si scorda della sua grandezza, per sare servizio all' Uomo, dal quale desidera esser tenuto in conto, e però dagli Antichi su per in-

dizio di Umanità dimostrato.

De' Fatti, vedi Affabilità ec.



#### U M I L T A'.

Dello Steffe.



Donna vestita di colore berrettino, colle braccia in croce al petto. Terrà con una mano una palla, ed una cinta al collo. La testa china, e sotto il piè destro avrà una corona di oro.

Tutti segni dell' interior cognizione della bassezza de' propri meriti, nel che consiste principalmente questa virtù, della quale tratta S. Agostino, così dicendo: Humilitas est ex intuiti propria cognitionis, & sua conditionis voluntaria mentis inclinatio, suo imo ordinabili ad suum Conditorem.

La palla si può dire, che sia simbolo dell' Umistà, perciocchè quanto, più è percossa in terra, tantoppiù s' innalza, e però S. Luca nel 14. e

18. disse così: Qui se bumiliat, exaltabitur.

Il tenere la corona di oro sotto il piede dimostra, che l' Umiltà non pregia le grandezze, e ricchezze, anzi è dispregio di esse, come S. Bernardo dice, quando tratta de' gradi dell' Umiltà: e per dimostrazione di questa rara virtà, Baldoino primo Re di Gerusalemme si rese umile, dicendo nel risiutare la corona di oro; tolga Iddio da me, che io porti corona di oro, là dove il mio Redentore la portò di spine.

E Dante

# I Dante nel settimo del Paradiso, così disse :

E tutti gl' altri modi erano scarsi A la giustizia, se 'l Figlinol di Dio Non st fosse umiliato ad incarnarsi.

#### Omiltà.

Onna con vestimento bianco, cogli occhi bassi, ed in braccio tien-

nn Agnello.

L' Umiltà è quella virtà dell' animo, onde gli Uomini si stimano inferiori agli altri, con pronta, e difposta volontà di ubbidire altrui, con s intenzione di nascondere i doni di Dio, che possedono, per non aver cagione d'insuperbire.

Si dipinge Donna vestita di bianco, perchè si conosca, che la candidezza, e purità della mente partorifce nell' Uomo ben disposto, e ordinato alla ragione, quella Umiltà, che è bastevole a rendere le sue azioni piacevoli a Dio, che dà la grazia sua agli umili, e sa resistenza alla volontà de' superbi.

L' Agnello è il vero ritratto dell' Uomo mansueto, ed umile, per questa cagione Cristo Signor Nostro è detto Agnello in molti luoghi.

dal Vangelo, e da' Profeti.

#### Omiltä.

Onna, che nella spalla destra porta un sacchetto pieno, e colla sinistra mano una sporta di pane. Sarà vestita di sacco, e calpestarà diversi vestimenti di valore.

L' Umiltà deve essere una volontaria bassezza di pensieri di sessessione per amor di Dio, disprezzando gli utili, e gli onori. Ciò si mostra colla prefente figura, che potendosi vestire riccamente, si elegge il sacco.

Il pane è indizio, che si procura miseramente il vitto, senza esquisrezza di molte delicatezze, per riputarii indegna de" comodi di quelta. Vita .

Il sacchetto che aggrava, è la memoria de peccati, che abbassa so frarico degli umili.



#### Umiltà.

Onna colla sinistra mano al petto, e colla destra distesa, ed aperta. Starà colla faccia voltata verso al Cielo, e con un piede calcherà una Vipera morta, avviticchiata intorno ad uno specchio tutto rotto, e spezzato; e con una testa di Leone serito, pur sotto a' piedi.

La mano al petto mostra, che il cuore è la vera stanza dell'Umiltà.

La destra aperta è segno, che l' Umiltà deve esser reale, e paziente, e non simile a quella del Lupo, vestito di pelle pecorina, per divo-

rare gli Agnelli.

Per la Vipera s' interpetra l'odio, e l'invidia; per lo specchio, l'amor di sessesse per il Leone, la superbia. L'amor di sessesse sa poco
pregiare l'Umiltà; l'odio, e l'ira sono essetti, che tolgono le forze, e
la superbia l'estingue; però si devono queste cose tener sotto i piedi,
con salda, e santa risoluzione,

# UNIONE CIVILE.

# Dello Steffo .

Donna di lieto aspetto. Tenga nella mano diritta un ramo di olivo, involto con ramo di mirto. Nella mano sinistra tenga un Pesce, detto Scaro.

L' Unione è Tutrice della Città, attesocchè, secondo S. Agostino nel 1. lib. della Città di Dio cap. 15., la Città non è altro, che una moltitudine di Uomini concordemente unita. Dato che questa moltitudine di Uomini si disunisca, n' esce dalla divissoue l' esterminio delle Città : di quanta forza sia l'unione, lo dimostra Scilaro Re degli Sciti, il quale stando viciuo a morte si sece venire intorno ottanta sigli, che aveva, ed a ciascuno fece provare se potevano rompere un fascetto di verghe, e niuno puote; egli solo moribondo ad una, ad una le ruppe, avvertendoli con tal mezzo, che uniti insieme sariano stati potenti; disuniti, deboli, e senza forze: Docens eos, (dice Plutarco negli Apostemmi.) junctos quidem inter se vires habituros; sin vero disjungerentur, & discordiis agitarentur insirmos fore. Quelto consilio di Scilaro dato a' figli per mantenimento del Regno, che a loro lasciava, vale anche a' Cittadini, per conservazione della Repubblica, e Città loro. L'unione de' Cittadini alla Città arrecasempre dolcezza, e soavità, nè più, nè meno, come uno stromento di molte corde unisone, ed un concerto di molte voci ad un tuono corrispondente, che rende soave, e dolce armonia. Concetto di Scipione Affricano, riportato da S. Agostino nel secondo libro della Città di Dio, cap, 21. Moderata ratione Civitatem consensu dissimillimerum concinere, & que arraonis armonia a Musicis dicitur in cantu, cam esse in Civitate concordiam, ardissi-

mum, atque optimum in Republica vinculum incolumitatis.

L'olivo avvolto col Mirto è simbolo del piacere, che si prende dall' unione, ed amica pace de' Cittadini, attesocche sono alberi di natura congiunti di scambievole amore, le radici loro con iscambievoli abbracciamenti si uniscono, ed i rami del Mirto, per quelli dell'olivo, con grata unione si spargono, e tengono protezione del frutto dell'olivo, poiche lo ripara dalla gagliarda sorza del Sole, e lo disende dall'ingiuria del vento, acciò conseguisca la sua tenera, e dolce maturità; siccome riferisce. Teostratto nella Storia delle Piante, lib. 3. cap. 25. Così i Cittadini devono con amichevoli abbracciamenti di amore, e fraterna carità unirsi, e proteggersi tra loro: in tal maniera si conseguisce poi la dolce quiete, e

prosperità, non tanto privata, come pubblica.

Il Pesce Scaro, ci esorta anch' esso all' unione, allo scambievole amore, ed alla prontezza di animo in porgere ajuto agli altri. Nuotano i Pesci Scari uniti insieme, e se uno di loro divora l'amo, gli altri Scari corrono subito a rompere con morsi la lenza, ed a quelli che sono entrati nella rete, porgono loro la corda, alla quale essi co' denti si appigliano, e scappano suori della rete, de' quali ne tratta Plutarco, de solertia Animalium, in questo modo. Alii sunt, quibus cum prudentia conjunctos mutuus amore societatisque studium declarant. Scarus ubi hamum veravit, reliqui Scari adsiliunt, or suniculum morsibus rumpunt, iissem suis in rete illapsis caudas trabunt, mordicusque tenentes alacriter extrabunt. Con simile scambievole amore, ed affetto devono essere gli animi civili tra loro uniti, e pronti, non a some mergere altri, ma a levarli, e liberarli dalla tempesta delle tribolazioni; i quali pietosi offizi legano i cuori degli Uomini, e si uniscono maggiormente gli animi; onde tutto il corpo della Città selicemente prende accrescimento, e vigore, mediante la Civile Unione de' suoi Cittadini.



# VOLGO, OVVERO IGNOBILTA".

# Dello Steffo.



Vendo io nella mia Iconologia dipinto la figura della Nobiltà, mi è parso di rappresentare in questa ultima edizione la figura del Volgoovvero l'Ignobiltà a lei contraria, del che volendosi sar pittura, si postrà
sar Uomo, o Donna, come più piacerà a chi se ne vorrà servire; ma che
il vestimento sia corto, e vile, di color giallolino. I capelli saranno stesse mal composti. Avrà le orecchia di Asino, ed in cima del capo vi sarà
l'uccello detto Assolo; e che stando china, e mirando la terra, conambe le mani tenga una scopa, in atto di scopare; e per terra vi sia,
una zappa.

Volgo è detto quell'ordine di gente nella Città, che sono distitili al Consiglio, a' Magistrati, a dottrine, ad atti liberali, a professioni civili.

ed a conversazioni nobili e politiche.

Gli si dà l'abito curto, e vile, essendosche la veste lunga appresso a' Romani non era lecito portarsi da Ignobili; e per più mostrare la bassezza di questo soggetto, si rappresenta, che sia vestito di color giallolino, il quale non si può, come gli altri colori applicare ad alcuna virtà,

nou

non avendo in se fondamento stabile, e reale, per essere la generazione

sua debole, e bassa.

I capelli stess, e mai composti significano pensieri bassi, e plebei, i quali, secondo l'inclinazione del Volgo, non s'innalzano a cose degne di considerazione, ma sempre al peggio: Natura Populus tendet ad pejus, dice Francesco Petrarca in Dial, Come anche per suggir la condizione di di esso, in altro luogo disse:

Rispose: mentre al Volgo dietro vai, Ed a l'opinion sua cieca, e dura, Esser selice tu non può giammai.

Più Cicerone nel primo degli offizì. Non è da porre tra grandi Uo-

Uomini colui, che pende dal Volgo.

Le orecchia di Asino denotano ignoranza, essendocchè i Sacerdoti dell' Egitto dicono (come narra Pierio Valeriano nel lib. 12. de' suoi Geroglissi) che questo animale è privo d'intelligenza, e di ragione; cost è il Volgo, il quale per sua natura è incapace, indotto, e non conoscendo il bene, nè il male, muta ad ognora pensieri, per essere incostante nelle sue voglie: Tam mobile est Vulgi ingenium, & perplexum, ut quidquid constanter velit, aut nolit, non facile imelligi possit, dice Demost. 1. Olynt,

Tiene in cima del capo l'uccello, detto Assiolo, perciocchè volendo gli Egizi rappresentare l'Ignobiltà, dipingevano l'Assiolo, il quale è [ come narra Pierio Valeriano lib. 2. de' suoi Geroglisici ] disserente da quello che di continuo appare, è grasso di corpo, ma senza voce: non si ha

cosa certa della sua specie, cioè come, e quale si sia.

Si rappresenta che ilia chino, e miri la terra, per avere l'Ignobilià

1º animo basso, vile, e terreno.

Tiene con ambe le mani la scopa, in atto di scopare, e per terra vi è la zappa, per essere il Volgo quella parte di Popolo, che serve alle arti rustiche, e meccaniche, essendo inesperto delle cose Divine, morali, e naturali: Vulgus de religione rixatur, ignarum quid sit haresis, dice, G. Pathym, hit. lib. 5.



# VOLONTA'

# Dello Steffo.



Na Giovane mal vestita di rosso, e giallo. Avrà le ali alle spalle, ed a' piedi. Sarà cieca, sporgendo ambedue le mani avanti, una più

dell'altra in atto di volersi appigliare ad alcuna cosa.

La Volontà scrivono alcuni, che sia come Regina, la quale sedendo nella più nobil parte dell' Uomo, dispensi le leggi sue, secondo gli avvenimenti o savorevoli, o contrari, che o riporta il senso, o persuade la ragione; e quando o da quelta, o da quello viene malamente informata, s' inganna nel comandare, e disturba la concordia dell' Uomo interiore, la quale si può ancora sorse dire ministra dell' intelletto, a cui volentieri si sottomette, per issuggire il sospetto di contumace, e de' sentimenti, i quali va secondando, acciocchè non diano occasione di tumulto, e però su dall' Autore di questa, come credo, dipinta con un vestito povero, sebene Zenosonte, conforme all'altra opinione, la dipinse molto ricca; come diremo poi.

Il colore rosso, e giallo, cagionati presso al Sole, per l'abbonbanza della luce, potranno in questo luogo, secondo quella corrispondenza.

dimo-

dimostrare la verità, che è chiarezza, e lume, ed è splendore dell'intelletto.

Si dipinge colle ali, perchè si domanda col nome di volontà, e perchè con un perpetuo volo discorrendo, è inquieta per sessessa in cercare la quiete, la quale non ritrovando, con volo ordinario vicino alla terra, ingagliardisce il suo moto inverso al Cielo, e verso Iddio, e però ancora a' piedi tiene le ali, che l'ajutano, siminuendo la timidità, e l'audacia.

La cecità le conviene, perche non vedendo per sessessa alcuna, va quasi tentone dietro al senso, se è debole, ed ignobile; o dietro alla ragione, se è gagliarda, e di prezzo.

#### Volontd.

Donna vestita di cangiante. Sarà alata, e con ambe le mani terrà una palla di vari colori.

Volontà, e potenza, colla quale & appetiscono le cose conosciute buone o con verità, o con apparenza, e per non essere in lei stabilità, tiene la palla di vari colori, il vestimento di cangiante, e le ali,

#### Volontá-

Onna giovane, coronata di corona reale, colle ali, come si è detto. In una mano terrà un' antenna colla vela gonsiata, e nell'altra un siore di elitropio.

Si dipinge coronata di corona reale, per conformità di quello, chessi è detto.

La vela gonfiata mostra, che i venti de' pensieri nostri, quando stimolano la volontà, fanno che la Nave, cioè tutto l' Uomo interiore, ed esteriore si muova, e cammini, dove ella lo tira.

E l'elitropio, che si gira sempre col giro del Sole, dà indizio, che l'atto della volontà non può essere giudicato, se non dal bene conosciuto, il quale necessariamente tira la detta volontà a volere, ed a comandare in noi stessi, sebbene avviene alle volte, che ella s'inganna, e che segua un sinto bene, in cambio del reale, e persetto.



#### VOLUTTA'.

#### Dello Steffo.

Donna bella, e lasciva. Terrà in mano una palla con due ali, e camminando per una strada piena di fiori, e di rose, avrà per argine,

come un precipizio.

Non sò se si possa con una sola parola della lingua nostra esprimere bene quello, che i Latini dicono con questo nome di Voluttà, la quale è un piacere di poco momento, e che presto passa; perciò si dipingebella, e lasciva, e colla palla colle ali, la quale vola, e si volge, e così con un sol nome tiene doppia significazione di un solo essetto, simile a quello dalla palla alata.

Questo medesimo dichiara la strada piena di siori, ed il precipizio vi-

cino . (a)

De' Fatti, vedi Lascivia.



VOR A-

<sup>(</sup>a) Nella seguente torma rappresenta il P. Ricci la Voluttà, o Piacer Mondano: Vemo giovane tiuto pomposo. Tiene in una mano un ramo di mirto, e nell'altra un Serpe. Si vede vicino dei sumo, che sorge in also. Appresso vi è una tavola, sopra la quale vi sono nesti ricche, carte, dadi, denari, e giose, e di sotto vi appariste una voragine, dalla quale sorgono vive siamme.

Il vestimento pomposo per la vanità.

L'albero di mirto, come dedicato a Venere, significa il lascivo piacere. Il Serpe accenna il piacere colpevole, come que lo che tentò Eva a gustare il pomo vietato.

re il pomo vietato.

Il rumo indica la Vanità, inutilità, e instabilità de piaceri Mondani, che tosto svaniscono.

La Tavola colle vesti, carte &c. dimostra i piaceri più frequentati, 'da' quali ne nascono infiniti mali, ombreggiati dalla Voragine ricolma di siamme.

#### VORACITA'.

# Delle Steffe. -

Onna vestita del colore della ruggine. Con una mano sa carezze ad

un Lupo, e l'altra la tiene sopra di un Struzzo.

La voracità nasce dal sovverchio piacere, che sente il goloso nel mangiare isquiste vivande, ed è priva di quello stesso piacere, che da lei si
aspetta, perchè attendendo sempre a muovo gusto di saporite vivande, si
assetta a dare ispedizione a quelle che tiene in bocca, senza gustarle, e
così sempre facendo, consuma tutte le cose, e non ne gusta pur una, efa come il Cane, che per troppa voglia di sar caccia, sa caccia agli animali, e non gli uccide.

Però si vette del color della ruggine, la quale divora il ferro, con il Lupo appresso, e collo Struzzo; perchè l'uno ingoja i pezzi di ferro, l'altro quello che ha, tutto consuma in una volta, senza pensare per la

necessità del tempo avvenire. De' Fatti, vedi Gola.

#### U S A N Z A.

Vedi Consuetudine.

#### USURA

# Dello Steffo.

Donna vecchia, macilente, e brutta. Terrà sotto il piede manco un bacile di argento, e nella mano il boccale, con ascune catene di oro, e soll'altra mano sporgendola in suori, mostra di contare alcune, monete picciole; nel che si accenna quello, in che consiste l'Usura, cioè l'impresto de' denari, con certezza di maggior guadagno, che conviene, e senza pericolo di perdita; però tiene gli argenti, che sono-di molto prezzo, stretti sotto al braccio, e pagati con poco prezzo, con pregindizio al Prossimo dell'utile, ed a se dell'onore, essendo questa sorta di gente, come infame, condannata dalle leggi di Dio, e da quelle degli Uomini. [a]

De' Fatti, vedi Avarizia.

UTI-

<sup>(</sup>a) Dal P. Ricci è figurata l'Usura: Donna, la quale tiene in una mano una misura piccolo, e nell'altre una grande, in guisa di mezza conna. A piedi lez panno un ravno verde, ed un Rospo.

Le due milure accennano chiaramente l'usura.

Il ramo verde ombreggia la speranza dell' Usurajo di ricever più di quello, che dà impretto.

Il Rospo, che non si sazia di terra, denota che il malnato affetto dell'Usu-

#### UTILITA'.

# Dello Steffo,

Onna vestita di vestimento di oro. In una mano terrà un ramo di quercia colle ghiande, e colle frondi. L'altra mano starà posata sopra la testa di una Pecora, ed in capo porterà una ghirlanda di spighe-

di grano.

Si domandano utili le cose, che sono di molto uso, per ajuto della umana necessità, e queste appartengono o al vitto, o al vestito, che ci tengono sicuri dal freddo, e dalla fame, ne' quali bisogni, quello che più ci riveste, e ci nutrisce colla carne, e col latte proprio, Il medesimo sa l'oro, che si tramuta per tutti gli usi, e per ogni sorta di utilità; però si manisesta nel vestimento.

E perchè il grano è la più util cosa, che creasse Iddio per l'Uomo, delle sue spighe si corona; ed il ramo di quercia con i suoi frutti denota questo medessmo, per aver scampato dalla fame gli Uomini ne' primi tempi, secondo l'opinione de' Poeti; e piacesse al Cielo, che non si potesse dire, che gli scampi negli ultimi nostri; giacchè a tante calamità siame ridotti, per colpa de' nostri errori.



# ZELO

Dello Steffo.



Omo in abito di Sacerdote. Che nella destra mano tenga una sserza, e nella sinistra una lucerna accesa.

Il Zelo è un certo amore della Religione, col quale si desidera, che le cose appartenenti al Culto Divino sieno eseguite con ogni sincerità, prontezza, e diligenza.

A che fare due cose accennate in quell' immagine sono necessarissime; cioè insegnare agl' ignoranti, correggere, e castigare gli errori. Ambedue queste parti ademps Caisto Salvatore Nostro, scacciando que' che facevano mercato nel Tempio di Gerusalemme, ed insegnando per tutto quel giorno in esso la sua Dottrina, assomigliandos questa, e quella convenientemente colla lucerna, e col slagello, perchè dove ci percuote, non è chi sani, ed ove sa lume non è chi oscuri, in nome del quale dobbiamo pregare, che sieno tutte le nostre satiche cominciate, e sinite selicemente.

#### FATTO STORICO SAGRO.

T Edendo Iddio, che gli Ebrei temeano di sentirlo parlare, e voleno piuttosto essere ammaestrati per mezzo di Mosè, fece ritirare il Profeta nella cima del Monte, ed ivi gli comunicò tutte le leggi, che riguardavano la condotta di quel Popolo - con una si profonda fapienza. che possono esserne istruiti tutti i Governatori de' Popoli. Dopo averlo quivi trattenuto per lo spazio di quaranta giorni, e di quaranta notti, lo rimandò al Popolo, confegnandogli due Tavole, in cui erano descritti i dieci precetti, già dalla sua Divina voce intimati al medesimo Popolo, e che in ristretto contenevano quanto egif aveva ordinato. In questo mentre il Popolo sempre duro ed incredulo, vedendo che Mosè tardava il ritorno, si presentò ad Aronne, e col suo solito spirito di sedizione lo costrinse a fabbricare un Vitello d'oro, somministrando perciò le Donne i loro pendenti; e fatto che fu, con gran gioja, ed allegria lo adorarono. Sceso dal monte Mosè colle due Tavole delle Leggi, senti prima le grida, e poi approfimatosi, vide quell' Idolo infame, e le empie danze, che avanti se gli faceano : e ardendo di zelo, gittò per terra quelle Tavole sante, e le ruppe in pezzi appiè della montagna. Indi preso quel Vitello d' oro lo brucció, e ridottolo in polvere lo gittò nell'acqua per darlo a bere a quel Popolo miscredente, e così fargli conoscere qual disprezzo meritasse quell' Idolo, che essi adoravano. Mostrò poi il suo grave risentimento contra di Aronne, per avere egli permesso un disordine di tanto scandalo; e mettendosi all' entrata del campo, ad alta voca gridò, che tutti quei, che volessero essere dalla parte di Dio, con esso lui s' accompagnatiero. Accostatus allora a Mosè la Tribù di Levi, egli lor comando, che impugnate le spade, entrassero suriosamente nel campo, uccidendo tutti quelli, che incontrassero, fenza eccettuare ne amici, nè fratelli, nè figli. Il che fu eseguito con uno Zelo incomparabile, restandone morti ventimila; e Mosè benedisse la famiglia di Levi, asse curandola, che per l'effusione di tanto sangue, ben lomana d'essersi ella renduta a Dio odiosa, aveva anzi consecrate le mani al Signore. Esodo cap. 32.

# FATTO STORICO PROFANO.

L'u da Troja trasportato nel Lazio il Simulacro di Pallade, e per la costante opinione, che dalla conservazione di quello dipendesse il dessino del Romano Impero su consegnato alle Vergini Vestali, perchè gelo samente lo custodissero. Avvenne dopo la prima Guerra Punica, che un grand'incendio improvvisamente si apprese nel tempio, appunto dove il detto Simulacro si conservava. Spaventate, e consuse le Vergini custodi,

419

mon sapevano per qual via disendere il sagro pegno dalle sossecte samme; e il popolo atterrito su la sede di si sunesto presagio, piangeva già come indubitata la ruina della sortuna Romana; quando accorso al tumulto il generoso Metello, quell' istesso, she aveva pocanzi trionsato de' debellati Cartaginesi, acceso d' innarrivabile Zelo, posponendo alla pubblica la sua privata salvezza, lanciossi in mezzo all' incendio, passò tra 'l sumo, e le siamme a' penetrali del Tempio, ne trasse illeso il Palladio (così comunemente era chiamato il siserito Simularo) e ristabili con una prova si grande di zelo, di pietà, e di coraggio tutte le speranze di Roma. Liv. Epist, lib. 19. ed altri.

#### FATTO FAVOLOSO.

V Edendo Agave, che il suo Figlio Penteo emplamente disprezzava, è con somma ottinazione si opponeva a' sagrifici, che in onore di Bacco si sesteggiavano, di tanto Zelo si accese per la venerazione del suddetto Nume, che scordandosi del tutto di esser Madre, satta suriosa, si uni alle Baccanti, ed incontrato l' inselice Penteo, su la prima a scagliarglesse contro, ed orrore non ebbe di sarlo miseramente in pezzi. Ovvid. Metam. lib. 3.

# FINE DEL TOMO QUINTO, E DELL' OPERA.

Lettera

Lettera diretta agl' Illmi Signori di ciaschedun Maestrato delle Città d' Italia, dall' Autore delle presenti Aggiunte, per la quale si enuncia l' Idea, ed il Progetto per la nuova sua Impresa spettante le Immagini, e Descrizione di tutte le Città dell' Italia.

# Illmi Sigg." Sigg." Proni Colmi.



Er essermi dovuto necessariamente appigliare ad altro partito sul proposito di dare alla pubblica luce le notizie di codesta Città, per le quali già Mesi sono io ne avanzai fortunatamente alle Signorie Loro Illustrissime le umili mie suppliche, mi trovo al presente astretto a dover rinnovare Loro l'incomodo, ed esercitare nuovamente quella generosa bontà, colla quale si sono degnate per lo passato di accogliere, e savorire l'ossequiosa mia servità. Supplicai io già le SS. LL. Illime a volermi graziosamente somministrare lumi intorno alle cose più con-

siderabili di codesta Città, per la ragione, che ne doveva sar parola nelle mie Giunte all' Iconologia del Ripa. L' Edizione di questa è terminata, e parola di mio non ci si legge, che punto tocchi ciò, per cui si premurose io ne avanzai loro le istanze. Riputerei al carattere mio non perdonabile sallo, se di tanto pienamente non mi giustificassi, come di presente

mi dò l'onore di eseguire colle Signorie Loro Illme.

Fin da primi momenti, in cui io pensai alla riferita Ristampa, presisso mi era di accrescerla, oltre varie altre Immagini, anche di quelle, cherappresentate avessero le Città principali d' Italia. Spiegò la mia intenzione nel suo Manifesto al Pubblico sche alle SS. LL. Illine già trasmisi questo Stampatore Sig. Pier-Gig. Costantini. Per esattamente adempiere un tal mio impegno, stimai bene d'implorarne le notizie da quelle Persone, che in nessun modo avesser potuto patire eccezioni. Intrapresi ad eseguire quanto pensato aveva. Se temei dapprincipio di aver troppo ardito, la nobiltà dell'animo, e la generosa compitezza de' medesimi rispettabili Soggetti, i quali benignamente ascoltarono, e ripromisero tutto il favore alle mie brame, mi fece accorto, che molto io doveva rimanermi contento del mio pensiero. Non istetti perciò ad estenderlo anche più oltre, e ovunque, ed in tutti ( fuori di alcuni pochistimi, a' quali nuovamentes porgo le mie più vive preghiere) io rinvenni la stessa bontà, e compitezza per me, e tiudioso affetto per la propria, o Patria, o Città. Qui conviene che manisetti un unio errore, (che di buon grado confesso) e che palesi il vero motivo, per cui nella suddetta Ristampa della Iconologia non sivedranno le accennate Immagini. L'error mio consilte, nel non aver pri-

ma ancora, che si ponesse mano all' Edizione, ricercate le notizie, che si mi erano necessarie: dal qual errore ne è nato, che non potendosi trattenere l'incominciata Impressione e ricercandosi altresi del tempo a potersi ottenere ciocchè io richiedeva, è convenuto far proseguire il corso alla Stampa, Oltredicche dalle memorie finora da me ricevute, vedendo che attenere non avrei potuto la promessa, che l'Iconologia del Ripacolle mie Giunte contenuta fosse in soli cinque Tomi, ma che si sarebbero anzi duplicati a ho creduto bene di non dover incontrare le doglianze de' Signori Associati alla medesima. Un tale mio errore, un tal mio riflesso (se mal non mi appongo) hanno prodotto forse un qualche vantaggio. Ed ecco qual' è, al mio credere: Ho io portato innanzi il mio pensiero, e non solo ho stabilito di corrispondere a quel tanto, che promisi, e per il Manifesto del detto Sig. Costantini, e nella Prefizione alle mie Giunte alla riferita Iconologia, cioè di formare di mia Invenzione le Immagini delle Città principali d'Italia; ma altresì darò, a Dio piacendo, al medesimo Pubblico le Immagini di mia invenzione, non solo delle Città principali, ma eziandio di tutte, e singole Città d' Italia. Immagini, le quali saranno ragionate in maniera ( per quanto lo permettera la debolezza delle mie forze) che mi sa vivere in qualche speranza, che mi si debba confessare non essere uscita finora alla luce una descrizione delle Città dell' Italia più esatta, più compiuta, ed insieme unita di questa mia.

Le Signorie Loro Illme hanno fino al presente coadjuato questo mio pensiero; ora con tutta la vivezza dello spirito torno nuovamente a supplicarle di voler dare compiuta mano alla loro gentilezza verso di me, e di cooperare per vantaggio del Pubblico, col somministrarmi (se più ancora ve ne sieno) tutte le più esatte, le più veridiche, le più rimarchevoli notizie spettanti a codesta Loro Città. Oltre le prime mie istanze, qualche questo di più rinverranno nella presente, onde per tal parte almeno le prego rendermi inteso. Quei rispettabili Soggetti poi, a' quali giunta non sia la prima circolare mia, vengono adesso nuovamente suppli-

cati a favorirmi, in ispecie per i seguenti Capi.

# SI DESIDERA.

1. L'estensione della Città.

2. Il disegno dello Stemma della Città, e se si sappia il suo significate.

3. Se si possa sapere l'origine certa, ed in qual Anno sia stata fatta Città, e da chi.

4. Qual Fiume la bagni, e le scorra vicino.

5. I Fatti memorabili, così antichi, che moderni accaduti, o in essa. Città, o ne' suoi contorni.

6. Quali Uomini illustri abbia avuti, così in Santità, che in Dottrina, ed in Armi, e chi sieno; e se abbia altrest Uomini illustri viventi, in che si distinguano, che cariche sostengano &c.

7. Per qual capo di Commercio sia più considerabile.

8. Che abbia più in se di pregevole la Città tanto rispetto a Fabbriche, che ad altro.
9. I nomi 9. I nomi delle Famiglie primarie della Città.

10. Quante anime faccia l' interno della Città.

11. Che la particolarizzi riguardo all'abbondanza della Campagna, ed

altro, ed in che assai scarseggi.

12. Quali produzioni particolari si trovino nel suo Territorio, e se per acque salubri, o altro appartenente alla naturale Storia, si renda ragguardevole.

13. Se vi sia alcuna Statua simbolica rappresentante la Città, e se si

- fappia il suo significato.

14. Quanta distanza passi da codesta Città alle Città principali più vicine.

15. Se vi sieno Terre, Castelli, o altri luoghi considerabili ad essa. soggetti, e se in essi vi sia cosa notabile. Ed in sine qualunque altra cosa, che ad illustrare, e dilucidare vaglia la sincera Storia della Città.

Tanta è la fiducia mia nella generosa compitezza delle Signorie Loro Illine, che riputerei onninamente ingiurioso il solo dubbio di esser favorito.

La Stampa stessa di questa umilissima mia, penso che appieno dimostri essere mia intenzione, che a tutti sia noto per qual parte giunte mi sieno le notizie, le quali nel discuterle al meglio, che per me si potrà, sarà al certo renduta giustizia a que degni eruditi Soggetti, i quali avranno prestata mano ad Opera di cotanto rilievo, e laboriosa tanto. Non seduca l'amor della Patria. Bando alle savole, e crivello alle opisioni. Di questo vivamente prego. Questa sarà la maggior mia cura. Sù di che altro non aggiungendo alle Signorie Loro Illine, passo a comunicar Loro, e l'Idea della Edizione, ed il Progetto, che so alle Signorie Loro Illine, non meno, che al Pubblico tutto.

Sarà l'Opera divisa in più Tomi, quali saranno corrispondenti (in\_s discorso di setto, e mole) alla recente riserita mia Edizione dell'Iconologia del Ripa, cioè sarà in Quarto grande, e di sogli so. I caratteri saranno anche più belli; la carta più nitida, e più consistente. Ogni Città avrà la sua Immagine simbolicamente espressa, ed in fronte, o da banda porterà il suo respettivo Stemma. Ognuna di dette Immagini sara incisa, in rame, e sarà della grandezza di tutta la pagina. Intorno a che, per la ragione, che persezione non manchi anche per tal capo, io sino d'adesso so Invito, tanto ai Signori Pittori, che Incisori i più valenti, così in\_s Italia, che suori, acciocchè volendo eglino prestare la loro Opera per un simil lavoro, si compiacciano comunicarmi i loro nomi, e darmi mostra di quanto vagliano, e farmi inteso di loro richiesta relativamente al prezzo da concordarsi. Non si riguarderà a spesa, perchè troppo si brama l'eccellenza del Professore.

Quando sarò in ordine [ se a Dio piacerà di serbarmi in vita ] per sar dar principio ad una tale Edizione, ne sarà satto inteso il Pubblico per mezzo di special Manisesto. Intrapresa che sarà la Stampa, non si tralascierà nè per tempo, nè per occasione alcusa, e si daranno suori almeno due Tomi l'anno.

Perchè sommamente considerabile sarà la spesa occorrente nella impresa di una simile Edizione, e perche dovrà essere mia particolare premusa, che se non se sotto degli occhi miei, ed a mio carico si eseguisca, percio stimo bene sino dal presente il proporre una vantaggiosa Associazione, e questa variamente distinta.

Chi fin d'adesso mi assicurerà del suo nome, otterrà l'Opera tutta al

solo prezzo di Paoli dieciotto Moneta Romana per ciaschedun Tomo.

Chi oltre l'afficurarmi del suo nome non ricuserà di sborsare l'anticipazione nel bel principio, che si commetterà a' Torchi il primo Tomo, (come si notificherà per mezzo di pubblico Manisesto, e che, al mio lusingarmi, avverrà dentro l'Anno 1768.) e consecutivamente di pagare il secondo al ricevimento del primo, ed il terzo al ricevimento del secondo ec., otterrà tutta la detta Opera per soli l'aoli quindici Moneta Romana per ciaschedun Tomo.

Chi assicurato che m' avrà adesso il nome, vorrà solo sborsare il danaro al ricevimento di cadaun Tomo, pagherà, come sopra, Paoli dieciot-

to per ciascheduno di essi.

Chi poi vorrà aspettare la pubblicazione del Manisesto dello Stampatore, sappia fino da quest' ora, che l' Associazione sarà sissata per Paoli ventidue Moneta Romana per ogni Tomo.

Per i non Associati poi sarà stabilito il prezzo di Paoli ventotto Moneta Romana, come sopra, e si accertino, che non sarà in alcun modo

sperabile, che possano farne acquisto a punto di meno.

Tutte quelle Città, le quali brameranno che si veda annessa in questa mia Edizione la loro Pianta Topografica, dandone a me il comando, e trasmettendomene il disegno, di qualunque grandezza sia in loro piacere, io le farò servire dal mio Incisore, avvisandone loro il prezzo; come altresì trasmettendomi, franco di porto, il Rame inciso, prenderò a mio carico il farne tirare tutte le necessarie copie. Appagheranno così la loro splendidezza, e recheranno insieme maggior lustro all' Opera, e ben con-

diderabile vantaggio, ed utile ai rispettivi Signori Associati.

Quella è l'Idea: questo è il Progetto. Se le Signorie Loro Illme, o alcuna di codeste Librerie, o chiunque altro di codesta Città vorranno onorarmi de' loro nomi, e godere de' vantaggi dell' Associazione, mi faranno una somma grazia, e mi daranno coraggio al più impegnato proseguimento di una si rilevante laboriosa impresa, ed al più caloroso prosegimento insteme nel cominciato gravissimo sborso, per più e più capi, di numeroso denaro. Con che supplicandole a perpetuarmi l'onore di loro valevolissima Padronanza, in viva attenzione di rincontro unito a' loro pregiatissimi comandamenti, con perfetta stima, ed ossequio mi rassegno

Delle SS. LL. Illme

Perugia

176

Divine, Obbino Servidore Ofseque Cesare Orlandi.

INDICE

#### DELLE IMMAGINI

#### Contenute nel Quinto Tomo.

| R                           |      | Rimunerazione. Riparo dai tradimenti. | 39.<br>41. |
|-----------------------------|------|---------------------------------------|------------|
|                             |      | Riprensione.                          | 42.        |
| Agione, pag                 | . I. | Riprensione giovevole.                | 42.        |
| Ragione di Stato.           | 4.   | Rifo.                                 | 45-        |
| A Rammarico,                | 6.   | Rivalità.                             | 45.        |
| Rammarico del               |      | Rumore.                               | 46.        |
| bene altrui,                | 6.   |                                       |            |
| Rapina .                    | 7.   | S                                     |            |
| Raziocinazione, e discorso. | 8.   | သ                                     | ·          |
| Realtà.                     | 9.   |                                       | ,          |
| Regalità.                   | 10.  | Acrifizio.                            | 47.        |
| Religione.                  | 11.  | Sacrilegio.                           | 51.        |
| Religione vera Cristiana    | 14.  | Salubrità, o purità                   |            |
| Religione finta.            | 15.  | dell' aria.                           | 53.        |
| Religione de' SS. Mauri-    |      | Salute.                               | 55.        |
| zio, e Lazaro.              | 18.  | Salvezza.                             | 57.        |
| Repulsa de' pensieri cat-   |      | Sanità.                               | 58.        |
| tivi .                      | 24.  | Santità.                              | 59.        |
| Restituzione.               | 25.  | Sapienza.                             | бı,        |
| Refurrezione.               | 27.  | Sapienza umana.                       | 63.        |
| Rettorica.                  | 27.  |                                       | 64.        |
| Ribellione.                 | 28.  | Sapienza Divina.                      | 66.        |
| Ricchezze.                  |      | Scandalo.                             | 71.        |
| Riconciliazione di Amore.   | 32.  | Scelleratezza.                        | 72.        |
| Rirorma.                    | 34.  | Sciagurataggine.                      | 75.        |
| Rifugio.                    | 36.  | Scienza.                              | 76.        |
| Rigore,                     | 37•  | Sciocchezza,                          | 80.        |
|                             |      | Hhh                                   | Scol-      |

| 426                      |        |                            |               |
|--------------------------|--------|----------------------------|---------------|
| Scoltura.                | 82.    | Sicurezza, e Tranquillită. | IGE-          |
| Scorno.                  | 82.    | Sicurtà, o Sicurezza.      | 161-          |
| Scrupolo.                | 83.    | Sicurtà.                   | 162.          |
| Sdegno.                  | 85.    | Silenzio.                  | 163.          |
| Secolo.                  | 86.    | Simmetria.                 | 167-          |
| Segretezza, ovvero Taci- | -      | Simonia.                   | 174-          |
| turnità.                 | 86.    | Simulazione.               | 179.          |
| Sedizione civile.        | 90.    | Sincerità.                 | 181.          |
| Semplicità.              | 92.    | Sobrietà.                  | 182-          |
| Senfo.                   | 93.    | Soccorfo.                  | 182.          |
| Senfi -                  | 94.    | Solitudine.                | 183.          |
| Sentimenti.              | 95.    | Sollecitudine.             | 184-          |
| Vifo.                    | 95.    | Solstizio Estivo.          | 186.          |
| Udito.                   | 95.    | Solstizio Jemalė.          | 189-          |
| Odorato.                 | 96.    | Somo.                      | 190.          |
| Gulto.                   | 96.    | Sorte.                     | 193.          |
| Tatto.                   | 96.    | Sospiri.                   | 194-          |
| Sentimenti del Corpo.    | 97.    | Sospizione.                | 200.          |
| Servitù.                 | IOZ.   | Sostanza.                  | 202.          |
| Servitù per forza.       | 104.   | Sottilità.                 | 202.          |
| Servitù di Dio.          | 104.   | Spavento.                  | z03.          |
| Servitù del Peccato.     | 107.   | Speranza.                  | 205.          |
| Servitù del Diavolo.     | 109.   | Speranza nelle fatiche.    | 206.          |
| Severità.                | 111.   | l                          | 208-          |
| Sfacciataggine 2         | 112.   | Speranza fallace.          | 2:08.         |
| Sforzo.                  | 113.   | Spia -                     | <b>2</b> .10. |
| Sibille.                 | 114.   | Splendore del Nome.        | 215-          |
| Cumana .                 | ·      | Stabilimento.              | 218.          |
| Persica.                 |        | Stabilità .                | 2.19.         |
| Eritrea.                 |        | Stagioni .                 | 220-          |
| Cumea, ovvero Cima       | neria. | Stagioni dell' Anno.       | 220.          |
| Ellespontiaca.           |        | E                          | 225.          |
| Libica.                  |        | Estate. 221.               | 225-          |
| Samia.                   |        | Autunno - 222.             | 225.          |
| Delfica.                 |        | Inverno 223.               | 226.          |
| Frigia.                  |        | Stampa -                   | zz7-          |
| Tiburtina.               |        | Sterilità.                 | 229-          |
| · ·                      |        | -                          | Sta           |
|                          |        |                            | عادت          |

| <b>.</b>                |                         |                        | 427               |
|-------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------|
| Sterometria.            | 233.                    | Tolleranza,            | 284.              |
| Stoltezza.              | 233.                    | Tormento di Amore.     | 285.              |
| Storia.                 | 234.                    | Tradimento.            | 285.              |
| Strattagemma Militare.  | 236.                    | Tragedia.              | 288.              |
| Studio.                 | 246.                    | Tranquillità.          | 289.              |
| Stupidità, ovvero Stoli | <b>-</b> ·              | Tregua.                | 291.              |
| dità.                   | 247.                    | Tribolazione.          | 296.              |
| Sublimità della Gloria. | 249.                    | Tristizia, ovvero Ramn | na-               |
| Succhiatore di sangue,  | <b>o</b>                | rico del bene altrui.  | 298.              |
| Rubbatore de' beni al   | -                       | Tutela.                | 297.              |
| trui,                   | 252.                    |                        | -7/-              |
| Superbia.               | 255.                    | <b>T.</b>              |                   |
| Superstizione.          | 257.                    | $\mathbf{V}$           |                   |
| Supplicazione.          | 263.                    |                        |                   |
| _                       |                         | T 7 Alore.             | 202               |
| <b>T</b> .              |                         | Vanagloria.            | 302.              |
| 1 .                     |                         | Vanita.                | 303.              |
|                         |                         | Ubbriacchezza.         | 317.              |
| Ardità.                 | 264.                    | Vecchiezza.            | •                 |
| Temperamento del        | ا<br>ا                  | Velocità.              | 319.              |
| le cose terrene         | ٔ ر                     | Velocità della Vita Un | 320.              |
| colle celesti.          | 264.                    | na.                    |                   |
| Temperanza.             | 266.                    | Vendetta.              | 321.              |
| Tempesta.               | 269.                    | Venti.                 | 321.              |
| Tempo.                  | 269.                    | Eolo.                  | 324.              |
| Tenacità.               | 271.                    | Euro.                  | 324.              |
| Tentazione.             | 272.                    |                        | 325.              |
| Tentazione di Amore.    | 272.                    | Favonio, o Zeffiro.    | 326.              |
| Teologia.               | 273.                    | Borea , ovvero Aq      |                   |
| Teoria.                 | 275.                    | Austro.                | 326.              |
| Terremoto.              |                         | 1                      | 327.              |
| Terrore.                | 278.                    | Aura.                  | 328.              |
| Testimonianza falsa.    | 27 <i>9</i> . ]<br>280. | Oriente.               | 32 <del>9</del> . |
| Timidità, o Timore.     |                         | Mezzodi.               | 332.              |
| Timore.                 | 281.                    |                        | 334               |
| Timor di Dio            | 282.                    | Occidente.             | 336.              |
| Tirrannide.             | 282.                    | Venustà.               | <i>33</i> 8.      |
|                         | 283.                    | Verginità.             | 353.              |
| •                       |                         | Ihh 2                  | Vergo-            |
|                         |                         | •                      |                   |
|                         |                         |                        |                   |

.

•

| 428                    | 1     |                            |      |
|------------------------|-------|----------------------------|------|
| Vergogna onesta.       | .355. | Vittoria.                  | 387. |
| Verità.                |       | Vittoria Navale.           | 388. |
| Ugualità.              | 363.  | Vittoria di Santa Chiela.  |      |
| Vigilanza.             |       | Vittoria, che il Giusto    |      |
| Vigilanza per difender | ſi,   | porta del Mondo.           | 397. |
| ed oppugnare altri.    |       | Vittoria, che ha il Giusto |      |
| Viltà.                 | 367.  | del Demonio.               | 399. |
| Violenza.              | 368.  | Vittoria del Giusto, che   |      |
| Virilità.              | 369.  | riporta della Garne.       | 402. |
| Virtù.                 | 370.  | Umanità.                   | 405  |
| Virtù eroica.          | 374   |                            | 406. |
| Virtù dell' animo, e d |       | Unione Civile.             | 408. |
| corpo.                 | 376.  | Volgo, ovvero Ignobiltà.   |      |
| Virtù insuperabile.    | 376.  | Volontà.                   | 412. |
| Vita attiva.           | 377.  | Voluttà.                   | 414  |
| Vita breve.            |       |                            | 415. |
| Vita contemplativa,    | 382.  | L                          | 415. |
| Vita, e l'animo.       | 382.  | Usura.                     | 415. |
| Vita inquieta.         | 383.  | Utilità.                   | 416. |
| Vita lunga.            | 383.  | Zelo.                      | 417. |
| Vita umana.            | 384.  |                            | • '  |



#### 419

### INDICE

#### DELLE COSP PIU' NOTABILI.

#### A

Caz per le sue scelleratezze come punito da Dio. Accorrezza di Michol per salvare il Conforte David dalle persecuzioni di Saul. 41. Adonia perchè fatto uccidere da Salomone. 201. Antonio Triumviro come foffri l'indocilità di Valerio Omulio. 44. Ascalaso come punito da Cerere per aver fatta la Spia contra di Proferpina. 215. Astuzia ingannevole di Sinone Greco rovina di Troja. 245. Avarizia di Acan comes punita. 244.

#### B

Bellisario per invidia di Giustiniano ridotto a mendicare. 201. Bruto come si riparò dalle insidie del Figlio. 41.

#### C

Armagnuola Generale della Repubblica Veneta come giustiziato, e perchè. Chimera, cosa s'intenda. per essa, secondo Nazianzeno. 27. Ciane strascina il proprio Padre all' Altare, e perchè. 3 I.Q. Cianippo disprezzarore delle Feste di Bacco come punito. 319. Costanza ammirabile di Eleazaro. 16. Curiosità di Dina di quanti mali è cagione. 322.

Avid ripreso da Natan Proseta.

Ercole

|   | Roole | perchè     | uccide |
|---|-------|------------|--------|
| - |       | -          | 400140 |
|   | Line  | ) <b>.</b> |        |

44.

F

Igli di Giacobbe come vendicano l'oltraggio fatto da Sichem a Dina loro
Sorella. 322.
Furto di Mica alla Madre. 23.

G

Enerosità di David. 191. Gioab perchè ucciso avanti l' Altare per comando. di Salomone. 36. Gionata come tradito da Trifone. 286. Giosuè in qual guisa punisce l'avarizia di Acan, e come prende Gerico. 244. Giuditta uccide Oloferne, e come, 318. Giustizia di Tamerlano. 26.

() () () () ()

Invidia di Cinna per far gente. 37. Invidia perfida di Calligola. 74. Invidia di Giustiniano. 201.

 $\mathbf{L}$ 

Acoonte predice la rovina di Troja, e non è creduto. 245.
Lingua con occhio in cima che fignifichi. 43.
Lino perchè uccifo da Ercole.

M

facrilega come punita da Minerva.

Mida perchê fu punito colle orecchia di Afino, e da chi scoperto un tal suo castigo.

166.



| •                                                                                                                                                                            | 431                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                              | Ribellione infelice di                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>N</b>                                                                                                                                                                     | Zambri . 29.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| T.A.                                                                                                                                                                         | Ribellione de' Romani                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                              | contro Nerone. 30.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| T ·                                                                                                                                                                          | Ricchezza come figurata                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Atan Profeta, sua<br>riprensione a Da-                                                                                                                                       | dal P. Ricei . 30.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| riprensione a Da-                                                                                                                                                            | Riprensione fatta da Natan                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| vid . 44-                                                                                                                                                                    | Profeta a David. 44.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                              | Risoluzione di Crate per                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                              | liberarsi dal pericolo,                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| U                                                                                                                                                                            | in cui si vedeva a ca-                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| _                                                                                                                                                                            | gione delle ricchezze. 31,                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Loferne come uc-                                                                                                                                                             | Risposta audace, e rimpro-                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ciso da Giuditta. 318.                                                                                                                                                       | verante di Dionide Ar-                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Orti Esperidi, loro                                                                                                                                                          | chipirata ad Alessandro                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| · · · · ·                                                                                                                                                                    | Magno. 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| lignificato. 374.                                                                                                                                                            | Risposta di Gorgia Leon-                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                              | tino infermo a morte. 192.                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                              | Ī                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| $\mathbf{p}$                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| P                                                                                                                                                                            | S                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                              | · <b>S</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ecora perché simbo-                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ecora perché simbo-<br>lo della stoltezza. 233.                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Ecora perché simbo-<br>lo della stoltezza. 233.<br>Predizione di Cristo                                                                                                      | Acrilegio di Baldas-<br>sarre come puni-                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Pecora perché simbo-<br>lo della stoltezza. 233.<br>Predizione di Cristo<br>ad un ricco pensie-                                                                              | S Acrilegio di Baldas-<br>farre come puni-<br>to. 52.                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ecora perché simbo-<br>lo della stoltezza. 233.<br>Predizione di Cristo                                                                                                      | Sacrificio di Baldas- farre come puni- to. 52. Sacrificio di Jeste. 49.                                                                                                                                                                                                                        |
| Pecora perché simbo-<br>lo della stoltezza. 233.<br>Predizione di Cristo<br>ad un ricco pensie-                                                                              | Sacrificio di Baldaf- farre come puni- to. 52. Sacrificio di Jefte. 49. Salute del Genere Umano                                                                                                                                                                                                |
| Pecora perché simbo-<br>lo della stoltezza. 233.<br>Predizione di Cristo<br>ad un ricco pensie-                                                                              | Sacrificio di Baldaf- farre come puni- to. Sacrificio di lefte. 49. Salute del Genere Umano come dipinta nella Li-                                                                                                                                                                             |
| Pecora perché simbo-<br>lo della stoltezza. 233.<br>Predizione di Cristo<br>ad un ricco pensie-                                                                              | Sacrificio di Baldaf- farre come puni- to. 52. Sacrificio di lefte. 49. Salute del Genere Umano come dipinta nella Li- breria Vaticana. 56.                                                                                                                                                    |
| Pecora perché simbo-<br>lo della stoltezza. 233.<br>Predizione di Cristo<br>ad un ricco pensie-                                                                              | Sacrificio di Baldaf- farre come puni- to. 52. Sacrificio di Iefte. 49. Salute del Genere Umano come dipinta nella Li- breria Vaticana. 56. Sapienza come rappresen-                                                                                                                           |
| Pedizione di Crifto ad un ricco pensie-                                                                                                                                      | Sacrilegio di Baldaf- farre come puni- to. 52. Sacrificio di Iefte. 49. Salute del Genere Umano come dipinta nella Li- breria Vaticana. 56. Sapienza come rappresen- tata dal P. Ricci. 62.                                                                                                    |
| Pecora perché simbolo della stoltezza. 233. Predizione di Cristo ad un ricco pensieroso. 31.  R  Apina indegna di                                                            | Sacrificio di Baldaffarre come punito.  Sacrificio di Jefte. 49.  Salute del Genere Umano come dipinta nella Libreria Vaticana.  Sapienza come rappresentata dal P. Ricci.  Sapienza mondana come.                                                                                             |
| Pedizione di Crifto ad un ricco pensie- roso.  R  Apina indegna di Acabbo, e consi-                                                                                          | Sacrilegio di Baldaffarre come punito.  Sacrificio di Ieste. 49.  Salute del Genere Umano come dipinta nella Libreria Vaticana.  Sapienza come rappresentata dal P. Ricci.  Sapienza mondana come rappresentata dal Padre                                                                      |
| Pecora perché simbolo della stoltezza. 233. Predizione di Cristo ad un ricco pensieroso. 31.  R  Apina indegna di Acabbo, e consiglio persido di Je-                         | Sacrilegio di Baldaffarre come punito.  Sacrificio di lefte. 49.  Salute del Genere Umano come dipinta nella Libreria Vaticana.  Sapienza come rappresentata dal P. Ricci. 62.  Sapienza mondana come rappresentata dal Padre Ricci. 63.                                                       |
| Pecora perché simbolo della stoltezza. 233. Predizione di Cristo ad un ricco pensie- soso. 31.  R  Apina indegna di Acabbo, e consiglio persido di Jezabelle come punita. 7. | Sacrificio di Baldaffarre come punito.  Sacrificio di lefte. 49.  Salute del Genere Umano come dipinta nella Libreria Vaticana.  Sapienza come rappresentata dal P. Ricci. 62.  Sapienza mondana come rappresentata dal Padre Ricci. 63.  Scelleratezza di Tieste.                             |
| Pedizione di Crifto ad un ricco pensieros.  R Apina indegna di Acabbo, e consiglio persido di Jezabelle come punita.  Ribellione de' Giganti con-                            | Sacrilegio di Baldaffarre come punito.  Sacrificio di Ieste. 49.  Salute del Genere Umano come dipinta nella Libreria Vaticana. 56.  Sapienza come rappresentata dal P. Ricci. 62.  Sapienza mondana come rappresentata dal Padre Ricci. 63.  Scelleratezza di Tieste fa ritornate indietro il |
| Pecora perché simbolo della stoltezza. 233. Predizione di Cristo ad un ricco pensie- soso. 31.  R  Apina indegna di Acabbo, e consiglio persido di Jezabelle come punita. 7. | Sacrificio di Baldaffarre come punito.  Sacrificio di lefte. 49.  Salute del Genere Umano come dipinta nella Libreria Vaticana. 56.  Sapienza come rappresentata dal P. Ricci. 62.  Sapienza mondana come rappresentata dal Padre Ricci. 63.  Scelleratezza di Tieste fa ritornate indietro il |

| 432                            | •                          |
|--------------------------------|----------------------------|
| Sciocchezza di Robon-          | $\mathbf{T}$               |
| mo. 80.                        |                            |
| Sciocchezza ridicola di        |                            |
| Artemone per paura. 81.        |                            |
| Senso come figurato dal        | Emperanza comes            |
| P. Ricci . 93.                 | figurata dal Padre         |
| Silenzio quanto necessario     | Ricci. 268.                |
| nelle azioni de' Prin-         | Timor di Dio come rap-     |
| cipi. 165.                     | presentato dal Padre       |
| Sole ritorna indietro dal      | Ricci 282.                 |
| suo corso, e perchè. 74.       | Tradimento di Temisto co-  |
| Solitudine come descritta.     | me punito. 42.             |
| dal P. Ricci. 184.             | Tradimento di Trifone      |
| Speranza rappresentata in.     | fatto a Gionata Macca-     |
| cinque diversi modi dal        | beq. 286.                  |
| ·                              | Tradimento di Scilla al    |
|                                |                            |
| Stagioni dell' Anno come       |                            |
| rappresentate nella Me-        | Tribolazione come rappre-  |
| daglia di Antonino Ca-         | sentata dal P. Ricci. 296. |
| racalla. 224.                  | Troja perchè principal-    |
| Stagioni dell' Anno come       | mente cadde in poterci     |
| rappresentate in Firenze. 225. | de Greci 245.              |
| Stender le mani. 64.           |                            |
| Strattagemma usato das         | <b>47</b>                  |
| Michol per liberare il         | . <b>V</b>                 |
| Conforce David dalles          | ·                          |
| persecuzioni di Saul. 41.      | <b>T</b>                   |
| Stupro sacrilego di Ajace      | Alerio Omulio quan-        |
|                                | to audace con-             |
| Superbia come figurata dal     | Antonio Trium-             |
|                                |                            |
| P. Ricci . 256.                | viro. 44                   |
|                                | Vanagloria come imma-      |
| ·                              | ginata dal P. Ricci 316.   |
|                                | Vanità come rappresentata  |
| <b>₩</b> ₩₩                    | dal P. Ricci 317.          |
| As Be also who                 | Vendetta di Minerva con-   |
|                                | tro Ajace. 37.             |

Ven-

| Vendetta empia presa da   |     |
|---------------------------|-----|
| uno Schiavo di Majo-      |     |
| rica contra del Padro-    | •   |
| ne, che lo aveva bat-     |     |
| tuto.                     | 323 |
| Verginità come rappresen- |     |
| tata dal P. Ricci.        | 354 |
| Verità come rappresentata |     |

| dat P. Ricci.                                    | 362. |
|--------------------------------------------------|------|
|                                                  | 367. |
| Virtù come rappresentata dal P. Ricci.           | 372. |
| Vita umana come rappre-<br>fentata dal P. Ricci. | 386. |



#### DE GESTI, MOTI, E POSITURE

#### DEL CORPO UMANO.

#### A

Corezzare un Leo-30z. Alzarsi i panni con ambe le mani. 112. Appoggiarli alla Clave, o sia Mazza di Ercole. 215. Appoggiar la mano destra al fianco. z 26. Appoggiarsi ad una Nave. 280. Appoggiarli ad un baltone. 210. Appoggiarli ad una Crocciola\_ **220.** Agrice il petto. g. Armato\_ 28. Aspetto venerabile. 17. Aspetto rigido, e spaventevole. 37. Aspetto senile. 284. Atto di ferire. 200. Atto di volare. 95. Atto di fostenere l'impeto di un Toro. 88.

5555

D

Occa aperta. 71. Bocca ricoperta da una benda ... 167. Braccia ignude. I. 85. Braccia aperte. 36. Braccia leprose: 74. Braccia in croce. <u> 106.</u> Braccio destro steso. Ì I I. Braccio destro alto. 174-Braccio finistro ignudo. 96. Braccio finistro appoggia-16z. to ad una Colonna. Braccio finistro con mano 322. Braccio in fuori in atto di gnardia. 200-

C

Adere. 244. 250.
Camminare in punta de' piedi. 207.
Camminare lentamente. 270.

Canuta

|                                 |                                | _          |
|---------------------------------|--------------------------------|------------|
|                                 | 4                              | 39         |
| Canuta. 223.                    |                                | •          |
| Capelli stesi pet gliomeri. 59. | <b>( )</b>                     |            |
| Capelli disordinaramente        |                                | •          |
| sparsi. 74.                     |                                |            |
| Capelli dritti verso il         | Are un rovescio per            |            |
| Cielo. 208.                     | traverso con una               |            |
| Capo velato. 13.                | bacchetta.                     | 4          |
| Capo alato. 76.                 | Dito indice della              |            |
| Capo rafo. 104.                 | deftra mano alquante           | \<br>•     |
| Capo con un occhio solo. 208.   | aperta.                        | <b>3.</b>  |
| Capo colle corna. 303.          | Dito indice alla bocca fa-     |            |
| Capo chino. 46.                 | cendo cenno di <b>Rat</b> che- |            |
| Carni asperse di sangue. 70.    | to.                            | 63.        |
| Cavalcare una Testugine . 264.  |                                |            |
| Cavare una saetta dalla         | $\mathbf{F}$                   |            |
| faretra. 184.                   | . 44.                          |            |
| Chiome stese giù per gli        |                                |            |
| omeri. 18.                      | Accia macillente.              | €i         |
| Cieca. 30,                      | Faccia coperta da              |            |
| Cingersi un Cintolo di la-      | A un sottil velo.              | TI.        |
| na bianca. 353.                 | Faccia venerabile.             | 13.        |
| Cinto di spine. 285.            | Faccia bella circondata di     | •,         |
| Contar denari. 25.              | raggu.                         | 14.        |
| Contemplarsi ad uno spec-       | Faccia ardita, e coraggiosa.   | <b>18.</b> |
| chio. 255.                      | Faccia rigida, e spavente-     | •          |
| Coperta tutta da un velo        | vole.                          | 37.        |
| nero, ma che si vedano          | Faccia rivolta dalla parte     |            |
| le braccia, e gambe nu-         | opposta.                       | 51.        |
| de, ambe leprole, 174.          | Faocia serena, e bella.        | 53.        |
| Coprire con il lembo del-       | Faccia rivolta al Cielo. 39    | . 83.      |
| la veste un Fanciullo. 297.     |                                | 109.       |
| Corpo pieno di occhi, e         | Faccia mascherata.             | 179.       |
| di orecchia. 163.               |                                | 190.       |
|                                 | Faccia alquanto pallida.       | 281.       |
|                                 | Faccia senile.                 | 284.       |
| Curvo. 281.                     |                                | 317.       |
|                                 | Faccia con crespe.             | 319.       |
|                                 | Iii 2                          | Far        |
|                                 | <del></del> -                  |            |

| 436                                                  | •                                         |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Far cenno che si taccia. 163.                        | r en  |
| Frecciare. 280.                                      |                                           |
| Fronte grande. 112.                                  |                                           |
| Fronte con un occhio folo . 208.                     |                                           |
| Tronce con un occino ioio : 208.                     |                                           |
| G                                                    | Gnuda, . 27. 233.                         |
|                                                      |                                           |
| Ambe leprose. 174. Gambe ricoperte con pelli di Leo- | M                                         |
| ne . 85.                                             | Agro, e Maciliente. 83:<br>Mammella fini- |
| Gettar per terra con una                             | lente . 83:                               |
| bacchetta le cime de' pa-                            | <b>L</b> ▼ <b>L</b> Mammella fini-        |
| paveri. 4.                                           | stra attaccata ad                         |
| Gettar latte dalle mam-                              | una Serpe. 6,                             |
| melle. 202.                                          | 1                                         |
| Gettata per terra in atto                            | latte. 202.                               |
| sconcio. 233.                                        | Mammelle ignude. 208.                     |
| Giacer per terra in luogo                            | Mangiare. 223.                            |
| fangolo. 367.                                        | Mano aperta. 13.                          |
| Gomito del braccio della                             | Mano destra alta, e aperta. 27.           |
| mano finistra sopra una                              | Mano fopra il capo di una                 |
| colonna. 162.                                        | Statua di sasso. 82.                      |
| Gonfiar le guance. 278.                              | Mano destra nel guanto. 94.               |
| Grinza. 223. 319.                                    | Mano sinistra sopra il pet-               |
| Guance gonfie. 324.                                  | 1 -                                       |
| Guardare in dietro. 234.                             |                                           |
| Guardare in dentro. 301.                             | ignuda. 182.                              |
| Guardare in fuori. 301.                              | Mano finistra con ramo                    |
| Guardatura superba. 28.                              | di quercia col suo frutto . 182.          |
| Guercio. 72.                                         | Mani giunte verso il Cie- 🖘               |
|                                                      | lo . 208.                                 |
| , abet . shet . shet                                 | Mano destra al fianco. 236.               |
|                                                      | Mano dritta sopra la testa                |
| BE BE BE                                             | di una Capra. 247.                        |
|                                                      | Mano deffra al petro 272                  |

Mani

|                                                  | -          |
|--------------------------------------------------|------------|
| Maai lunghe e fomili 281.                        | Ì          |
| Mani lunghe e sottili. 281.<br>Mani legate. 296. | ŀ          |
| Mano destra sopra il capo                        |            |
| di un Fanciullo. 298.                            |            |
| Mano finistra sopra il capo                      | Alpe       |
| di una Fanciulla. 298.                           | P Alpe     |
| Mano sinistra mozza. 322.                        | Per        |
| Mefto . 281.                                     | Pe         |
| Mirare un raggio. 62.                            | ciullo.    |
| Mirare attentaments un                           | Petto sco  |
| Mirare attentamente un libro. 246.               | Petto arm  |
|                                                  | Piede inc  |
| Misurare una Statua. 167.                        | Piede def  |
| Misurare un sasso. 233.                          | 1 -        |
| Morderfi il dito della fini-                     | Ruota.     |
| Atra mano. 321.                                  | Piede alto |
| Mostrare il cuore.                               | una foss   |
| Mostrar la schiena. 28.                          | Piedi alat |
| Mostrare i denti. 270.                           | Porgere    |
|                                                  | un cuor    |
| $\mathbf{N}$                                     | Porgere il |
| 7.4                                              | _ ri in at |
|                                                  | Porgere of |
| Nuda fino alle                                   | . una co   |
| Nuda. 102.                                       | Porsi un   |
| ⊥ Nuda fino alle                                 | bocca.     |
| mammelle. 226.                                   | Portar for |
|                                                  | baftone    |
| $\mathbf{O}$                                     | Portare of |
| .0.                                              | fopra le   |
|                                                  | Portar fo  |
| Cchi spaventevoli. 109.                          | tazza c    |
| Occhi ben aperti . 112.                          | Posar la   |
| Occhi piccoli, e                                 | testa, t   |
| bianchi. 281.                                    | to del     |
| Osfrir denari. 146.                              | desima     |
| • •                                              |            |

#### P

| Pallido. Pensosa. Percuotere un Fan- | 112.<br>246;<br>8. |
|--------------------------------------|--------------------|
|                                      | <b>368.</b> .      |
| Petto scoperto,                      | 14.                |
| Petto armato.                        | 291.               |
| Piede incatenato.                    | 252.               |
| Piede destro sopra di una            |                    |
| Ruota.                               | 270                |
| Piede alto e sospeso sopra           |                    |
| una fossa.                           | 319.               |
| Piedi alati.                         | 210.               |
| Porgere in atto grazioso             |                    |
| un cuore.                            | 187.               |
| Porgere il braccio in fuo-           |                    |
| ri in atto di guardia.               | 200.               |
| Porgere colla destra mano            | ,                  |
| una coppa di oro.                    | 10.                |
| Porsi un anello sopra la             |                    |
| bocca.                               | 86.                |
| Portar sopra le spalle un            |                    |
| bastone.                             | 224.               |
| Portare con gran fatica-             |                    |
| sopra le spalle un sasso.            |                    |
| Portar sopra la testa una            | •                  |
| tazza con un cuoré.                  | 317.               |
| Posar la guancia, o la               | •                  |
| testa, tenendo il gomi-              |                    |
| to del braccio della me-             | ,                  |
| desima mano sopra una                |                    |
| colonna.                             | 1,62.              |

Posarsi

| <b>758</b>                                  |                               |
|---------------------------------------------|-------------------------------|
| Posarsi col piede finistro                  | Seminare il grano.            |
| sopra di un sasso qua-                      | Softenere il lembo della      |
| dro 234                                     | veke. 273.                    |
|                                             | Spalle alate. 14.             |
| TD (                                        | Sparger fiori sopra di un.    |
| $\mathbf{R}$                                | Altare. 263.                  |
| ·                                           | Sproporzionato. 72.           |
| Idere . 80.                                 |                               |
|                                             | Stare in piedi sopra unas     |
| Riguardar timido verso un circolo di Stelle | base quadrate. 219.           |
| di Stelle . 257.                            | Stare ad una tavola appref-   |
| Rimirare indietro, 28.                      | fo il fuoco, scaldando        |
| Ritornare indictro. 186.                    |                               |
| Automate fluidito, 190.                     |                               |
| C                                           | Stare a cavallo sopra una     |
| 5                                           | Testugine. 204.               |
|                                             | Storcere il viso in fiera at- |
| Bassana in some missens                     | zirudine. 278.                |
| Battere in una pietra                       | Strapparsi i capelli. 6.      |
|                                             | Stuzzicare il fuoco. 272.     |
| Scaldarfi. 223.                             | Suonar la Cetra. 354-         |
| Scalza. 104.                                |                               |
| Scapigliata. 6.                             |                               |
| Scrivere. 234.                              | $\mathbf{T}$                  |
| Scoprire le gambe, e le                     | -                             |
| cosce. 112.                                 |                               |
| Sedere. 8.                                  | Enere un libro sulle          |
| Sedere in una sedia di oro. 15.             | ginocchia. 8.                 |
| Sedere fopra un alto seg-                   | Tenere per i piedi            |
| gio , 55%                                   | un piecol Fanciul-            |
| Sedere in mezzo a due                       | letto . 24.                   |
| ancore incrociate. 218.                     | Tener per mano due Par-       |
| Sedere sopra una Muletta, 229.              | goletti Amori.                |
| Sedere sopra un globo,                      | Tener la destra mano so-      |
| ovvero una palla turchi-                    | pra il capo di una Sta-       |
| na. 273.                                    | tua di sasso. 82.             |
| Sedere sopra un fascio di                   | Tenere con ambe le mani       |
| armi. 291.                                  | un crivello. 83.              |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·       |                               |
| •-                                          | Tenere                        |

| Tenere in ispalle un gioge. 1 que. | Volta venerabife. 13.          |
|------------------------------------|--------------------------------|
| Testa alata. 26.                   | Volto bello circondato di      |
| Testa velata.                      | raggi. 14.                     |
| Testa rasa. 104.                   | Volto ardito e corag-          |
| Testa con un occhio solo. 2081     | giolo. 18.                     |
| Testa colle corna, in mez-         | Volto rigido, e spavente-      |
| zo alle quali porta del            | vole. 37.                      |
| fieno. 303.                        | Volto rivolto dalla parte      |
| Testa china. 406.                  | opposta. §1.                   |
| Zoccarsi il cuore. 47.             | Volto sereno, e bello. 53.     |
| •                                  | Volto fiero, e terribile. 109. |
| <b>T</b> 7                         | Volto mascherato. 179.         |
| V                                  | Volto languido, e molle. 290.  |
| ,                                  | Volto senile. 284.             |
| 7 Olar per l'aria. 387.            |                                |
| Valto macilente. 6.                | Volto con crespe. 319.         |
| Volto coperto da                   | Uscire da una spelonca. 278.   |
| un socil velo. E1.                 |                                |
|                                    |                                |



#### DEGLI ORDIGNI, ED ALTRE COSE

#### ARTEFICIALI.

| · •                                |      | Abito di pelle.            | 223. |
|------------------------------------|------|----------------------------|------|
| $\mathbf{\Lambda}$                 |      | Abito di color bianco      |      |
| $m{\epsilon}^{\prime}=m{\epsilon}$ |      | compartito a scacchi.      | 227. |
| Bito stracciato,                   |      | Abito contesto di fiori    |      |
| vile,                              | 14.  | chiamati semprevivi.       | 235. |
| Abito lungo.                       | 15.  | Abito stracciato.          | 252. |
| Abito di panno di                  | :    | Abito di velluto rosso con |      |
| oro.                               | 30.  | lacci di oro.              | 268. |
| Abito semplice, corto,             |      | Abito fatto a stelle.      | 269. |
| e senza ornamento al-              |      | Abito di varj colori.      | 270. |
| cuno.                              | 34.  | Abito di pelo di Cervo.    | 282. |
| Abito grave, ma semplice           | :    | Ancora.                    | 206. |
| e senza alcun ornamen-             |      | Anello.                    | 86.  |
| to.                                | 35.  | Arca di Noè.               | 56.  |
| Abito di varj colori.              | 45.  | Arco.                      | 184. |
| Abito dipinto con siori.           | 45.  | Asta. 2.                   | 161. |
| Abito pomposo.                     | 45.  |                            |      |
| Abito malcomposto, e               |      | R                          |      |
| discinto.                          | 82.  | <b>D</b>                   |      |
| Abito corto, e leggiero.           | 102. |                            |      |
| Abito lacero.                      | 107. | Acchetta.                  | 4    |
| Abito regio.                       | III. | Bacchetta di ferro         | \$7. |
| Abito lascivo.                     | 112. | Bastone nodoso.            | 59.  |
| Abito tutto pieno di varie         | ;    | Benda candida.             | ı.   |
| piante.                            | 206. | Bilance.                   | 270. |
| Abito lungo, trasparente,          | ,    | Borsa.                     | 174  |
| e discinto.                        | 207. | Broccato di oro misto di   |      |
| Abito lungo da Filosofo.           | 218. |                            | 215. |
|                                    | •    | · ·                        | •    |

|                            | _    |                             | 441   |
|----------------------------|------|-----------------------------|-------|
|                            | ·    | Corona di alloro.           | III.  |
|                            |      | Corona di olivo.            | 162.  |
|                            |      | Corona di spiche di grano.  | 186.  |
| Aduceo.                    | 181. | Corona di giacinti rossi.   | 215.  |
| Calice di oro.             | 5 î. | Corona di mortella.         | 220.  |
| Camiscio.                  | 12.  | Corona di uva colle foglie. | 222,  |
| Campanello.                | 365. | Corona di apio.             | 229.  |
| Cappelletto pieno di varic | }    | Corona di narciso.          | 247.  |
| penne.                     | 45.  | Corona di giuggiolo.        | 264.  |
| Cappa.                     | 210. | Corona di rose, e di tron-  | , ,   |
| Carte da giuocare.         | 71.  | chi fecchi.                 | 269.  |
| Cassa.                     | 25.  | Corona di ferro.            | 283.  |
| Catena di oro ingemmata.   | 104. | Corona di smeraldi.         | 353.  |
| Catene.                    | 104. | Corsaletto all' antica con- | -     |
| Cesta piena di fiori.      | 224. | ornamenti nobili.           | 18.   |
| Cetta.                     | 94.  | Coturni di oro ornati di    |       |
| Chiave.                    | 182. | varie gioje,                | 18.   |
| Cintolo di lana bianca.    | 353. | Crivello.                   | 83.   |
| Circolo di Stelle.         | 257. | Croce.                      | 15.   |
| Clamidetta di oro.         | 2.   | Crocciola.                  | 320.  |
| Collana di oro.            | 45.  |                             | -     |
| Colonna.                   | 161. | <b>D</b>                    |       |
| Compasso.                  | 157. | D                           |       |
| Coppa di oro.              | 10.  |                             |       |
| Corazza.                   | 4.   | Rappo rosso.                | 18.   |
| Corda .                    | 193. | Drappo di color             |       |
| Corno.                     | 190. | turchino contesto           | ,     |
| Corno da fuono.            | 42.  | di Stelle, e de'            |       |
| Corona di oro.             | 104. | sette Piancti.              | 167.  |
| Corona ornata di gioje,    |      |                             | •     |
| e piena di veli, e di      | •    | <b>,</b>                    | •     |
| oro.                       | 15.  | E                           |       |
| Corona di assenzio.        | 42.  | •                           |       |
| Còrona di rose.            | 45.  | The second second           |       |
| Corona di varj fiori, e    | Ì    | <b>├</b> ┥ ` .              |       |
| frutti .                   | 94.  | Lmo con fiamma.             | · .   |
| Corona.                    | 107. |                             |       |
|                            | K    | · k                         | Salca |
|                            |      |                             |       |

| 443                               |                                      |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| TC                                | Globo , o Palla , della qua-         |
| $oldsymbol{\Gamma}$               | le sarà oscura la quarta             |
|                                   | parte, ed il restante sarà           |
| Alce. 224.                        | bianco. 186,                         |
| A Taldialiana fina al             | Globo del Mondo. 360.                |
|                                   | _                                    |
| <b>L</b> ginocchio. 28.           | Guanto. 94                           |
| Faretra. 63.                      | T                                    |
| Ferrajolo. 210.                   | $\mathbf{L}$                         |
| Flauto. 71.                       |                                      |
| Forbici. 34.                      |                                      |
| Fornello con fuoco acceso. 83.    | T Acci di oro. 268.                  |
| Freno.                            | Lampada accesa. 61.                  |
|                                   | Lanterna. 210.                       |
| G                                 | Leuto. 71.                           |
|                                   | Libro. 8.                            |
| Hirlanda di assen-                | Libro di musica. 71.                 |
|                                   | Libro di conti . 297.                |
|                                   | Lume acceso. 246.                    |
| Ghirlanda di rose. 45.            | Lunic accio.                         |
| Ghirlanda di varj                 |                                      |
| fiori, e frutti. 94.              | M                                    |
| Ghirlanda di alloro 111.          | TAT                                  |
| Ghirlanda di olivo. 162.          | ,                                    |
| Ghirlanda di spighe di            | Anette. 104                          |
| grano. 186.                       | Manto ricco fat-<br>to ad uso di Pi- |
| Ghirlanda di giacinti rossi. 215. |                                      |
| Ghirlanda di mortella. 220.       | viale. 13.                           |
| Ghirlanda di uva colle            | Manto di tela di argento. 59.        |
| foglie. 222.                      | Martelli. 296.                       |
| Ghirlanda di apio. 229.           | 13661                                |
| Ghirlanda di narciso. 247.        | Maschera con faccia storta. 45.      |
| Ghirlanda di giuggiolo. 264.      | Mazzo di fiori. 47.                  |
| Ghirlanda di rose, e di           | Mazzo di carte da giuo-              |
| tronchi fecchi. 269.              | care. 71.                            |
|                                   | Mitra. 51.                           |
|                                   | Murione. 291.                        |
| Giogo. 28.                        | TAME TO ACT                          |
| Girella di carta da Fan-          |                                      |
| ciuli . 80.                       | 1                                    |

Nave

### N

| N Ave.                                                                           | 280.                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Ο                                                                                |                                         |
| Rologio. Orologio da polvere.                                                    | 324.<br>185.                            |
| ${f P}$                                                                          |                                         |
| Pannolino bianco. Paffetto. Pennacchio. Pietra quadrata. Piviale. Porto di Mare, | 76.<br>13.<br>233.<br>94.<br>12.<br>12. |
| R                                                                                |                                         |
| Riga. 77. Ruota.                                                                 | 233¢<br>167.<br>270.                    |
|                                                                                  |                                         |

| Acchetto di denari. Scettro.   | 25.<br>27. |
|--------------------------------|------------|
| Scudo colla testa.  di Medusa. | ¥<br>2.    |
| Scudo rotondo collo Spi-       |            |
| rito Santo in mezzo.           | 66.        |
| Sferza.                        | 3.         |
| Spada.                         | ī.         |
| Specchie.                      | 76.        |
| Sperone.                       | 184.       |
| Statua di fasso.               | 82.        |
| Statua di Saturno.             | 219.       |
| Stimolo.                       | 184.       |
| Stivaletti colle ali.          | 320.       |
| Stola.                         | 12.        |
| ~ · ~ · · ·                    | 4 40       |

#### ${f T}$

| Ì   | Alari.                                 | 320.  |
|-----|----------------------------------------|-------|
|     | Tavole di Mosè con alcune rose,        |       |
| l   | e rami fecchi.<br>Tazza di oro con una | 13.   |
|     | Serpe dentro.                          | , 15. |
| ١,  | Tibia.                                 | 63.   |
| . ] | Torchio.                               | 227.  |
| ٠ آ | Traversina di color turchi-            |       |
|     | no ricamata di occhi,                  | •     |
|     | ed orecchia.                           | 4.    |
|     | Triangolo.                             | 76.   |
|     | Tripode.                               | 77.   |
|     | Tromba.                                | 227.  |
| •   | Turbante.                              | 18.   |
| K   | kk 3                                   | Vaso  |

#### V

| T 7 Aso di fuoco. 42.     | 272  |
|---------------------------|------|
| Velo.                     | IH.  |
| Velo sottilissimo,        | د    |
| e candido.                | 181. |
| Verga di oro lunga, co    |      |
| grossa.                   | 175. |
| Veste stracciata, e vile. | 14.  |
| Veste lunga.              | 15.  |
| Vestimento semplice, cor- | - ,  |
| to, e senza ornamento     |      |
| alcuno.                   | 34.  |
| Vestimento grave, ma      |      |
| semplice, e senza alcun   |      |

| ornamento. Vestimento pomposo.                                    | 35.<br>45.   |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|
| Vestimento tutto pieno di varie piante. Vestimento lungo da Filo- | 206.         |
| fofo.  Vestimento di pelle.  Vestimento di velluto                | 218.<br>223. |
| rosio,                                                            | 268.         |
| <b>Z</b>                                                          | <b>.</b>     |

Imarra lunga da.
Filosofo. 218.



### DEGLI ANIMALI.

| •            |                      |              | •                                     |
|--------------|----------------------|--------------|---------------------------------------|
|              | •                    | Chimera.     | 27.                                   |
| $\mathbf{A}$ |                      | Cicogna.     | 12.                                   |
| 11           |                      | Cignale.     | 94.                                   |
| •            |                      | Civetta.     | 257.                                  |
| A Gnello.    | 107. 354.            | Colomba.     | 53.                                   |
| Alcione.     | 289.                 | Coniglio.    | 367.                                  |
| Alicomo.     | 354.                 | Cornachia.   | 257.                                  |
| Aquila.      | 10. 53.              | Corvo.       | 3 z z.                                |
| Aspidi.      | 8.                   |              | <b>,</b>                              |
| Avoltojo.    | 94.                  | $\mathbf{D}$ |                                       |
| Ť            | ;                    | ,            | •                                     |
| ${f B}$      |                      |              |                                       |
|              |                      | Page         |                                       |
|              | ٠.                   | Rago.        | 219. 308.                             |
| <b>1</b> 112 |                      |              | . 3 <b>26.</b>                        |
| Bufala.      | 241.                 |              | •                                     |
| - Dares      | <b>39</b> 0.         | 7.7          | But the second                        |
| •            | •                    | E            |                                       |
| Č            |                      |              | •                                     |
| C            |                      |              | •                                     |
|              |                      |              | •                                     |
| Agnofino.    |                      | Lefante.     | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| Cane.        | 405.                 | TCIADIC-     | <b>1</b> 1. 266.                      |
| Cani.        | 291.                 |              | •                                     |
| Capra.       | 90.                  |              | .,`                                   |
| Capricorno,  | 247.                 | . Hi         |                                       |
| Centauro.    | 189.                 | -            | **                                    |
| Cerafte.     | 321.                 | -            |                                       |
| Cerva.       | 375.                 | L. Alasia    | ٠ ـ ـ                                 |
| Cervo.       | 95.<br>2 <b>8</b> 2. | Alcone.      | 96.                                   |
| COLIU I      | 242.                 | Fenice.      | 27. 384                               |
|              |                      |              | Gallina                               |

| $\mathbf{G}$                                               | N                          |
|------------------------------------------------------------|----------------------------|
| Allina. 58. Gallo. 59. 246. Gatto. 28. 291. Granchio. 186. | Ibbio. 6.<br>Nottola. 336. |
| Grue. 102. 365.<br>Gufo. 82.                               | O                          |
| 1                                                          | Ca. 164.                   |
| I Dra 72.                                                  | Orfo. 85.                  |
|                                                            | ${f P}$                    |
| L                                                          | Antera. 318.               |
| T Eone . 1. 4. 85. 10.                                     | Passero. 298.              |
| 203. 267. 279. 302.                                        | Passero solitario. 183.    |
| 321. 366. 369.                                             | .८३३ Pavone 109.           |
| Leopando. 236.                                             | Pecora, 233.               |
| Lepre. 97.                                                 | Porco, 51.                 |
| Linge.                                                     | R                          |
| Lupo , 7. 296.                                             | K                          |
| Lupo Cerviero. 94.                                         |                            |
| <b>%</b> #                                                 | Agano. 297.                |
| $\mathbf{M}$                                               | Ragni, 72.                 |
| • • •                                                      | Ranocchia 85.              |
| 7 /                                                        | Rondine . 363.             |
| Ontoni . 45. Mula . 229.                                   | <b>]</b> .                 |
| <b>▲ V ▲</b> Mula. 229.                                    | ]                          |
| •                                                          |                            |
| •                                                          | 1                          |

Scimmia

| S                                                                                                          | Tigre . 109. Toro . 267.                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Scorpione. 225. 322. Serpe. 12. 15. 58. 234. 280. 303. Serpenti alati. 3. Sparviero. 97. 320. Struzzo. 37. | V Espa. 303. Vespertilione. 336. Vipera. 408. Upupa. 367. |
| T Affo. 191. Teffugine.                                                                                    | ****                                                      |



#### DE' PESCI.

| Elfino,      | 57. 236. | Rombo.             | 175 |
|--------------|----------|--------------------|-----|
| ldro.        | 236.     | Sanguiluga .       | 303 |
| Lupo mari    | no, 291. | Scaro.             | 408 |
| Muggine.     |          | Squatina.          | 177 |
| Rana marina. | 175.     | Testuggine marina. | 252 |
| Raggia.      |          | Triglia.           | 220 |



### INCHCE

## DE COLORI

B.

Bruno. 13. 83. 92. 94. 183. 227. Bruno. 72. 285. Berrettino. 264. 284.

C

Andido. 1. 181.
Celefte. 2.
Cangiante. 269. 279.

F

 $\mathbf{F}_{ ext{ofco.}}$ 

G

Tallo. 200, 206, 221. Giallolino. 281, 285. L

Ucido.

M

Acilente .

Mischio .

Moro .

V

Ero. 86. 165. 219. 288. 296.

Ro. Ofcuro.

30. 186.

193.

325.

LII

Pall ido

ů.

## P

Pavonazzo : 520.
Purpurino . 186.
Porpora . 215. 267.

Urchino[: 4. 61. 78.

#### R

Osso. 18. 42. 85. 184.
268.297. 346.
Rubicondo. 27.
Ruginço. 28.

7.45.
Verde. 45. 184 205
Verderune. 51.
Vermiglio. 329.



### DELLE PIANTE.

#### A

| A Canto.    | <b>97</b> . |
|-------------|-------------|
| Alloro.     | 2. 375.     |
| Anacampsero | te. \ \ 2.  |
| Apio.       | , £29.      |
| Assenzio.   | 42.         |

### C

| Anape.  |     | ***  |
|---------|-----|------|
| Canna.  |     | 347. |
| Cedro.  | · • | I.   |
| Cicuta. |     | 341. |
|         |     |      |

### . E

| Dera.      |     | 271. |
|------------|-----|------|
| Elce.      | 90. | 376. |
| Elicrifo.  |     | 338. |
| Elitropio. |     | 264. |
| Erigon.    |     | 240  |



#### G

|   | lacinti.   | 313.         |
|---|------------|--------------|
| , | Giglio     | 300          |
|   | Girasole.  | _ <b>}</b> • |
| • | Giuggiole, | 264          |

#### L

| Auro.       |
|-------------|
| Lunisseque. |

### M

| $\mathbf{R}$           |          |
|------------------------|----------|
|                        | Elegana  |
|                        | Elagrana |
| $\Gamma \wedge \gamma$ | Mirto.   |

#### N

|   |   | 1 | Arcilo . |
|---|---|---|----------|
| L | 1 | 2 |          |

247

Olive

|                                                                         | S                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| O <sub>Livo</sub> .                                                     | Selinitropia . 229 Senicio . 319 Solistequa . 264 |
| <del>-</del>                                                            | V                                                 |
| Papaveri . 4. 190. Perfico . 96. 163. Platano . 41. Pomo granato . 179. | VIte. 198,                                        |
| Q                                                                       | <b>Z</b> :                                        |
| Uercia. 182.                                                            | Zucca. 208,                                       |
| Rose.                                                                   | • • •                                             |



### DELLE MEDAGLIE.

| T Erone colla Salu-       |               |
|---------------------------|---------------|
| te.                       | 55.           |
| Marco Caffio La-          |               |
| zieno colla Sa-           | •             |
|                           | .55.          |
| Probo colla Salute. 55.   | 56.           |
| Antonino Pio colla Sa-    |               |
| lute.                     | 56.           |
| Gordiano colla Sicurezza. | 161.          |
| Macrino colla Sicurezza.  |               |
|                           | 162.          |
| Opilio Macrino colla Si-  |               |
| curtà.                    | ι <b>62</b> . |
| Claudio colla Speranza.   | 207.          |
| Antonino Caracalla colle  |               |
|                           | 224           |
| Nerone colla Supplica.    | ·             |
| zione.                    | 263.          |
| Antonino Pio colla Tran-  | 4             |
|                           | 290.          |
| Vespasiano colla Tuccia.  |               |
| Achanano coma tagera.     | 504           |

| Nerva colla Tutela.        | 3006     |
|----------------------------|----------|
| Lucio vero colla Virtù.    | 373•     |
| Alessandro colla Virtù.    | 374      |
| Domiziano colla Virtù.     | 374.     |
| Galieno colla Virtù.       | 374.     |
| Galba colla Virtù.         | 374-     |
| Gordiano colla Virtù E-    |          |
| roica.                     | 375.     |
| Maisimino colla Virtù      |          |
| Eroica.                    | 375      |
| Geta colla Virtù Eroica.   | 375      |
| Trajano colla Virtù dell'  | ,        |
| , animo, e del corpo.      | 276      |
| Domizino colla Vittoria.   | 388      |
| Ottavio colla Vittoria.    | 388.     |
| Vespasiano colla Vittoria. | 3887     |
| Tito colla Vittoria        | 389.     |
| Augusto colla Vittoria.    | 3894     |
| Seucro colla Vittoria.     | 307-     |
| Lucio vero colla Vittoria. | 300.     |
| Domiziano colla Vittoria.  | 300      |
| 1-                         | J 7 - 5° |

INDCIE .

#### DELLE PERSONE NOMINATE

#### NE FATTI.

| A                     | Antiope. 201.                   |
|-----------------------|---------------------------------|
| <b>2 L</b>            | Antonio Triumviro, 44.          |
|                       | Apollo. 40.                     |
| Barite . 40.          | Arione. 31.                     |
| Abimelecco . 214.     | Artaserse. 38.                  |
| 4 1 Abisag. 201.      | Artemone. 81.                   |
| Abisai. 194.          | Afchlafo. 215.                  |
| Abiu. 38.             | Asdrubale. 2011 100 287.        |
| Abner. 191.           | Atamante. 42.                   |
| Acabbo. 7.            | Atreo a fine to a line 74.      |
| Acan . 344.           |                                 |
| Acarnana. 324.        |                                 |
| Acaz. 74.             | that is go when the control and |
| Acete.                |                                 |
| Acheronte.            | Adla. 2.9.                      |
| Achille. 11 2 (1.124) | DACCO 17.                       |
| Adonia.               | Baldassarre. 52.                |
| Agamennone.           | Binaja. 37.                     |
| Agrippa.              |                                 |
| Ajace. 37.            | Bellissario. 201.               |
| Alcmeone . 324.       | Borea . 8.                      |
| Alessandro Magno. 8.  | Briseide . 26.                  |
| Aletterione. 192.     | Bruto . 41.                     |
| Altefibeo . 324.      | 1 =                             |
| Amri . 29.            |                                 |
| Aniotero. 324.        | 7550° 7550° 7550°               |
| Annibale. 287.        | 表表表表表                           |
| Antioco Epifane. 15.  | apthapthapth                    |
| emman Thirdie.        | J *                             |

Calli-

| C                                             | Brifile . 455                      |
|-----------------------------------------------|------------------------------------|
| Alligola. 40. Calliroe. 324 Canace. 24.       | G Eroboamo. 22. 80                 |
| Carmagnuola Ge-<br>nerale della Repubblica    | Giacobbe 322. Giganti 30.          |
| Veneta. 165. Cassandra. 37.                   | Gioab. 36. Gionata. 286.           |
| Cerere. 215. Ciane. 319.                      | Giosue 344.                        |
| Cianippo. 319. Cinna. 37.                     | Giuditta . 318. Giustiniano . 201. |
| Corefo. 50. Cornelio Afinio, 287.             | Golia. 214. Gorgia. 192.           |
| Coronide . 8. Crate . 21.                     | T                                  |
| D <sub>1</sub>                                | Bfte                               |
| Aniele. \$2. David. 41 Dina. 32. Diodato. 286 | Ino. Ippodamia.  42.               |
| Dirce . 202. Doeg . 214.                      | Acoonte.                           |
| E                                             | Lico . 42.<br>Lino . 44.           |
| Eleazaro. 16. Eolo. 38. Ercole. 44.           | <b>9 9 9</b>                       |

| •        | M                     |                 | <b>P</b> .     | <b>₹</b>    |
|----------|-----------------------|-----------------|----------------|-------------|
| M        | Acarco - Marte.       | 38.<br>192.     | Pancrate.      | <b>3774</b> |
| 723      | Medula,<br>Melicerta. | 73.             | Pelope         | 74          |
| Mica.    | Michigan .            | - 42;           | Periandro.     | 17.<br>31.  |
| Michol.  | • •                   | 25.<br>41.      | Plutone.       | 215.        |
| Mida.    | • •                   | 166.            | Priemo.        | 245.        |
| Minete.  | •                     | 26.             | Proculo:       | 74.         |
| Minerva  | •                     | 37- 53-         | Proserpina.    | 215.        |
| Minosse. |                       | 287.            |                |             |
| Mosè.    | •                     | 36.             | $\mathbf{R}$   |             |
| • .      |                       |                 | 11             | •           |
|          | N                     |                 | and the second | *           |
|          | TA                    |                 |                | • •         |
|          | ;                     |                 | Agoce.         | 38          |
|          | bot.                  | 7.              | Roboamo.       | 29. 80.     |
|          | Nabuedonoso           | •               |                |             |
|          | Nadab.                | 38.             | S ···          |             |
|          | Natan.                | 44.             |                |             |
| Nerone.  |                       |                 | 11omone.       |             |
| Nettunno | ) ·                   | 53.             | Saul.          | 296         |
| Wild.    |                       | · · <b>387.</b> | Scilla.        | 287.        |
|          | <b>~</b>              |                 | Sichem.        | 322.        |
|          | O                     |                 | Sunamitide.    | . 201.      |
|          | _                     |                 |                | . 4000      |
|          | •                     | A 75            | T              | •           |
|          | oferne.               | 318.            | L.             |             |
|          | Orfne.                | 275.            |                |             |
| 1, 1,    | •                     |                 | Umerlano.      | 26.         |
|          |                       |                 | Temisto.       | 7 42.       |
|          | The series            |                 | Tieste.        | 74-         |
|          | RE BE                 |                 | Titano.        | 30          |
|          |                       |                 | Trisone.       | . 285.      |

**V**alerio

**44.** 192.

102.

Z Ambri. Zeto.

-26

### CATALOGO

DE' SIG. ASSOCIATI

Oltre quelli notati in fine del primo Tomo di quest' Opera.

#### 

#### PERUGIA.

CIg. Barone Giuseppe Crispolti. Sig. Persiano Ansidei . P. D. Sigismondo Fantoni Monace Benedettino nel Ven, Monatt, di S. Pietro di Perugia. Sig. Canonico Francesco Battisti. Sig. . . . . Ceccotti Sig. Orazio Donnini. Sig. Dott. Pietro Paolo Oddi. Sig. D. Giuseppe Bagni. Sig. Dott. Ubaldo Veracchi Profes. di Medicina nell' Università di Perugia. Sig. Vincenzo Tini . Sig. Dott. Filippo Fazi. Sig. Abate D. Celfo Pascoli, Sig. Valentino Carattoli. Sig. D. Alessandro Carbellotti - Curato di Pilonico. Sig. Abate Vincenzo Patrizi.

Sig. Canonico Leone Micheli. Sig. Abate Matteo Tassi. Sig. D. Paolo Bonci. Sig. D. Marco Vita da Casa Castalda. Sig. Antonio Ciofi. Sig. FrancescoBelocchi. ACERENZA. Sig. Canonico D. Carlo Lavinia. ALASSIO. Sig. Girolamo Regesta. Sig. Conte Pietro Giuseppe Sapia. Ross. Sig. Pr. Ambrosio Conti. Sig. D. Gio. Batt. de' Cutis. ·ALBENGA. Sig. D. Filippo degl' Oddi. ALLESSANDRIA DELLA PAGLIA. Monsig. Giuseppe Tommaso de' Rossi Vescovo di Allessandria della Paglia. ALICATA.

Mmm.

l Illmo Maeitrato.

Sig.

#### DE' PESCI.

| Elfino,      | 57. 236.  | Rombo.             | 175.   |
|--------------|-----------|--------------------|--------|
| Idro.        | 236.      | Sanguiluga .       | 303.   |
| Lupo man     | ino, 291. | Scaro.             | 408.   |
| Muggine.     |           | Squatina.          | 177.   |
| Rana marina, | 175.      | Testuggine marina. | 252.   |
| Raggia       |           | Triglia.           | 2.2.0. |



Sig. Gio. Batt. Ponzia Segretario della Città di Cuneo.

ESTE.

Illino Macstrato.

FIRENZE.

Sig. Marchese Alessandro Coppoli. FOLIGNO.

P. Abate Cioccolini.

FOSSANO.

La Ven. Congregazione de' Somaschi Sig. Avvocato Carlantonio Tantesso.

Sig. Gio. Battiffa Celebrini .

Sig. Giovanni Muratori.

Sig. Cesare Collaforte.

Sig. D. Gio. Battilla Goletti Teologo. FRASCATI.

Sig. Arcidiacono Maria Bianchi.

Sig. Gio. Lunati.

GIOVENAZZO.

Sig. D. Gio. Maria Siciliani.

JESI.

Monsig. D. Ubaldo Baldassini Vescovo di Jesi.

ISCHIA.

Sig. Abate Giulio Volpini.

Sig. Gio. Batt. Ragni.

ISERNIA.

Monsig. D. Erasmo Mastrilli Vescod' Isernia.

LACEDONIA.

Monsig. Niccolò de Amato Vescovo di Lacedonia.

LANCIANO.

Monsig. Giacomo de Lieto Arcivescovo di Lanciano.

LESINA.

Sig. D. Felice Arciprete di Lullo. L I V OR NO.

Sig. Marco Coltellini per copic otto.

Sig. Avvocato Ignazio Aurelio Fornari, Segretario della Città di Lodi. M A N I O V A.

Sig. Ignazio Zanardi del S. R. I. Conte della Virgiliana.

Sig. Questore Giuseppe Conte Custoza.

M A R S A L A.

V. Convento de' PP. Minimi di San
Francesco di Paola.

L' insigne Università di Marsala.

L' Illmo Maestrato per copie quattre.

MARTURANO.

Monsig. Niccola Spedalieri Vescovo di Marturano.

MAZZARA.

Sig. D. Cesare Milo, e Sansone, Marchese di Campo bianco.

Sig. D. Girolamo M. d'Andrea Arone. P. Maestro Reggente Giuseppe Niccolaci Guardiano del V. Convento di S. Francesco de' PP. MM. CC.

Sig. D. Giacomo Gerardi Dottore in S. Teologia.

Sig. D'. Giacomo de' Girolami MILANO.

Sig. Giuseppe Galeazzi per copie 27. Molto Rev. Sig. D. Gaetano Ambresiani.

MINERVINO.

Sig. D. Giacinto Troysi.

MODIČA.

Sig. Barone D. Giuseppe Napolino.
M O N C A L I E R I.

Sig. Morizio Boniscontro In. per S.M. il Re di Sardegna in Moncalieri.

MONOPOLI.

Sig. D. Antonio Peroscia.

MONREALE.

Monsig. Francesco Maria Testa, Arcivescovo di Monreale.

MONTALCINO.

Sig. Dottor Tullio Canali.

NARDO.

Sig-D. Tommaso Tasuri.
OTRANTO.

Sig. Canonico D. Francesco Perez.
P A R M A.

Sig. Filippo Carmignani per copie 10. P E N N A.

Sig Abate Vincenzio Bartolini .

PIA-

Č.

٠, ٤

### PO

Purpurino 186.
Porpora 215. 267.

Urchinos. 4. 61. 78. 189. 200. 273.

#### R

Rubicondo. 27.
Ruginço. 28.

V

7. Ario. 745.
Verde. 45. 184 205
Verderame. 51.
Vermiglio. 329.



DELLE PIANTE.

#### A

Canto. 37.
Alloro. 2. 376.
Anacampferote. \ 22.
Apio. 42.

#### C

Canna. 347. Cedro. Cicuta. 341.

### E

Dera. 271.
Elce. 20. 376.
Elicrifo. 338.
Elitropio. 264.
Erigon.



#### G

Giglio 2006.

Girafole. 264.

### L

Auro.

#### M

MElagrana.

#### 391 408

N

Arcilo.

LII 2

247.

Olive

, ١ ( ζ,

MM: RIP Vol. 5 501451737

